ISTORIA DEL DECAMERONE DI GIOVANNI BOCCACCIO SCRITTA DA DOMENICO...

Domenico Maria Manni, Giovanni Boccaccio



Shilolog:

## ILLUSTRAZIONE

ISTORICA

DEL

BOCCACCIO.

BOCKACCID.

5.1, 25

# ISTORIA

DEL

## DECAMERONE DI GIOVANI BOCCACCIO

SCRITTA

DA DOMENICO MARIA MANNI
ACCADEMICO FIORENTINO.



Florentine

IN FIRENZE. M. DCC.XXXXII,

CON LICENZA DE SUPERIORI.

Si vende da Antonio Rifferi dirimpetto alla Poffa.

## ALL' ILLUSTRISS. SIGNOR MARCHESE

# ANDREA GERIN



Nostri nel favellar

Maestri non pose-to mai fuori della Patria il piede, che da

Signori grandi non venissero amorosamente accolti, e splendidamente trattati. Spettatrici ne furono con maraviglia le Corti de' Sommi Pontefici, e quelle de' Re di Napoli, di Sicilia, di Gerusalemine, e di Cipro; per tacere quelle altre de Signori della Scala, degli Ordelaffi, de' Colonnesi. tempi poi posteriori le Opere loro sublimi non si renderono propagate per le stampe, che alto patrocinante favore non provassero elleno di mano in mano da chi fiorivaovunque signorilmente, a tale che le Nazioni più remote, per venire a parte di tanta gloria, e di sì pregevole avventura, si posero a traslatarle ne' loro Idiomi, ... novellamente tra loro pubblicarle.

Quindi è, che io di presente tentando di aggiugnere, se si può dire, al Decamerone del celebratissimo Boccaccio nuova vitta col mostrarlo ciò, che non su reputato giammai, vera Istoria; e come tale raccomandarlo alla lunghezza de secoli avvenire; ho stimato di dover trovare chi vibrar possa in esso un raggio di quella luce, che l'oscurità del mio nome non gli può dare.

Ecco pertanto che la gloria, ondo ri-

Pamiglie del primo rango la nobilissima, Casa GERINI, ho io presa di mio uopo: gloria, secondo me, la più bella, e più cospicua, comecche sente del fignorile, e del sovrano, quella, cioè, di promuovere, e di favorire per puro innato genio la Virtù col dar forte mano all' accrescimento delle Scienze, e delle Arti ; Questa in ogni tempo parve consolidarsi per retaggio nella ragguardevolissima Prosapia vostra, ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE; questa singolarmente si ammira in VOI intendentissimo amatore delle belle Arti a. segno, che ai conforti, e a spese vostre sa veggiono in tempi difficili stare in piedi, e fiorire.

Di qui faccia chi si sa argomento se io sia per vedere prosperamente secondati i miei voti, di godere ancor io l'essetto di questa propensione fautrice, vale a dire uno sguardo di V. S. ILLUSTRISS. sopra la presente mia fatica, emulando nel vecchio tempo l'esemplo de' valorosi Principi, enel moderno quello de' gran Signori, e de' più savi Letterati. Dall'occhio di VOI; ILLUSTRISS. SIG. MARCHESE, mirata, la vedrò io trovare grazia negli occhi de'

D

#### VIII

saggi. Da VOI negletta, a troppo dura forte soggiacerebbe, mediante la tenuità dell' Autote, che qui si acquieta il vo-firo alto savore implorando insieme, e sperando.

•

Light Commercial Comme

•

## LAUTORE

#### A CHI LEGGE.





non so certamente se più debba essermi ascritto ad animosità degna di biasimo, o
srovero ad un lodevole coraggio l'avere dopo quattro
interi secoli impreso ad illustrare istoricamente ( comunque mi sortisca) la grande, e di multiplica
erudizione ripiena Opera del

Decamerone del celebratissimo Giovanni Boccaccio, quando per si lungo tratto di tempo, dacchè ella su l'anno 1353, compilata, sebbene altri la tradusse in wari Idiomi, altri in Poessa al morale la trasse, altri allo spirito pretese con pia intenzione di ridurla, ed altri ne sece per wari suoi sini uno estratto assai laborioso; niuno tuttavolta a somiglievole satua, qual si è stata la mia, ha avuto cuore di applicars; per quanto sembri, che più sacile di quel, che a me sia per riuscire, potesse essere ne' prischi sempi le molte istorie di quella il ritrovare.

Ed srivero se a ques primi trascrittori, che a gara fecero in moltsplicare di queste Novelle le cop.e, \$\$ pure

o pure a quegli altri, che le renderono, traducendole, comuni a più favelle; se a chi dipoi vi fece sopra santo studio, e lavorio per l'eloquenza Toscana, o per altro, un de qualt potrebbe forse dirsi Paolo Segneri, che più volte la relessa per formare il sua stele, un altro Lodovico Caftelverro per efercizio di Critica, e più che più Lionardo Salviati, che ben venti fiate da capo a fondo lo rilesse anch' egli, fosse anzi mennto facto di notare per la verificazione di effe quel, che alla lore cognizione, e memoria poteva effere rimaso, a fivvero quello, che per desso de' vecchi era fino a. ques tempi stato tramandato; chi non dirà, che con più ficuro passo avrebbero eglino, massime fra loro i più autichi, camminato nella bella inchiesta, di quello, che a nostri giorni è sperabile, che succeda? Di ciò pare, che faccia sicura fede lo schiarimento, e quasi direi verisicamento, che dono all' altima delle Novelle Francesco Petrarca, laddove scriffe nel cangiarla in latino, the il cognato del Marchese Gualcieri di Saluzzo, a cui si dierono ad educare i figlinoli della sofferentissima Griselda, si era de Conti. di Panico. E fe è pur vere, che

Il gran tempo a' gran nomi è gran veneno, come non sembra egli, che sosse stato più agemole qualche secolo prima di questo, in ciu siamo, il ritrovare per ragion d'esemplo chi eraquel l'eduldo Elisei, a quel suo rivale Aldobrandino Palermini, sumiglie a noi mancate d'un pezzo; o pure quel Filippo Balducci, che ne sa oggi star sospess, se si dea intendere d una samiglia, che si appellasse de' Balducci, simigliantemense a quel, che pare potersi dire di Carlo di Lionardo Balducci nelle scritture del 1480, nominato; o pinttosto se Finlippo

lippo Balducci, per modo di parronomico si ubbia da prendere come figlinola d' um Balduccio si quella, guisa, che su Lemmo di Balduccio di Vinci du Montecatini abitante nel Popolo di S. Bantolommen del Corso, Fondatore di questo Spedala di S. Matteo; addimandato pun non estance de' Balducci da più nostri Scrissori, che il l' insesero dalla penna di Angelo Poliniana, il quale nella Inscrinione sossa il ritrasso scrisse:

QVI SPECTA'S INGENS AEDIFICIOM HOSPES AVCTOREM ILLIVS ME LEMMVM BALDVCCIVM INSALVTATOM NE PRAETERI.

Ma chenuque dir se possa per indovinatico di quel, ebe fosse stato per accadere, supposto ebe gli antichi Fiorentini uveffero monto il tapo a tomentare toll' estoria alla mano le Novelle del pran. Boscaccio; omai, come il promerbio recorde, il cafe é qui. Ed 10 per pota sarei di parere, the esaminandofi ben bene, al contrario fesse andata la bison gna; voale a dire, she in molts, e melts luoghi dell' Opera maggiori difficoltà, o per lo meno nulla minori delle nostre avossero trovata i pasati, se. anesera dovusto, fuers del primo sempo (morso cioè Francesco Petrarca, che fini di vivvere nel 1374. e marsa Benweunto di Grancompagno de' Rambaldi da Imala, che fioriva nel 1386.) per via d' Istoria, delle Novelle compilare il Comento. A ciò oginare mi spinge infra l'altre il medera come Francesto di Amaresto Mannelli, Amico, e Compare del Baccaccio stesso, nomo, che non solo si prese enra di copiare si Decamerane, ma che fu così vago di scrivere, e di

notare fopta di esso, e di barzellettarvi ancora, eome nella sua copia nella Mediceo-Laurenziana si scorge, unlla dice, che l' estoria del piedesimo illustri, o faciliti unquemai. Lo che se in verità accadde, come io credo per fermo, si può ancora sospettare, che intanto alla nostra impresa ne' secoli suffeguenti al Boccaccio ninno si sia cimentato, in quanto non abbia veduto agevole l'uscirno, come dir

si suole, di buone gambe.

E certamente, se non fasse questo, in cui viviamo, il secolo glorioso per la Istoria, onde mille
prosittevoli notizie ogni di si disotterrano, ed inebiara luce si pongono; male avrei io potuto di poco
men che tutte le cento Novelle rintracciare l'origine, e la provenienza. E dico, di poco men chetutte, mercecchè se alcuna ve ne ba, cui non siancheggi, e sorregga l'Istoria come sino ad ora non trovaca appuntino, qualmente alle più l'ho io assolutamente, e insontrastabilmente rinvergata; pur tuttavia
di quelle poche ho messo suori tanta verisimilitadine,
che io non sono così grava d'età, che non isperi di
vedere un giorno, che altri dietro le segnate ormo
mon sia per aggingnere al verisimile il vero.

Mu per tornare, donde col mio favellare mis dipartiva, io fo ragione, non avervi Archivio benordinato in questa Patria, che non abbia somministrato al mio nopo una, o più istorie di quelle tante, alla conoscemba delle quali non erano bastevoli a condurmi i Libri istorici, che vanno per le mani d ognuno, e per le stampe, e ristampe da gran tempo renduti comuni. Servanne d'esemplo gli Spogli di antiche Seristure nostre da Picrantonio dell' Ancisa dopo la metà del secolo-

20f-

pafiato fatti, ed ora nell' Archivolo Segreto dell' Altezza Reale di Toscana sotto la custodia di molto intendente Antiquario confermati, e quegli delle Cartapecore dell' Archivio di S. Maria Nuova da Lorenzo Mariani nomo di molta cognizione condotti, fenza è quali male avrei io alcuna verifimiglianza trovate della Novella VIII. della IV. Giornata per via della Cafe de' Sigbieri in Firence, e de traffichi loro nel Regno di Francia; e peggio, che peggio chi fofre Cesca de Frescobaldi soggetto della Novella VIII. della VI. Giornata. Serva d'esemplo il transanto della molte Scritture de' due dovoizios Archivo) di Setsimo, e di Cestello, the merce la intelligenza, ed il genio di favorire le lestere, che ha il Padre D. Teodore Davanzati Abate Cisterciense, ed Archivista del suo Monastero, egli stesso va facendo attnalmente, senva il quale io non sarei giunto con sutte le diligenze da me usate, a croware chi fosse stato Fresco da Celatico, e per conseguence il cempo, il luogo, la persono, en somma la verisà della Novella VIII. della VII. Giornata predetta. Per non parlare de lumi e riguardanti la Novella di Lizio di Valbona, ed altre, s quali io bo trasti dal selebratissimo Archivio Strozzi.

Per quello però, che attiene a i secoli primisrà dalla morte del Boscaccio, osservar si vinole, che se i dotti Bollandisti non avessero date suori l'anno 1668, nell' Acta Sanctotum le gesta di S. Arrigo Tede-seo, non si sarebbe poento da chiechessia toccar con, mano qualmente verso la metà di Giugno dell'anno 1315, il terzo anno dell'età del Boccaccio, Stee-abi, a Martallino secero quella malconsiderata, besta,

beffa, per cui l' un di loro si trovo a firano parsito, antenzicata infino, e confermata dalla seftimonianga fincera di quell' Agolanti Fiorentino, che in quella Città allera fi Hava; quando Niccolò Maure Scrittore di Trevigi di più secoli posteriore al Bocencera con sembiante crucciosa andava per le stampe decantando come una summa sciagura del Boccaceso stello l'aver quegli finto, qual impostore ch' ci lo credeva, susso ciò, che veramente accadde. Interna alla merità della qual Nomella questa mi giova sogginguere, the ficcome senza la pubblicazione per opera de' Bollandisti delle gesta del Santo scripte di quell' anno ftesso 1315. da Pietro Domevico da Baono, noi non poterramo inderomare, mediante l'ignorars il rempo, se Martellino se era stato [ lo che non fi verifica per la diffalta degli anni] l'Antore della nobil Famiglia de Martellini della Cervia, viale a dire quel Martellino menzionate well' Archivio della Rarte affai tompo prima, vioè nel 3268. al Libro appellato del Chiedo; sesi feuza la pubblicazione seguica poebi anni sono, per mezzo d'un nofiro dostissimo Lesterato, delle Novelle, auab' effe istoriche, di Franco Sacchetti, non si potema scoprire chi fosse Stecchi, di Martellino compagno. Prima she il Sen. Carlo Steozzi faceffe i suoi Spogli da Libri delle Reformazioni, era quafi empossibile il rintracciare il mese, e il giorno, in eni segui il mosseggio di Mona Nonna de' Pulci . Se d Blia Camrinolo di Brescia sul fine del socolo decimosesto non nscruan fuors la Litoria della sua Pamolto malagevole ad an Fiorentino, come fram noi.

il trovare il vero della Novella dell' Andrewola... Se Filippo Baldinucci non pubblicaroa negli anni, che susse surona al 1680. le Notizie sue de Professorà del Disegno, troppo scarso affagnamento se poteros de noi fure sopra di Giorgio Vasars per le recondite. Notivie di Giotto, di Brano, di Buffalmacco, di Calandrino, e di Maestro Simon da Villa, cui era d' nopo ripeftare, affine di merificare cinque, o fei Nowelle, spezzalmenta dell'ottoma Giornata, e di poter ora dire veracemente colle parole del Baldinacci stesso : Nè sia chi dica, che le cose, che [ il Boccaccio] raccontò di costoro, fossero pure invenzioni per abbellimento de fuoi scritti, poichè ec. io stesso ricercando fra l' antiche scritture, ho ritrovato effere anche vezishme alcune delle più minute. circoftanze, the egli ci propone ne' fuoi racconti-Ma che enumero in d'alerni? lo, so stesso non. aurei sapute, come nol seppe il Sansovino, che se accinse a studiarvi sopra, raccapezzare ni la. persona di Mannuceso dalla Cuculia, nè il sempedella sua Morvella, se precedentemento fatto non nvessi findio sulla Fiorencina Famiglia, a cui quegli oppartenne, in illustrando due Segilli de' Mununcei. È se non avessi avuso sott occhio mercè l'acquisso di un nostro Fiorentino, amatore quanto altri mai del-La erndizione, un popolino dorato di quegli fessi, con cai Diego della Ratta pagò quell' avara Cittadino, e malvagio; non fi avea da me entro il riscontrodella Novella di Mona Nonna de' Pulci . Nè Rance la mancanza delle antiche Memorie Beneficiali della Diocefo Fiorentina all' Archivolo dell' Arcivescowado nostro, sares io stato malemele a rinvergare

il tempo del Prete di S. Pier di Varlunga, se per lo studio fatto da un eruditissimo Caroalier Fiorentino sulla Famiglia de' Bissoli non ne sussi io stato

da questo favorito di lumi.

Le quali cose susse poste per quantitation guisa a confronco di quelle poche, e scarse, e informi notigie, che si potemano avere nel principio del secolo decimoquinto, in lascio, che altri giudichi quanto mada francheggiata da buen discernimento opensone, in cus io fono. Per convalidar la quale suttavolta mi giova di aggingnere, che se nos riflessiamo alle gesta del nostro Boccaccio, sulle quali fi raggirano ben trentacinque Capitoli della. mia prima Parte, non basto, che queste istesse scriwesse Filippo di Matteo Villani suo contemporaneo; non basto, che le ponesse di bel nuovo in carta innanzi che passasse quel primo secolo, Giannozzo Manette, e nel tempo stesso Girolamo Squarciasico, non basto, dico, a far si, che noi apparassimo nelle Vise, che esse compilarono del Beccaccio, o dove egli nacque, e quando appunto; non servi per farci sapere, come. era è a me agenole, she egli vesti abito clericale; che nell' ultimo tempo di fua wita wenne egli per favore speciale del Cielo avvvertito a bene adoprare la sua peuna: Non si seppe finalmente ne dove, ne quando egli esalo l' ulsimo spirito: cose tutte. che a me e stato di ninna difficoltà il trovare. E santo dal rinvenir ciò furon loutani quei primi Seristori, che fino nel secolo a questo antecedente scrissero erroneamente Gio: Gherardo Vossio, e Luigi Moreri, che il nostro leggiadrissimo Novellatore. macque nel 1314, e she mori l' anno 1376, e che

quarefee nel a 346. cadde and inferiolo-bal Maffee il Fonsanini ; ed. il Bernegero ne aflegno il 1272. vd il Erebero il 1273- a ciò forse perchè ali' i pistola di Coluccio Saluzati, che della morte del Boccassio al Bengenato da Impla da contezza, manca la data. Che più? il neftra Ferdinando Ughelli non eferiffe agli, the il noftro Novellasore and morto nel 1 372, ed era flato poscus sepolto in S. Maria Novella? Ma che fio io a dire della marre sua solamente? Chi seppe fina-adesso in qual luogo del Contado mostro su il ricovero della gentile lieta adunanza, ove per fuggire la peftilenza fi flette in brigata a novellare? Niuno fino a qui . Chi potette esplorare di alcuno degli adunati il nome, il cognome, o la Famiglia ? Ninuo. Chi fu, il qual sapesse meracemente quante, e quali Opere componesse a giarne suoi il Boccaccio? Un Rettore della Chiesa di S. Maria a Castello autore d' un antico Comentario (donato poscia da Vincenzio Marci al Sowrane della Toscana) scriese presso il 1270. lasciò in carta: Hoc tempore floruit Iohannes Boccacvius Doctor utriulque Iutis, qui triginta quatuor volumina Librorum composuit; ten attribursegli da Iacopo Filippo da Bergamo l' Istoria delle Guerre de' Fiorentini col Duca di Milano, e col Re d'Aragona, e della presa di Costanzinopoli, e delle Viscovie de Tarsare, e di Sigismondo Imperatore contra i Tutchi, movemmenti, che accaddero molti anni dopo la morte di questo preseso Serittore di essi : e l' Itmerario al Sepolero del Petrarca, Opera ascrittà a lui , è un eggi chimerica reputata i suttoché abhisane faces autore de effe el Boccaccio, el il Voffo, ed il Gefuero, e si il noftre Poccianti. Per 45.00

Per la quale grosselano scandaglio so dimendo, che sa fasto ragione, se voero sin, che dona, e ritoglie il tempo avaro, e che al secolo auroo presente
è dovuta in gran parte la nostra illustrazione da
servire al bel genia di coloro, che l'erndizione,
principalmente istorica, vanno cercando.

Nè per quelli soltanto da nostre ritromamentà risulta mantaggio, essendochè per le scoperte dimisate si miene altrest a fare, che, come il Petrarca.

diceria 👡

Dopo la lunga età sia 'l nome chiaro; purgando in gran parte la mala mote a torto, e. calunniosamente data a Giovanni Boccaccio, nomo Cattolica, e non irreligioso (thecchè alema errore dalla sua penna sfuggiste ) datagli, dico, da Tommaso Pope-Blount, e da Girolamo VVolsio due Protestanci, di miscredente nelle Reliquie, e di derisore de Miracoli , de' Sacramenti , della Podeftà Pontificia; che è ben qualche cosa più di quel, che scrisse di lui il Rapino, appellandolo nomo affettaramente vanaglorioso; lo che pare è falso. Ab se salano di loro nel lame, non dirò della Religione, ma della ragione aveffe in quelle sue severe censure fistato lo sguando, vivato era in un fecolo, che tanto tanto potea renderla accorta, non effere imposture, e novelle, e frottole quelle Hefte, che a lui sembrarono tromate dal Boccaccio di mera invenzione per malizioso sine. Cosa, che non potè già ester nota ( non dirò al Rellarmino, di cui non è questo luopo da parlare) ma a quei primi valorose nomini, a cui venne commesta la correnione del 73. e a quei di quella poco plausibile del 79, e di quella dell' 81. Donde avevenue, che schermendos eglino nella.

miglior maniera a forza di ragioni, non già moltrando la merità delle iftorie, furono obbligati i primi a sogliere quafi una Famola inginritute la Novella VI. della I. Giornata, che io fo qui vedere estere in-tera, e falda nell' Istorie di Giovanni Villani; ed a cangiarne in qualche guifa, e trasformarne molse, chempe è il Frate in Iscolare, il Proposto in Camaliere, le Menache in Dame ; conchindendo alla, Sue, saggi, come è farono, che egli erano di sentimento, che el nostro Giovanni non avesse finto per suffillare malinia, e portar pregiudicio ad altrui, e che mal fi poreva dire, che egli infegni più ad una donna affentire all'amante per la Novella del Zima, the disdire per quella della Marchesana di Monferrato, o della figliuola del Conte d'Anguersa : ne più stimolare un grovane a consentire ad una disonesta donna per lo esempio di Pirro, che ne lo distolga con quello del medefimo Conted'Anguería. E verse è, ficemes serverte un noftro Fiorentino Emilio Ferretti in una lettera alla Regina Margherica de Navarra, el Beccassio volle dentro a quest' Opera ammorstrare gli nomini di molte vose innancia quel tempo cinmante, o sapute, e menarne quafi per mano a conoscere gli affesti dell' veà, e de Jeffe, gli abite, e le mfanze delle, altrai contrade; in fonoma quanto a forza di fatica , e di perigli fi acquista di nocizia da chi voa peregrinando per i pacsi stranieri ; servendosi a temperare la giocondità de Inoi raccone: con fentenne a sempo, e luogo grawissime, ed utilissime. Il perthé arrager si patrebbero elegi su questo particolare dell' Argiropole, del Maguifico Locenzo, del Muzio, e d'altri, che fi taceranne **555** 2 747

per brevoită: Mimandoft da noi, che langi debba effere dallo ben fane menti, che il Boccaccio [ come worrebbe instanarci Orsensio Lando ] allerche narra di Frate Rinaldo, a di D. Felice penfi a metterci in difgrazia i Frati , cofa , che piacque auche 🙈 Isacco Bullarto di francamente afferire ; e che infine dalla Novella di Ricciarda Minutolo fi apprende ad inganuare le troppo credule gelose donne: quando è certa, al primo capo rispondendo, cheegli non escuopre mai diferci di religiose persone y che, oltre al tacerne il nome, o il cognome, o la, Patria, egli non premeeta fingolarissime lodi deglo Institutori di este, e degli offervanti loro, ed esemplari segnaci, rimproverando solamente i Religios di nome, che fon quelle, eni non fi aftengono etiandia di mordere, e di lacerare ne dotti loro Libri i Santi Padri. Odafe qui ancora il celebratiffimo Cardinal Bellarmino, ove nelle Controverfie rifponde... ad nn-Awversario sotto nome de nobile Giovane appellate: Quam ingeniose & argute Bocacius fabulas. texit; tam imperite, atque inepte l'uvenis nofter argumenta concinnat. Producit enim in medium ex Bocacii fabulis pauca quadam loca, in quibus. vitia Clericorum, & Monachorum actinguntur. Bed ex its non fequi, ut propteres falls religionis fideique doctrina habenda fit ( ut Adversarius. vellet.) iple idem Bocacius docer. Nam in fecundafabula, quam imprudenter Adversarius przten ceteras elegit, ut cam nobis obiiceret, feribit quidem Bocacius, multa, & gravia offe vitia Romanse Curiz ; sed addit hoe ipsum manifestum argumentum elle veritatis fider, ac religionis, que Rome colieur: Cum enim non folum Pagani, & Haretici illam oppugnent; sed etiam ipsi, qui eam profitentur, ac docent, moribus perveris defiruere, ut ipse quidem loquitur, atque ad nibilum redigere moliantur, & ea tamen semper vigeat, ac floreat, quis ambigere possit, quin ea sit opus Dei, ot nonhumano confilio, prudentia, vizibus, Romanam religionem consistere; sed Esus, qui dixit ,, super n hanc petram zdificabo Ecclesiam meam; & portæ inferi non prævalehunt adverfum eam? ,, In prima quoque fabula inte Bocacius a Catholicis seprehenditur, quod Sacramentum Confessionis, atque Extrema unchionis, fabula fundamentum fecerit. Caterum itrilla ipfa fabula fatis oftendit nilfibi commune fuille cum Novatoribus istis, qui prater Baptismum, & Bucharistiam nulla alia facramentar secipiunt. Siquidem ipfe cum honore de Sacramento Confessionis, & Unchionis extrema, necnon de religioso illo Sacerdote, quem ut ministrum Sacramentorum illorum introducit, semper loquitur, & in extrema fabula perditum illum execratur, ac damnat, que fancto viro Sacerdon fuoimpoluit, & ad facrofancta illa Mysteria plane indignus accessit. Neque vero in exteris fabulis sui difficults fuit - Etir enim passim Monachorum, ac Sanctimonialium vitia fub occasione fabularum. earpat ; non tamen inde colligit, qued Adversagius facit, Monesticen iplam universe esse damnandam; fed contra potius eos reprehendit, qui fanfimoniam, ac decorem Religioforum male vivendo obseurant . Quorsum igitur , inquies , Pontificum iusto ha fabula ita corriguntur; ut ubique-

nomina Sacerdetum, Monachorum, Sanctimonialium, aut deleantur, aut in alia commutentur? Caula est in promptu; nescit enim vulgus, cuius manibus vulgares emfmodi libri teruntur affidue. vitium a persona, & mores a dignitate secernere. Si Sacerdotes, ac Monachos flagitiorum, ac scelerum argui videat, facile Sacerdotium ipfum aç Monachatum contemnit : neque cogitat, qued paucorum est, non esse omnibus tribuendum. Ma cornando a proposiso; che differenza è mai era un Istorico, il qual racconti un fatto con reflessioni prudenziali, o politiche sopra di esso, e con fare il carattere di chi vi ebbe mano; al Boccaccio, che narra cofe accadate scaoprendo per atilità altrai i segreti maneggiari, ed i rigiri più nascosi di chi vi operawa? Che poi l' Opera del Novellatore [usero le parole di un dottiffimo mimente Letterato ] fia. molto pericolofa, e possa arrecare danno spirituale ne Leggitori, e perciò non fia da porre in mano a chi non è di età ben ferma, accioccbè ne srappa frusto, so lo concedo. Ne so mon dire, che l'Autore sia stato soverchio libero ne' suoi racconti: parche non mi si neghi, che nel secolo suo, e nel posteriore, similemente a lui ragionavano talora, nelle sacre Concioni gli Oratori più zelanti, e più saroj, del che le Prediche di S. Bernardino da. Siena, per non allegar quelle del P. Barlessa, e d'aleri, ne fanno fede.

Dalle quali cose tutte [ the ngumo mi farà ginstizia di confessare esser vere ] a me sembra agevolmente dedarst, che nella gussa, che lo studio praticato oggigiorno sulle carte, e sulle membrane.

apportat per mille capi an immenso giornamento, da, sperimentarsi pinttosto, che da ridirsi; così a noi dona in questo tempo due notevoli vantaggi, e di aver noi in mano la abiave per dischindere la verità delle Novelle del Decamerone non più Favola Milese; e di togliere al nostro divin Prosatore, cui non ebbe uguale con tanti suoi facondissimi Dicitori la. Grecia, di toglierli, dico, e di purgare la nera macchia cospersa dagl' inimici, d'impostore bugiardo, scostumato, miscredente. Di sorte che se egli è stato sinora ammirato sottosopra come insingitore leggiadrissimo di Novelle; in avvenire verrà da ognano esaltato alle stelle come leggiadrissimo, ed ingenuissimo raccontatore per nostro prositta di vere. Storie.

## INDICE DE CAPITOLI.

### PARTE PRIMA.

| •                                                        | 1 N        |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Roemio .                                                 | tarte 👪    |
| Autori , che hanno scritto la Vita del Bot               | xaccio /   |
| E Capitolu L                                             | 84         |
| Della Patria di Giovanni Boccaccio. Cap. IL              | - 4        |
| Genitors de Giovanni. Cap. 111.                          | 224        |
| Naseita di Giovanni . Cap. IV.                           | 24.        |
| Suni primi Study. Cap. V.                                | #5-        |
| Applicazione fua alla Mercatura. Cap. VI.                | 26,        |
| Suo fludio nella Legge Canonica. Cap. VII.               | \$ 70      |
| Si dà alle belle Lettere. Cap. VIII.                     | 19+        |
| Si profonda viemaggioemente negli Studj. Cap. 🌇          | 20.        |
| Sugi Maetiri Italiani . Cap. X.                          | 541        |
| Altro Macitro firaniero, che Giovanni Boccaccio ebbe     | Cape       |
| XI.                                                      | 2.95       |
| Viaggi di Giavanni. Cap. XII.                            | 2 I .      |
| Dello Rato del Boccaccio. Cap. XIII.                     | 34-        |
| Delle fue Ambascerie . Cap. XIV.                         | 36.<br>37. |
| Altre Ambafcerie di Giovanni. Cap. XV.                   |            |
| De' suoi costumi, Cap. XVI.                              | 41.        |
| Carattere del fuo genio, e di fue fatterze. Cap. XVI     | II. 45.    |
| Lingue , che poficdeva il noftro Autore . Cap. XVII      |            |
| Delle Poche Volgari di effo , Cap. XIX.                  | 50.        |
| Delle fur Poelle Latine. Cap. XX.                        | 232        |
| Delle Rime varie attribuite al Boccaccio. Cap. XXI.      | - 5.       |
| Delle fue Profe Latine. Cap. XXII.                       | 48.        |
| Delle fue Profe Volgari . Cap. XXIII.                    | 75:        |
| Di aitre produzioni della fua penna. Cap. XXIV.          | 76.        |
| Delle Opere poco fondatamente attribuite al Beccarcie    |            |
| XXV.                                                     | 79.        |
| De' Codici, che Giovanni Boccaccio trascriffe. Cap XX    | VI. 43.    |
| Donde follero occasionati gli Scritti Tolcani suoi più   | oneni.     |
| Cap. XXVII.                                              | 83,        |
| Del prepararli alla morte, che fece il Boccaccio.        | Cap.       |
| XXVIII.                                                  | _          |
| Della Lettura di Giovanni Borcaccio. Cap. XXIX.          | 100:       |
| Sua erudita laboriofa Fatica in occasione della Lettura. |            |
| XXX.                                                     | Del        |
|                                                          | A SIGIL    |

#### XXV

| Del Teffamento di Giovanni Boccaccio. Cap. XXXI.    | 109. |
|-----------------------------------------------------|------|
| De' Legati Testamentari. Cap. XXXII.                | 118. |
| Efecutori del fuo Testamento . Cap. XXXIII.         | 115. |
| Dei Tutori nel suo Testamento lasciati. Cap. XXXIV. | 237. |
| Della fua morte. Cap. XXXV.                         | 219. |

#### PARTE SECONDA.

| With annie                                                 |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Roemio .                                                   | 131.   |
| Dell' occasione, e del tempo, che ebbe il Boccacci         |        |
| Comporte le fue Novelle. Cap. I.                           | 136.   |
| Del luogo, e delle persone intervenute al racconto         |        |
| Novelle, Cap. II.                                          | 340.   |
| Giornata I. Novella I. Ser Ciappelletto. Cap. III.         | 146.   |
| Giornata I. Nov. II. Abrazin Giudeo . Cap. IV.             | 150.   |
| Giornata I. Nov. III. Melchisedech Giudeo . Cap. V.        | 155.   |
| Giernata I. Nev. IV. Un Monaco caduto in pec-              | cato . |
| Cap. VI.                                                   | 146.   |
| Giornata I. Nov. V. La Marchesana di Monferrato . Cap. VII | . 157. |
| Giornata I, Nov. VI. Confonde un valente uomo ec,          | Cap.   |
| VIII.                                                      | 165.   |
| Giornata I. Nov. VII. Bergamino. Cap. IX.                  | ¥73+   |
| Giornata I. Nov. VIII. Gugbelmo Bordere . Cap. X.          | 177.   |
| Giornata I. Nov. IX. Il Re di Cipri. Cap. XI.              | 18t.   |
| Giornata I. Nov. X. Maestro Alberto da Bologna.            | Cap.   |
| XII.                                                       | 1834   |
| Giornata II. Nov. I. Stecchi, e Martellino. Cap. XIII.     | 187.   |
| Giornata II. Nov. II. Rinaldo da Efti. Cap. XIV.           | 197    |
| Giornata II. Nov. III. Tre giovant. Cap. XV.               | E99.   |
| Giornata II. Nov. IV. Landolfo Ruffolo . Cap. XVI.         | 301.   |
| e v. le Aggiunte in fine a car, 664.                       |        |
| Giornata II. Nov. V. Andreuccio da Perugia. Cap. XVII.     | 204+   |
| Giornata II. Nov. VI- Madonna Beritola. Cap XVIII.         | 107.   |
| Giornata II. Nov. VII. Il Seldano di Babilonia. Cap. XIX.  | 210.   |
| Giornata II. Nov. VIII. Il Conte d' Anguerla . Cap. XX.    | 211-   |
| Giornata II. Nov. IX. Bernabo da Genova. Cap. XXI.         | ATA:   |
| Giornata II. Nov. X. Paganino da Menaco. Cap. XXII.        | 214.   |
| Giornata III. Nov. 1. Maletto da Lamporecchio.             | Cap    |
| XXIII.                                                     |        |
| Giornata III. Nov. II. Un palafreniere ec. Cap. XXIV.      | 117.   |
| Giornata III. Nov. III. Sotto spezie ec. Cap. XXV.         | 111.   |
| Giornata III. Nov. IV. Felice. Cap. XXVI.                  | -      |
| \$555 Gio                                                  | 113.   |
| 3333                                                       | 11+    |

#### IVXX

| Giornatz III. Nov. V. H Zima . Cap. XXVII.                                             | 226.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Giornata III. Nov. VI. Ricciardo Minutolo. Cap. XX                                     | VIII. 217. |
| Giornata III. Nov. VII. Tedaldo. Cap. XXIX.                                            | *18.       |
| Giornata III. Nov. VIII. Ferondo. Cap. XXX.                                            | 230.       |
| Giornata III. Nov. IX. Giletta di Nerbona. Cap. X.                                     | XX1. 134.  |
| Giornata III. Nov. X. Alibech Cap. XXXII.                                              |            |
| Giornata IV- Proemio. Cap. XXXIII.                                                     | 119        |
| Giornara IV. Nov. I. Tancredi Prenze di Salerno. Cap XX                                | 344        |
|                                                                                        |            |
| Giornata IV. Nov. II. Alberto. Cap. XXXV.                                              | 275.       |
| Giornata IV. Nov. III. Tre Giovani Cap. XXXVI                                          |            |
| Giornata IV. Nov. IV. Gerbino. Cap. XXXVII.                                            | 231.       |
| Giornata IV. Nov. V. I Frate li di Lifabe ta                                           | t∗ Cap.    |
| XXXVIII.                                                                               | 2841       |
| Giornata IV. Nov. VI. L' Andreaula ama Gabriol                                         | to . Cap.  |
| XXXIX.                                                                                 | 186.       |
| Giorgata IV. Nov. VII. La Simona ama Pafquin                                           |            |
| XXXX.                                                                                  | 194        |
| Giornata IV. Nov. VIII. Girolamo ama la Salvei                                         |            |
| XXXXI.                                                                                 | •          |
| Giornata (V. Nov. IX. Meller Guiglielmo, Rolliglio                                     | 301        |
|                                                                                        |            |
| XXXXII.                                                                                | 303-       |
| Giornata IV. Nov. X. La Moglie di un Medic                                             | -          |
| XXXXIII.                                                                               | 319-       |
| Giornata V. Noy, I. Cimone. Cap. XXXXIV.                                               | 3114       |
| Giornita V. Nov. II. Goftanza ama Martuccio.                                           | Gomito .   |
| Cap. XXXXV.                                                                            | 8374       |
| Giorna's V. Nov. III. Pietro Boccamazza. Cap. XXX                                      | XVI. 439.  |
| Giornata V. Nov. IV. Ricciardo Manardi. Can XXX                                        | WII. 241.  |
| Giornata V. Nov. V. Guidotto da Crem. na . Cap. XXXX                                   | VIII. 344  |
| e v. le Aggiunte in fine a car. 668.                                                   |            |
| e v. le Aggiunte in fine a car. 668.<br>Giernata V. Nov. VI. Gian di Procida. Cap XXXX | IX. 246.   |
| Giornata V. Nov. VII. Teodoro innamorato della                                         | Violante.  |
| Cap. L.                                                                                |            |
| Gibrnata V. Nov. VIII. Naftagio degli Onefti an                                        | 314        |
| de' Traversari ec. Cap. Ll.                                                            |            |
|                                                                                        | 355        |
| Grornata V. Nov. IX. Federigo degli Alberighi. Cap.                                    |            |
| Giorna a V. Nov. X. Pietro di Vinciglo. Cap, L                                         | 111. 367.  |
| Giorgata VI. Nov. I. Un Cavaliere dice a Madonna                                       | Oreitz et. |
| Cap. LIV.                                                                              | 379-       |
| Giornata VI. Nov. II. Cifti Fornaio. Cap. LV.                                          | 381.       |
| Giornata VI. Nov. III. Monna Nonna de' Puli                                            | ci, Cap.   |
| LVI.                                                                                   | 39€.       |
| Giornata VI. Nov. IV. Chichibio cuoca di Carrad                                        |            |
| ghazzi, Cap, LVII.                                                                     | 40%        |
| ▼ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                | Gior-      |
|                                                                                        |            |

### πνέκ

| Giornata VI. Nov. V.     | McK.          | Forese      | da Rabatt     | 2 . Cap. 412. |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Giornata VI. Nov. VI. Pr | nova Mic      | beie Scale  | ta ec. Can. I |               |
| Giornata VI. Nov. VII.   | Madons        | a Filings   | Cab. LX       | 4131          |
| Ginemate WI Man VIII     | Tentro        | eddin's vi  | la Ninote     | c , che       |
| Giornata VI. Nov. VIII.  | * Freitu      | CONCOLU     | i ia ivipor   | c, caco       |
| non A specchi. v. le     | Aggiun        | 16 10 TD#   | 2 (2), 609    |               |
| Giornata VI. Nov. IX.    | eando Ca      | ivalconti . | Cap. LAI      |               |
| Giornata VI, Nov. X. F.  |               |             | rxir          | 432,          |
| c v. le Aggiunté in fi   |               |             | Page 1150     | 111           |
| Giornata VII. Nov. I. G  |               |             |               |               |
| un doglio. Cap. LXI      |               | a mene      | mit the at    | 466.          |
| Giornata VII. Nov. III.  |               | Can         | TYV.          | 471.          |
| Giornata VII. Nov. IV.   | Tolano        | Tab. T      | YVI.          | 474-          |
| Giornaia VII. Nov. V.    | Tto nel       | So in fore  | us di Pesta   |               |
| la moglie. Cap. LXV      |               | MO III IOII | ar at Field   | 473+          |
| Giornata VII. Nov. VI. 1 | us<br>Kadosna | 1 (abella - | Can. LXV      |               |
| Giornata VII. Nov. VII.  | 1 ndovi       | co. Can     | LXIX.         | 481.          |
| Giornata VII. Nov. VIII  | . Uno c       | liviene k   | elofo della   | 4             |
| Cap. LXX.                |               |             |               | 4854          |
| Giornata VII. Nov. X.    | Due           | Sancli a    | mano una      |               |
| Cap. LXXI.               |               |             |               | 484.          |
| Giornata VIII. Proemio.  | Cap.          | LXXII.      |               | 485.          |
| Giornata VIII. Nev. 1.   |               |             | ixxiii.       | 485.          |
| Giornata VIII. Nov. II.  | Il Prete      | . Cap.      | LXXIV.        | 486.          |
| Giornata VIII. Nov. Il   |               |             |               |               |
| Cap. LXXV.               |               | •           |               | 490.          |
| Giornata VIII. Nov. IV.  | Il Prot       | ofto. Ca    | b. LXXVI      |               |
| Giornata VIII. Nov. V.   | Tre gior      | ADI Trag    | eon le brac   | he ad un      |
| Giudice Marchigiano.     | Cap. LX       | XVII.       |               | 499-          |
| Giornata VIII. Nov. VI.  | Bruno .       | e Buffal    | macco imbo    |               |
| porco a Calandrino. C    |               |             |               | 305.          |
| Giornata VIII. Nov. VII. | Uno So        | olaré ama   | ила Доппа     | vedova.       |
| Cap. LXXIX.              |               |             |               | 304-          |
| Giorgata VIII. Nev. VII  | I. Due e      | c. Cap. 1   | EXXX.         | 106-          |
| Giornata VIII, Nov. I    | X. Mae        | Aro Sim     | ne Medico     | · Cap.        |
| LXXXL                    |               |             |               | 508.          |
| Giornata VIII. Nov. X.   |               |             |               |               |
| Giornata IX. Nov. I. Mad |               |             |               |               |
| Giornata IX. Nov. II. Le |               |             |               |               |
| Giornate IX. Nov. 111.   |               |             |               | -             |
| e di Buffalmacco, e di   |               |             |               | 325-          |
| Giornata IX. Nov. IV.    | Cecco         | di Meller   | Fortarrigo    | -,            |
| LXXXVI.                  | 2000          |             |               | C: \$17.      |
| •                        | 5999 2        | L.          |               | Gior-         |

#### IIIVXX

| Giornata IX. Nov. V. Calandrino s' innamora d' una giovane.  Cap. LXXXVII.  Giornata IX. Nov. VI. Due giovani albergano con uno.  Cap. LXXXVIII.  Giornata IX. Nov. VII. Talano di Molese sogna ec. Cap.  LXXXIX.  Giornata IX. Nov. VIII. Biondello sa una bessa a Ciacco.  Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata IX. Nov. IX. Dunno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata IX. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna.  Cap. LXXXXIII.  Giornata X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Miridanes. Cap. LXXXXV.  Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garssendi. Cap.  LXXXXVI.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di  Gisppo. Cap. C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giornata IX. Nov. VII. Talano di Moleso sogna ec. Cap. LXXXIX.  Giornata IX. Nov. VIII. Biondello sa una bessa a Ciacco. Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata IX. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna. Cap. LXXXXIII. 540.  Giornata X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXII. 542.  Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. IV. Messer Georise de' Garnendi. Cap. LXXXXVI.  Siornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di                                                                                                        |
| Giornata IX. Nov. VII. Talano di Molese sogna ec. Cap. LXXXIX.  Giornata IX. Nov. VIII. Biondello sa una bessa a Ciacco. Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540.  Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna. Cap. LXXXXIII.  Giornata X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garssendi. Cap. LXXXXVI.  Siornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di                                                                                                              |
| Giornata IX. Nov. VII. Talano di Molese sogna cc. Cap. LXXXIX.  Giornata IX. Nov. VIII. Biondello sa una bessa a Ciacco. Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540.  Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna. Cap. LXXXXII.  Giornata X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garssendi. Cap. LXXXXVI.  Signata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di                                                                                                                |
| LXXXIX.  Giornata IX. Nov. VIII. Biondello fa una beffa a Ciacco.  Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540.  Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere ferve al Re di Spagna.  Cap. LXXXXIII.  Giornata X. Nov. III. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garmendi. Cap.  LXXXXVI.  Siornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli eller moglie di                                                                                                                                                                                                                          |
| Giornata IX. Nov. VIII. Biondello fa una beffa a Ciacco.  Cap. LXXXX.  Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540.  Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere ferve al Re di Spagna.  Cap. LXXXXIII.  Giornata X. Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Miridanes. Cap. LXXXXV. 551.  Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garnendi. Cap.  LXXXXVI.  Siornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoù effer moglie di                                                                                                                                                                                |
| Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540. Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540. Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve at Re di Spagna. Cap. LXXXXIII. Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 542. Giornata X Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXV. 551. Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garnendi. Cap. LXXXXVI. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VII. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. EXXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendosi esser moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giornata IX. Nov. IX. Due giovani. Cap. LXXXXI. 540. Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540. Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna. Cap. LXXXXIII. Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543. Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXV. 552. Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garnendi. Cap. LXXXXVI. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 553. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. EXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. EXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sossonia credendosi esser moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giornata IX. Nov. X. Donno Gianni. Cap. LXXXXII. 540.  Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna.  Cap. LXXXXIII.  Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Mirridanes. Cap. LXXXXV. 551.  Giornata X. Nov. IV. Messer Georise de' Garnende. Cap.  LXXXXVI. 553.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII. 556.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve at Re di Spagna. Cap. LXXXXIII, 542. Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543. Giornata X. Nov. III. Muridanes. Cap. LXXXXV. 552. Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garnendt. Cap. LXXXXVI. 553. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. 556. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sossonia credendosi esser moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cap. LXXXXIII,  Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543.  Giornata X. Nov. III. Muridanes. Cap. LXXXXV. 551.  Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garnendt. Cap.  LXXXXVI. 553.  Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII. 556.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Giornata X Nov. II. Ghino di Tacco. Cap. LXXXXIV. 543. Giornata X. Nov. III. Muridanes. Cap. LXXXXV. 552. Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garnendt. Cap. LXXXXVI. 553. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. II Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. 556. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giornata X. Nov. III. Muridanes. Cap. LXXXXV. 551. Giornata X. Nov. IV. Meffer Gentile de' Garmendt. Cap. LXXXXVI. 553. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. 556. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de' Garssendt. Cap. LXXXXVI.  Sig. Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII.  Sig. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sosronia credendosi esser moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LXXXXVI.  Signata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555.  Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap.  LXXXXVIII.  Signata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora. Cap. LXXXXVII. 555. Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giornata X. Nov. VI. Il Re Carlo vecchio. Cap. LXXXXVIII. 556. Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli eller moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LXXXXVIII.  Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. LXXXXIX. 559.  Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli effer moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giornata X. Nov. VII. Il Re Piero. Cap. EXXXXIX. 559. Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli eller moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giornata X. Nov. VIII. Sofronia credendoli eller moglie di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Guinna Can C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Giornata X. Nov. IX, Il Saladino in forma di mercapante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| è onorato da M. Torello. Cap. Cl. 601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giornata X. Nov. X. Il Marchele di Saluzzo. Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CII. 603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### PARTE TERZA.

| Proemio.                                                | dip.  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| L Della pubblicazione del Decamerone rispetto a' prmi   |       |
| a penna. Cap. I.                                        | 618.  |
| Delle prime cenfure, ande fu tacciata quell' Opera.     | Cap.  |
| 11.                                                     | 6334  |
| Delle prime edizioni di queff' Opera. Cap. III.         | 637.  |
| Delle Versioni varie del Decamerone. Cap. IV.           | 6394  |
| Della correzione del Boccaccio del 2527 Cap. V.         | 642.  |
| Impressioni, che fi frapposero tra le due celebra corre | zioni |
| del 1527, e del 1573, Cap. VI.                          | 644.  |
| Delle mutazioni fatte da Lodovico Dolce. Cap. VII.      | 646.  |
| Delle pretefe correzioni del Ruscelli. Cap. VIII.       | 6494  |
| Di alcune confure fatte dal Caftelvetro. Cap. IX.       | egz.  |
| Del                                                     | la    |

#### XXIX

| Della correzione stimatissima de' Deputati. Cap. X.   | 652.  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Della correzione del Cavalier Salviati. Cap. XI.      | 657.  |
| Della correzione del Decamerone fatta da Luigi Groto  | detto |
| il Cieco d' Adria. Cap. XII.                          | 6;8.  |
| Opere diverse composte sopre il Boccaccio. Cap. XIII. | 660.  |
| Altre impressions dal 1575, in pet, Cap. XIV.         | 661.  |
| Aggiunte, e correzioni.                               | 6640  |





## ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE PRIMA



#### TROEMIO. ..



O mi son satto molte volte a pensare a che ogni cola, quanto si voglia minima, appartenente agli uomini grandi, e nel Mondo per celebrità d' azioni famosi, è in qualche parte degna, che fe ne faccia memoria, e muove in ciascheduno un' erudita laudevole curiosità

di ricercarne notizia. Quindi è, che io non ho potuto contenermi più lungo tempo fenza andar raccogliendo quelle memorie, e quei lumi, che in parecchi anni di ricerca mi era fortito sparsamente di trovare intorno alla Vita, ed all' Opera sempre memorabile del nostro

mag-

maggior Profatore Giovanni Boccaccio, di cui non fi troverà elogio, che il suo nome stesso sopravanzi.

Tanto maggiormente, che fra i molti Scrittori, che di lui hanno, anche diffusamente, ragionato, niuno ha avuto, in quattro interi secoli, tanto coraggio da investigare, non dico già le più minute spezialità della Vita sua, e delle Opere maravigliose della sua Toscana, maestra Penna; ma quello, che reca stupore, le più necessare notizie; siccome da quello, che io mi acciago a dire, apparir dovrà bastantemente.

#### Autori, che hanno scritto la Vita del Boccaccio.

#### CAPITOLO I.

a' posteri la Vita del celebratissimo Boccaccio si tiene, che sosse Filippo [1] di Matteo di Villano de' Villani, Istoriografo nostro, e continuatore delle Croniche del Padre suo; assernadosi, che egli ciò sacesse in un' Istoria Latina, a cui il Negri assegna per titolo: Historia plurimorum Litteratorum Florentinorum, che MS. si dice trovarsi in Roma nella Libreria Vaticana, tradotta dipoi, non si sa da chi; copia della quale vien detto, che sosse presso Antonio Magliabechi samoso; ed altra, come io credo, simile ne esiste oggi nella celebre Libreria Stroziana [2] siccome altre copie si sa esserne altrove, e principalmente nella. Mediceo Laurenziana.

Ne' Documenti d' Amore di Francesco da Barbetino, si porta della Vita di esso Francesco ( che è una di

<sup>2</sup> Di lui fi parla a lungo nel Tom. IV. delle Offervazioni sopra i Sigilla zatacha pag. 62. e seg. a Nel Cod, HA in sogl.

al quelle moite, the compongono la Hesteria sopraddetta pluremormu Letteratorum ) fi porta di effa V.ta il testo Latino, e la traduzione satta da incerto, la qualo fa vedere, che chi tracuffe ebbe mira di abbreviare inceme, e di variare. Egli è ben vero, che trovandofi ne' mentovati Documenti appellato quello Autore, Filippo Villani detto il Solitario, per poco caderebbe il fospetto, che ei sosse peravventura diverso da Filippo Villani Cronista nostro famoso, senz' altro soprannome infinite volte in quattro secoli mentovato, e citato. Fra le Scritture però dell' Archivio di Monte Oliveto di questa Patria si legge sotto l'anno 1291, in un certo documento: Heliconico Viro D. Felippo Villani deputato ad Cathedram Lethura Dantes Aligherei. Nella Vita di Torrigiano sommo Fisico, una parimente delle Vite sopraccennate di Filippo Villani, si dice di lui, che Torrigiano nacque in Firenze nella Vigna di San Procolo, donde anche nacqui io ; ed appunto in una cartapecora presso di me, che riporta un Testamento [1] di una tal Mona Ghilla , vedova di Giovanni di Meffer Lapo Farina, fi nomina una Cafa nella Via del Palagio, il cui confine in quarto luogo fu già Mattes Vellani, che è il Padre di Filippo Istoriografo, seve beredum Grant Torrigiani : documenti questi, che dar polfono indizio, che si parli sempre della stessa persona . Egli è ben vero, che scrivendo questo Filippo la Vita di Matreo, e Giovanni Istoriografi, gli appella così 2 Geovanne a me zeo, Matteo a me padre. Le quali coso ho voluto lo portare per cagione del dubbio natomi altra volta [1] che poteffero effere due Filippi, e non uno, attefa la varia denominazione, e perchè ancora, un Filippo folo sembra effere fiorito forse più langamente del confueto, giacchè nel 1343. Il giorno della cacciata del Duca d' Atene, egli aveva compilata la

n v. il Tom. IV. de' Sigilli n ent. 35. 3 v. l' Offerenn, fogen i Sigilli nel longo fodderso .

Divina Commedia, in quel Tello, che si conserva nella Libreria di 5. Croce di Firenze [ t ] di cui altrove, parlar, e nel 1404, egli è confermato nello Studio Fis-

sentino Lectore della medesima Commedia.

Scriffe altra Vita di Giovanni Boccaccio in Latino Messer Giannozzo di Bernardo Manetti, dal Poccianti Chronographas singularis appellato, il quale siori sullamenta del secolo decimoquinto, essendo mancato di vivere L'anno 1459. Or la Vita scritta da esso l'ho veduta MS, nel Codice 385, in quarto della Libreria Stroziana, stata già di Giovanni di Marco di Giunta Bindi

Canonico Fiorentino, che fiori nel 1480.

Alara Vita ne diede a luce la penna di Girolamo Squarciafico nativo di Alessandria della Paglia, pubblico Lettore di Eloquenza in Venezia [2] e noto per una sua Fatica sopra il Petrarca. Tal Vita è premessa all' impressione del Filocolo fatta in quella stessa Città in soglio nel 1488, ove narra, che nell'andar egli una volta a Napoli pussò, da Certaldo, e volte vedere il Deposito del soccaccio, e si sece, mostrare la sua Casa.

• Nella spesse volte nominata Libreria Strozzi si trova un frammento MS, della Vita del Boccaccio, descritta da Lodovico Dolce Veneziano, quello, che Giacomo Alberici [2] afferma aver corretto con molte belle offerva-

zioni, e note il Boccaccio stesso.

Un altro Scrittore della Vita, e delle azioni del Boccaccio fi fu Francesco di Iacopo Tatti Fiorentino, detro il Sansovino, a cagione che il Padre suo celebre Scultore su discepolo di Andrea dal Monte a San Savino Terra nobile della Toscana; uomo-invero versitto in varie discipline, per cui ha onorevol luogo tra gli Architetti, tra gli Scultore, e tra gli Storici. Fu egli certamente leggadro spirito, e del novellare dilettante, come si ricava da una Raccolta di ben cento

<sup>.</sup> Banco XXIII.

a v. il Giornale de' Letterati d' Italia Tom. VI.

Novelle, che egli mise in luce, al Decamerone simigliante, ove per altro non si capisce da i leggitori quale idea fosse quivi la sua, promettendo nella Prefazione di essa una cosa, e tutt' altro nel Libro stesso facendo: Ma di ciò altrove. Diede fueri ancora alcune Lettere fopra le Dieci Giornate impresse in Venezia nel 1542. e si una Dichiarazione di tutti i Vocaboli, Detti, Proverbi, e Luoghi difficiii, che si trovano in Giovanni Boccaccio, impressa in Venezia nel 1546, in quarto. Non istette però Francesco lungamente in Firenze, ove egli potesse aver campo di vedere, e di fare le necesfarie inchiefte fulle particolarità della Vita del nostro Autore; ma bensì molto si trattenne in Venezia, ove egli scrisse diverse sue Opere; e qualche tempo menò fua vita in Roma in qualità di Cameriere del Sommo Pontefice Giulio III. e quivi morì l' anno 1586.

Compilò finalmente un' altra Vita di lui Giuseppe Betussi da Bassano nella Marca Trivigiana; e sul bel principio di essa si protestò ( non so veramente conqual ragione) parlando del Boccaccio in questa guisa; Fin qui non ho ritrovato alcuno così amorevole di lui, che ne abbia lasciato ricordo, eccetto certi fragmenti ognitui consumati dal tempo, ne' quali a pena si discerno-

no l'ombre, non che il vero di lui.

In questa scarsità, o non curanza per lungo tempo invecchiata, non di ricordi veramente, come si avanza a dire il Betussi, ma di notizie sincere, che sieno state e trovate, e raccolte dai mentovati Scrittoti, imprendo io adesso, qualmente il Poeta dice,

Opra muova, e giammai più non veduta.



Della

### Delle Patrie del Boccaccio.

#### CAP. IL

Valdelfa, dilungi dalla Città di Firenze miglia venti, pregiato è per aver dato a questa Patria una Famiglia ben chiata, qual si è quella, da cui nacque il celebratissimo Giovanni Boccaccio, e nullameno per zinchiudere in se le mortali spoglie di lui nel Deposito, che ivi esiste, visitato frequentemente dagli eruditi d'ogni Nazione, i quali dalle vicinanze di quel luogo si etovano a passare. E di vero quando a Giorgio Vafari su commesso di dipignere nella gran Sala del Palazzo vecchio alcun simbolo, che Certaldo rappresentasse pon seppe nè egli, nè il Borghino suo direttore, se non divisate l'Eloquenza per la persona di Giovanni Boccaccio, che è sempre stato per questa appunto, l'oggetto, mon che di laude, d' invidia a molte Metropoli.

Da questo Castello di Certaldo io credeva, che si sosse il primo portato a Firenze in sua gioventù il padre del nostro grande Autore, cioè Boccaccio di Chellimo di Buonaiuto, nomo, al dire di Filippo Villani, a semmento di costumi celebrato, tanto più, che lassù tornò pur egli a finir sua vita, chiara cosa essendo, che nella muraglia esteriore della Canonica di S. Iacopo di Cestaldo vi ebbe egli la Sepoltura, il cui Epitassio si dice essere:

s BOCACIO CHELLINI E sificcome nel pavimento della Chiefa di S. Tommafo detta la Prepositura di Certaldo, altro Sepoleto avervi coll'appresso memoria in pietra alla Famiglia spettante

# MICHELE DI NANNI BOCCACIO.

facendomi qualche specie ancora le parole della sua.

Amorosa Visione:

Quel

Quel, che vi manda quella visione, Giovanni è di Boccassio da Certaldo.

Così andava io opinando, finoacche non less nelleAnnotazioni de' Deputati [1] di Giovanni: Non su
egli il primo, che venne a Città, nè il padre sua, ma i
fuoi maggiori, come egli apertamente dice nel Libro de'
finni. Ed il Padre ebbe demissito, per dir così, alla lagale in Firenze; e perchè si pajja credere, che e' ce la
volesse perpetuo, ei volle anche la Sepoliura, ch è ancora
in Santa Croce stato le Volte innanza alla Compagnia del
Gierà: la quale, per dir ciò di patlaggio, corredata su di
Inscrizione. Ed in fatti così lasciò scritto Giovanni nel
parlate del siume Elsa: Es cum oppida pinra bine indo
labeni vident, a dextro modico siatum tumnio Certaldum
veini Castellum linquit, cuine ego libeni memoriam celebro, seder quippe, de natale solum matorum meserum fuit,

antequam ellor fusciperet Florentia Civer.

Boccaccio dal Padre suo Chellino, che forse su Michelino diminutivo di Michele, ritenne per alcun tempo la denominazione, a modo quali di cafato, de' Chellini : checché venisse anche corrottamente appellato de Chilini, e de' Ghilini; ma non è noto già, che Chelino (i steffe il più del tempo in Firenze, come flar ci dovette Boccaccio, tuttochè si legga nel Priorifta Fiorentino, e in più altri luoghi : Boccaccene Chelina de. Certaldo. Ed a buon conto lo veggio, che Boccaccio fleffo, e Vanni suo fratello, figliuoli di Chelino, confesfano l'anno 1313, effere quattro anni, e di paffo, che egli abitano nel Popolo di San Pier Maggiore di Firense; per la qual cola chieggono, ed ottengono di non. pagar le gravezze nel Comune di effo Certaldo . ovesono allibrati. La memoria, che di ciò su tratta dall'Archivio delle Riforniagioni da un Libro, che tira dall'anno 1316, al 1318, legnato R, dal chiarissimo Semator Carlo Strozzi registrata, si legge nel Codice V V. della Libreria Stroziana, ed è la seguente: 1218. 20. 0.20

Octobris Boccaccius, & Vanues q. Gbelins Populi S. Peatrs Maioris reducts fuerunt en nova distributione salis su dicto populo sub vexillo Clavium, & ibidem solvant libras, impositas, prastantias &c. & in dicto populo babitant, sam sunt quatur anni, & ultra, & quod ipsi sunt allibrati in Communi de Certaldo Comitatus Florentia, & ibidem contra sus, & rationem gravantur ad solvend. libras, & prastantias &c. petciò domandano (segue allibras, & prastantias &c. petciò domandano (segue allibras) di pagar la libra in Firenze, e nonzal Comune di Certaldo, o nel Comune di Pulicciano, e l'ottengono [1]. Per le quali cose io vado credendo, che sebbene non su Boccaccio il primo, che dalle Certaldo si portasse per alcun tempo in Firenze, egli su almeno il primo, che quivi si stabili colla sua siglivolanza.

Curiofo sbaglio circa la Patria di Giovanni Boccaccio prefe Girolamo Squarciafico, di fopra annoverato fra gli Scrittori della Vita di lui, con dire, che in Certaldo si fece mostrare la Casa, dove il Boccaccio nacque : feguito in quelto errore da Françesco Sansovino asserente, che Giovanni nacque in Certaldo; e da Lodovico Dolce, cui fembro, credo lo, per una svilta d' aver trovato ciò nel Cotbaccio in più luoghi; lo che nonconverrebbe con quel, che l'Autore stesso abbiamo veduto, the dice nel Trattato De Fluminibus : cioè Certaldum fedes, & natale folum majorum meorum. Ingannosti Lodovico Arrivabene Gentiluomo Mantovano in una fua lettera rifetita da Orlando Pefcetti nella Rifpofta all'Anticrusca, chiamandolo Giovanni Boccaccio Certaldese . Delufo rimafe intorno a ciò anche l' Abate Michel Giustiniani, mentre scrive nella Parte prima delle succe Lettere, che il Boccaccio su da Certaldo, e pur dicessi de Firenze. Pet le quali afferzioni Martino Hankio De Romanarum rerum Scriptoribus imprefio Ligfic 1669. clob nell'anno stesso, che uscirono le Lettere del Giustiniani si ju favellando nel Capitolo 43. della Parte prima circa la persona del nostro, dice, anch' egli sbagliando, lossmes Boccatius Patriam naclus est Certaldum Florentines ditiones oppidum. E finalmente natus Certalds setive

Giovanni Alberto Fabricio [1]

Tra le belle utilithme notizie trovate dalla immenfa erudizione dell' Abate Anton Maria Salvini vi ha questa, ch' egli comunicò al chiarissimo, e degnissimo sua Fratello il Sig. Salvino Canonico Fiorentino: che Giovanni Boccaccio nacque veramente in Firenze, e nacque al Pozzo Toscanelli. Di questo Pozzo esistono suttora le veltigie, riconosciute già personalmente, secondo che mi viene afferito dal medetimo Anton Maria Salvinia nella Via Tofcanella posta nel Popolo di S. Felicita di quella Città in piccola distanza, da quella, che ora si dice Via Guicciardini, veggendosi presso alla cantonata un Poz-20 rimurato, ed inchiulo al comodo della cafa, a cui fi è adiacente, il qual Poszo allora doveva efsere aperto. e pubblico. Ivi era costante opinione del Salvini, che a per la notizia trovata, avesse avuti, come abbiamo detto, i suoi natali il nostro Giovanni. Che esso Potto fosse pubblico io lo deduco dal vedere, che le Famiglie, che ivi preiso abitavano, fi dicevano talvolta del Pozzo; ticcome un certo Chiaro degli Ammirati della stessa Conforteria de' Pitti, la quale in questa strada ebbe le sue abitazioni, in un fuo Sigillo (2) ci fa questo conoscere. addimandandos Chiaro dal Poso. Oltre a che il Posto Toscanelli si era molto noto in quei tempi, mantenendoti noto qualche poco anche oggi, principalmente per la memoria, che ne lasciò Giovanni Villani nel Libro XII. delle que Storie Cap. XX. con nominare la Via nuova dal Pozzo Tostanelli; per quella di Franço Sacchetti nella sua Novella LXXXI. e per quel, che ne dice Giorgio Valari, chiaro per l' Istoria non meno, che per la Pittura, leggendofi ne' Ragionamenti fuoi : Qwgli en profilo allato al Ficino è Messer Paolo dal l'onno Toscanelle grandessimo Geometra, con intendere di Paolo

n Biblioth med, fr infimm Latinitatie Vol. I. Lib. a. pog. 48r. a. v. il Tom, III. delle mie Offervan, iffer, fopen i Sigilli n cur. 54.

dell' Abbaco amico grande del nostro Boccaccio, e da lui

nella Genealogia degli Dei con gran lode esaltato.

Certa cola è, e per ogni riscontro verificata, che la Famiglia di Boccaccio ebbe sue Case nel Popolo di S. Felicita, trovandosi d' una di esse la vendita fattane l' anno 1339, a Bernardo Canigiani: per non sar caso di una congettura, ove l' evidenza stessa ha suo luogo, cioè, che le Famiglie del Contado si posassero d' ordinario in Città in quella parte, che più prossima era alla Porta donde passavano; e quivi appunto nel Popolo di S. Felicita si vede essersi posati e questi di Boccaccio, e i Rossi, e i Machiavelli, Famiglie tutte, che anche a Certaldo avevano Beni a consino. Imperciocchè nel Testamento del nostro si legge, ch' egli dispone d una Casa in Certaldo cui a 15. Fornamus Andrea D. Benghs de Rubers, e di un' altra, alla quale tornava a iv. il consino delle Case Guidonis Ioannis de Machiavellis.

Nè osta in niun modo al dirsi, che Giovanni nascesse al Pozzo Toscanelli l' atto riferito di sopra, in
cui Boccaccio, e Vanni asseriscono essere sopra a quattro
anni, che abitano nel Popolo di S. Pier Maggore, poichè l' atto è di Ottobre 1318. ed il nostro Giovanni
nacque nel 1313. Oltredichè per la parte di Vanni io
trovo all' Archivio generale per Ser Bonizzo di Bonanno:
Giovanni Colini [1] da Certaldo nel 1297. (che vale a
dire sedici anni prima del nascimento di Giovanni nostro)
starsi nel Popolo di S. Fridiano, in qualche vicinanza
al Popolo di S. Felicita situato.

Del rimanente lo sbaglio dello Squarciafico di sopra add'tato consiste, per mio avviso, nell' aver creduto Casa, ove il Boccaccio nacque, quella, in cui egli, standosi talvolta in Certaldo, abitava, la quale è in piedi tuttavia; posseduta u'timamente dal Marchese Niccolò Ridolfi, e passata dipoi coll' credità di lui in quei della Famiglia de' Canonici di Ferrata suoi nipoti. Nella Torre di essa vi ha ora un' Arme della Casa de' Medici.

z cost è ivi fericto.

. -



A Arme de Medici. B Inferizione.

dici, e sotto è un cartello di marmo col seguente distico:

HAS OLIM EXIGNAS COLIT BOCCACCIVS AEDES NOMINE QVI TERRAS OCCUPAT ASTRA POLVM.

### Genitori di Giovanni.

### CAP. III.

O non credo necessario più che tanto il riprovate. il detto del Sanfovino, che Boccaccio [ in alcune A Scritture appellato Boceaccino ] fu povero, ed ignobile, male interpretando egli un passo del Corbaccio; o sivvero l'oppormi al detto del Betussi Bassanese, che scrive, che Giovanni nacque di vili parenti, e che il padre suo su molto povero; nè meno il farmi a correggere lo Squarciatico d' Alessandria, che Giovanni stesso de vile parente ebbe origine; e che il padre suo Boccaccio fu molto oppresso dalla poversa; poichè, errato che ebbe l' uno, agevole fu agil altri lo inciampare nello stesso fallo. E ben diedero questi occasione a Gio: Alberto Fabricio di scrivere ora nella sua Biblioteca media » & infime Latinitaties, circa alla persona del nostro: Vie ingento nobilis potius, quam genere, wel dignitatibus. Facilissima cosa è, che il Lettore di per se vegga quanto a torto fiano date queste tacce al nostro Autore, da quei documenti, che noi in quà, e in là di questa nostra fatica dobbiam citare. E quanto a quello, che dir si voglia povertà grande, smentiscono la replicata. asserzione di questi Scrittori, i Beni di fortuna, che la Famiglia di Boccaccio possedeva in Firenze, siccome. di fotto vedremo, ed a Certaldo; ed ancora... gli Effetti nel Popolo di S. Martino a Menfola fotto Fiesole nella Villa di Corbignano [1] de' quali sece-

<sup>1</sup> v. Deput. al Decam. a 64.

zittatto Boccaccio dipoi nel 1336, leggendofi all' Archivio Generale in un Protocollo di Ser Salvi Dini [ 1 ] 1336. Boccaccius quond. Ghelini de Certaldo olim Popula S. Petri Maioris, & hodia S. Felicitatis vendit Bona in Populo S. Mirtini a Menfola; oltre di che testò Giovanni nel 1374, come di sua propria parte, più Case, e Vigne poste nel Popolo di S. Iacopo di Certaldo.

Per quello poi, che appartiene alla viltà, o come dir vortieno quegli, ignoblità di natali, bastar dee, che Boccaccio figliuolo di Chetino, e ( qualmente il chiariffimo lume della Toscana letteratura Sig. Canonico Salvino Salvini ha trovato ) nipote di un Buonaiuto, che dovette fiorire nel 1250. sede del sommo Magistrato de Signori I' anno 1322. oltre all' effere stato in altre Magistrature, come per ragion d' esempio nel 1347, degli Ufiziali super copia, de abundantia grant babenda, ficcome da alcuni Spogli (2) di Libri delle Riformagioni si ritrae: e due anni prima, vale a dire nel 1345, degli Ufiziali fuper moneta cudenda de novo; ciò, che si legge nel Libro fabarum nell' Archivio pur delle Riformagioni; talmente che non vi ha nè meno d' uopo di confutare essi Scrittori colle parole, che pronunziano in contrario i Deputati alla correzione del Decamerone. Questo bensì è certo, che egli fu uomo alla mercatanzia applicato, ciò, che era il nervo della Città nostra, e per tale effetto quando in Firenze, e quando fuori egli andò dimorando : ficcome altrove accenneremo.

Quando però per sovrabbondare in prove sopra la civiltà, e nobiltà di Boccaccio [3] si volesse aver l'occhio altresì ai fratelli suoi, che surono Vanni, Francesco, e sacopo, basterebbe il vedere, che quest' ultimo, che si accasò ben quattro volte, contrasse parentado con.

z Cod. Z., della Stroz. n rogg.

<sup>2</sup> Cod VV. della Stroz a cur. 49. 3 Si noti qui, che Gio. Batilla Utaldini nella Storia di fua Famiglia a 43 confonde quella nostra Famiglia con quella de' Boccacci da Signa.

### DEL BOCCACCIO PAR. I. Y3

Famiglie civilissime, quali sono le appresso. La prima sua moglie su Diana sigliuola di Rinuccino del Popolo di S. Felice in Piazza, qualmente dal Protocollo di Ser Niccolò di Ser Cino da Castel Fiorentino si ritrae: la seconda su una tal Piera, che gli portò la Dote di siorini 200. di che alla Gabella de' Contratti (1) nelle terze nozze si accasò con Taddea sigliuola di Giovanni d'Arrigo Sassolini, che su de' Signori quattro volte dal 1351. al 1369, per documento citato dal Codice. PP in soglio della Libreria Strozzi (2) e sinalmente con Filippa di Agostino di Storione della Famiglia degli Storioni, che parimente gode l'onore del Priorato; e ciò si cava non pure dal sopraddetto Codice PP (3) ma ancora dalle Scritture del Monastero di Montoliveto di Firenze dal soprallodato Senatore Strozzi spogliate.

Egli è però vero, che quanto alla madre del nofiro Giovanni noi siamo non poco all'oscuro; poichè
sebbene una tal Margherita si trova essere stata moglie
di Boccaccio, laddove all' Archivio Generale (4) noi
leggiamo: 1337. Boccaciur q. Ghelini de Certaldo emit pro
Domina Margarita uxore sua, & silia quond. Giandonati de
Martulis (altrove de Mardolis) de Florentia, qua moratur
in Populo S. Felicitatis; ed essere stata anche sua donna
Bice di Ubaldino di Nepo de' Bostichi, la quale nel 1349.
si trova madre di Iacopo di Boccaccio; tuttavolta non si
può rinvenire di che Famiglia sosse la donna, da cui
nacque Giovanni, tanto più, che alcuno Scrittore oella
Vita di lui sa sa Parigina, come nel seguente Capitolo
racconteremo.

\*\*CI

Na-

<sup>1</sup> Lib C. 17.

<sup>2 2</sup> Car. 374-

<sup>3</sup> a car. 314.

<sup>4</sup> Prococ, di Ser Iac, di Lapo di Benei da Gertal.

## Nascita di Giovanni.

#### CAP. IV.

Sierzione è del più antico Scrittore della Vitadel nostro Autore, cioè di Filippo Villani, che
Boccaccio si stesse in Parigi alla mercatura attendendo, allorchè per essere d'ingegno piacevole, e di
temperamento lieto, ed alla conversazione, ed all'amore
anzi che no inclinato, s'invaghi d'una giovane Parigina, di condizione, dic'egli, tra i Nobili, ed i Cittadini di quella Città, onde Giovanni di essa venne generato, nascendo poscia nell'anno 1313, giusta la comune asserzione, e non già nel 1314, come più altri

sbagliando hanno feritto.

Di Giovanni, nella Serie de' Duchi, e Marchesi della Toscana Autore Cosimo della Rena, leggiamo: Fu figliuolo legittimato di Boccaccio di Chellino da Certaldo. Tralle Ricordanse MSS. lasciate alla L brena di questo Seminatio Atcivescovale Fiorentino da Vincenzio Ciani uomo benemerito del medesimo, e nullameno della Patria nostra per molti suoi utilissimi studi lasciati, si ha, che Giuseppe Maria Suares, che su Camerier segreto d' Urbano VIII. poscia Vicario della Basil ca Vaticana, e Asissente della Cappella Pontiscia, Vescovo già di Vasona Città principale della Gallia Narbonese (1) nello spogliare che ei sece, essendo cola, l' Archivio d' Avignone, trovò la Dispensa Papale satta a Giovanni di Boccaccio di Chellino da Certaldo di potersi sar Cherico, come a colui, che d' illegittimo matrimonio era nato.

Sugi

i v. Iffor & Avgnon Like 2 a 366.

## Suoi primi Studj.

#### CAP. V.

Zione nella Città nostra nel tempo suo, a cui accrebbe ancora non picciola gloria l'essere stato Padre di quel Zanobi da Strada nostro illustre Concittadino incoronato Poeta da Carlo IV. Imperadore, di quello stesso, di cui il Verino deplorando la morte in etade acerba-accaduta cantò.

Zenobium Stratam mors importuna peremit;
ed a cui su decretato sassi un nobil Sepolero in Santa
Maria del Fiore, e la Statua sopra una delle Porse della
Città. Or sotto la costui disciplina su posto da Boccaccio il piccolo sanciullo Giovanni nostro ad apparare
gli elementi della Gramatica; nella quale se non si può
dire il profitto, che vi sece, non ne essendo rimasa memoria, si può supporre.

Dicono però, che essendo d' nopo a Boccaccio l' incamminare il fanciullo per la via della mercatura, quand' egli non avea compiuto ancora il corso della Lingua Latina, gli venne satto di toglierio dalla scuola di Giovanni da Strada, ritraendolo, Dio sa con qual satica, dalle primizie di quella savia applicazione, a cui ben volentieri si era il fanciullo adattato, e che gli dovea molta gloria partorire.



## Applicazione sue alla Mercatura.

#### CAP. VI-

Gli non ha dubbio, che il sostenimento, ed il pol-so di questa Patria su sempremai la mercatura, poiche ellendo il paese nostro ristretto, l'induftria de' Cittadini e quella, che ne spande, e ne accresce. l'avere. Ciò reflettendo Boccaccio [ fe si presta fede al Betuffi ] amò di applicare il fanciullo , che l' età di dieci anni non paffava, all' Arimmetica, anzi chedi tenerlo nella Gramatica più lungamente occupato, come quella, peravventura, che attefa la fearntà de' Maestri, e de' Libri, si apparava con lunghezza di tratto. Cosl, o con piccola varietà fembra, che vada dicendo Giannozzo Manetti, mentre scrive, che paterna congreganda pecunia cupiditas ipfum, vel paululum eruditum exflorents pene discendi cursu matata voluntate revocaverit, que usque adeo vebement suit, ut eum vix prima litterarum elementa, quameus acre ingenio praditui effet, percipere permiserit. Unde ex ludo Grammatici circa primos pueretia sua annos ad sobolas Artibmetici, sunta Florentinam consuctudinem, traducitur: inde paucit post annis nondum adolescentiam ingressus, ut ipse testatur, cuidam maxime corum temporum mercatori traditur, ut in mercatura erudiretur. Quindi arrivato Giovanni a saper ben tenere, come i Mercanti costumano dite, un Libro di scrittura, su condotto dal suo Principale a Parigi.

Afferice Filippo Villani, che per lo suo esercizio della mercatuta peregrinò Giovanni or quà, or là lungamente; ma, checchè sia di ciò, conchinde, che per lo comandamento del padre ridottosi egli a Napoli nella Pergola, ivi si sermò, ove stando, un giorno nell'andare a diporto, pervenne al luogo, in cui le ceneri del Ma-

rone

rone furono già rinchiuse, il cui sepolero rimirando sifamente, alla maniera, che del Macedone, dietro aglibtorici racconta il Petrarca, che

Giunto Alessandro alla famosa tomba

Del grande Achille, sospirando disse:

O fortunato, che sì chiara Tromba

Avesti, e chi di te sì alto serisse!

con ammirazione ripensando a quello, che dentro si ascondeva, incominciò a lagnarsi internamente della sua rea sorte, che il costringea, malgrado il suo genio, a starsi tralle odievoli contenziose ragioni de' mercanti; e tocco vivamente dall' amore delle pie Muse, alla mercatanzia diede bando.

## Suo Audio nella Legge Canonica.

#### CAP. VII.

'Occò certamente nel vivo la rifoluzione di Giouanni il cuore dei Padre suo, che ogni altro dia fegno concepito avea, che quello di fimil diffaccamento: quando interpostesi le preghiere degli amici, o quelle efficaci del figlinolo stesso, risolvè di porlo onovamente a studiare, assegnandogis la Legge Canonica sotte to la disciplina di Cino de' Sigibuldi da Pistoia , il quale dottiffimo in amendue le Leggi con fomma riputazione l'esercitava col titolo decoroso di Giudices Giò fu peravventura, per quanto ander fembring errate le Vite, che pongono diversamente, circa l' anno ventesimo dell' età fua, imperciocchè facendosi ragione, ches Cino da Pistoia, al computo de' dottissimi Giornalisti d' Italia [r] moriffe l' unno 1336, doveva aver Giovanni poco più di venti anni , le forfe non ne aveva anchemeno, quando clò avvanne; conciolliachè poteva: Cino

1 Giorn. d' Ital. Tom. Will a 198. A nor de e 19 an Inche :

essere stato Maestro del Boccaccio più, e più anni avanti di morire. Non so io già come si vada la bisogna,, dacchè nell' Inscrizione sua sepolerale esistente nel Duomo di Pistoia riseriste il P. Dondori [1] che si legge in questa gusta;

CINO EXIMIO IVRIS INTERPRETI BARTOLIQ
PRECEPTORI DIGNISSIMO POPVL. PISTOR.

CIVI SVO B. M. FECIT. OBILT A. D.

CIDCCCXLVI.

nol che può certamente effere sbaglio, come tanti altri efempi d' Inferizioni fatte negli anni dipoi ci vanno ago-

volmente perfuadendo.

Giannozzo Manetti però in quelta guila accenna: In bac instituria Arte cum memorato illo mercatore per sex annos commoratus se nibil alsud egisse, quam inrecuperabile tempus incassum contriviste construiat, quoniam suapte natura ab buiuscemodi questoriis artibus abborrebat, ac litterarum studiis aptior videbatur. Quocirca rursus a taberna instituria ad cognitionem luris l'ontesticii decimpitus in Canonicum Gymnasium detruditur dec.

Ma il Padre non sufficientemente accorto, che la chiantata interna del figliuolo non era alle Leggi, o ad altro impiego di lucto, bensi alla gioconda sequeladelle Muse, malgrado le sue replicate distuasioni, simili a quelle famose de' genitori del Petrarca, dell' Ariosto, e dell' Anguillata, anzi a quelle stesse d' Ovidio espresse

colà ne' Trifti:

al Gape pater dixeit, ftudeum quid inutile tentat?

Memides nullus epfe reliquit opes;
non andava egli nelle Leggi avantandosi in quella guisa,
the prometter ne doveva la sublimità del suo spirito. Ciò,
the conferma il Manetti serivendo: Humimodi igitur suri
cognossendo a patre designatur, totidem sero quot in mercontera aunas magna cum molestra srustra consumpsit; mbil
ensu

z Nelia sua Opera inticolato Pieta di Pificia,

enim in illis studiis se profecifie dicit, qued bat Pentiff. eum sunctiones, aique quascumque ineptissimas Commentationes mens sua endegnabunda multum, admodum fastidizet. Alla fine si contentò egli di cedere non contrastando soverchiamente all'inclinata propensione, che Giovanni mostrava alle belle Lettere, per la quale mirabilissimo onore, e vantaggio ne era per seguire. Non è per questo, che non sia tlato scritto da alcuni, che Giovanni pelle Leggi Civile, e Canonica venifse laureato, quali fono Bastiano de' Rossi nella Lettera a Flamminio Manuelli intorno al Taffo impressa in Firenze l'anno. 1585. [1] e i Deputati alla Correzione ec. per quanto sembra di ricordarmi, nelle loro Annotazioni: di cheriprova abbiamo nol vederlo fempre appellato col Dominus, o con quello di Mestere, titoli aliora si Dottori, e ai Cavalieri rifervati.

### Si dà alle belle Lettere.

#### CAP. VIII.

He Gio: Iacopo Frisio [2] includa nel novero de' Filosofi Giovanni Boccaccio, e che altresì prima di lui l' Abate Tritemio lo vada appellando non solo Filosofo celebertimo, ma eziandio eelebratissimo Astronomo, e Poeta, non è mataviglia, imperciocchè le belle Arti, e le Scienze sono pur troppo tra loro congunte, talchè gli spiriti sublimi mai possono essere sondati in una parte di quelle, senza che all' altre ancora abbiano forte dato mano.

Dopo che Giovanni Boccaccio ebbe palefato al fun Amico, e Maestro Cino da Pistoia il contraggenio, che egli si sentiva alle Leggi, e dopo altresì averlo pregato

o market in de la companya di salah da karangan da karangan da karangan da karangan da karangan da karangan da

<sup>2</sup> Beblioch. Philosoph. Chronol. impr. Tiguz. 1591.

### DELLA ILLUSTRAZIONE

di indirizzo per le buone Lettere, si diede segretamente prima, poscia di palese a studiare i Filosofi, e quegli Autori, che per insegnare le Arti propriissime all'uomo, umanisti si appellano; tra' quali non ebbero l' ultimo luogo i Poeti. Quindi meritamente il chiarissimo Gio: Mario Crescimbeni ebbe a scrivere, che Giovanni divenne dipoi non solamente buon Rettorico, Istorico, e Poeta, ma tra i migliori Teologi, e Filososi di quei tempi fu annoverato; e che oltre a ciò professò anche Arifmetica, Cronografia, e Cofmografia, effendo altresi Astronomo eccellente. Sacros quoque, afferma il Manetti, Sanctarum Scripturarum Lebros lebentius, avidiusque perlegit: & quamquam bec omnia peravide legeret, retentis tamen Vatum dumtaxat fludiis, postea dimiste. Al che appartiene in qualche parte ciò, che nel Corbaccio scrisse di se dicendo: Gli studi adunque alla sucra Eslosofia appartenenti, insino dalla tua puerizia, più assai, che 'l tuo Padre non avrebbe voluto, ti piacquero, e massimamente in quella parte, che a Pocsia s' appartiene, la quale peravventura tu bas con più fervore d' animo, che con altenza d' ingegno seguito.

## Si profonda viemaggiormente negli studi;

#### CAP. IX.

Hi prestasse totalmente sede a Giuseppe Betussi in quel, che egli dice, che quando, per la morte di Boccaccio, restò Giovanni dispotico signore della sua volontà, egli aveva xxv. ovvero xxviii. anni, cioè nel 1338. o nel 1341. rimarrebbe certamente deluso in vegendo come lo stesso Boccaccio era pur vivo assai dopo. Viveva egli adunque non che l'anno 1340. in cui per rogito di Ser Salvi Dini all'Archivio Generale, solvie nomine Ioannis eius silii pro assistu Bonorum Ecclesia S. Laurentii

rentsi ad Crucem Capuanam Archiepiscopatus Capua, non fo che fomma; non folo nel 1345, in cui fu Ufiziale fopra la moneta; ma ancora l'anno 1348, che vale a dire dell' età del figliuolo il trentesimoquinto. Io stimo, se miglior documento non mi si presenta, ch' egli finisse di vivere l'anno della mortalità grande 1248. leggendo nel Cod. E E della celebre Stroziana qualmente Giovanni espose, che il Padre suo nel mese di Luglio di tal anno per mano di Ser Piero Nelli fatto avea... alcun Codicillo al fuo Testamento due anni prima stipulato per rogito di Ser Domenico di Ser Iacopo Bonaffare di Certaldo. Quindi noi leggiamo in un Libro di Atti nell' Arte de' Giudici, e Notaj: 1349. 26. I4nuaru D. Ioannes q. Boccaccii pop. S. Felicitatis Tutor Tacobs pupills esus fratris, & files quondum dects Boccaceri, & filis, & baredie D. Biere olim matris fue, & uncores q. decle Boccaccei, & filea q. Ubaldem Nepi de Boftices .

E ben mi sembra di accorgermi, che il dubitare, che sece il dottissimo Signor Anton Maria Biscioni nel pubblicare la qui ingiunta Lettera, se ella sosse legittimo parto della penna di Giovanni, si su per la data, che ella porta in sine, che dà indizio di anacronismo attesa la Memoria esistente nel suddetto Codice E E: e concedendosi, che la data si prolungasse ben dieci anni, per lo sognamento sacilissimo di un X, non poteva, esser vivo Messer Cino, se vero è, che morisse nel 1336, o sivvero giusta l'Inscrizione del Dondori nel 1346. La Lettera è l'appresso, ed il titolo, che se le dà è

33 Pistola a Messer Cino da Pistoia eccellentissimo Dottore 33 di Leggi.

<sup>,,</sup> Avrei con animo più quieto ascoltato assai me,, glio, o Precettore, e Padre mio amatissimo, la
,, gravità dell' amorevole, ed in un medesimo tempo
,, severo consiglio, che vi è piaciuto darmi, se io m'a,, vesti

, velli dato a credere, the il fuono delle parole voftre es le fosse conformato col maturo discorso del cuores e .. Il quale troppo ben so io , e voi ne fate fede al-25 trui, ch' egli non forma gli accenti della bocca vo-22 stra con l' intrinseco de' pensieri. Anzi se vi soffe ... lecito e per l' età, e per la professione, non dubise to, che tale si mostrerebbe in palese, quale voi stesso 22 con grandiffimo voltro contento lo spiegate ne' delci parti di Poesia. Pottete voi dunque configliarnii ad 2) amar cofa, che avete in odio? E d'altra parte, vi 35 dară animo di perfuadermi a lafciare quei placevoli 33 Studi, che voi hanno fatto chiarissimo al Mondo, ed 29 a me promettono altra vita, e più lunga, e più onoes rata, che quella non è? lo non credo, che fiate. 25 per farlo lungamente; e se pure lo stimolo di colo-25 to, the mostrano amar più l'util proprio, the l'onor so mio, vi spignesse a far ciò, le porto fermissima opinione, che non pure non vi dorrete meco del non. 23 avervi ubbidito; ma ritiratovi in voi stesso, qualora vi fovvertà del mio proponimento, tanto mi giudi-... cherete degno di commendazione. Io ficcome piacque as a colei, che dispensa le cose di quaggiù secondo il ., suo volere, nacqui di padre povero, e tanto di me na tenero, che vedutomi porre da parte la viltà della... as mercatura , quando con perfuationi , e quando conefempi s' ha sforzato guidarmi, ond' io tuttavia cerco as di fuggire, cioè allo itudio delle Leggi, ftrada fpino-» fa, monte aspro, e poggio difficile. Ma poiche è pur piaciuto a chi governa il tutto, tolto lui da' e pericoli di questo mondo, e siccome mi giova di cre-🤧 dere, collocato a parte del suo Regno; ritrovandomi , lo padrone di me stesso, ed in età di xxv. anni , 25 voglio ritrarmi a quelle lettere, dalle quali più glo-" ria, e contento, che ricchezze, e noia spero di rise trarre. Piacciavi dunque lasciarmi in ciò quieto viyere: e poiché la benignità del Cielo dell' una , e 22 l'altra feienza vi ha arricchito, non vogliate, che ,, io

" lia disperando di asseguirne l'una, sugga, quando che si sia, di guadagnarmi l'altra. La qual cosa, siccome si sarebbe d'instituto assanno cagione, così credo, che sedendomi riposato, e contento non consumate orio, samente il tempo, vi rallegrerete della deliberazion, mia. Colui, che d'ogni selicità à datore larghistimo, voi prosperi, e lungo tempo selicissimo conservi.

Di Pisa alli xix. di Aprile meccexxxviii.

" Giovanni di Boccaccio da Certaldo difee-" polo , e ubbidientiffimo figlinolo " infinitamente vi fi raccomanda.

Questa data, come io diceva, sembra contenere anacronismo, poiché essendosi per le di sopra autorità fermato, che Boccaccio non potesse esser passato all'altra vita prima che di Luglio 1348, non fi può supporte tal Lettera se non d'Agosto 1348. Shagli sono questi centamente, che con molta agevolezza feguono, negli anni per la mancanza nelle copie d'un X, ne' nomi de' meli qualora vengono cominciati per una stessa lettera, e 6 trovano abbreviati. Ma come si debba conciliare l'altra difficoltà, che Melfer Cino hel 1348, fosse già morto di dodici anni (1) jo non fo. Mio fentimento farebbe. o che la lettera fosse apocrisa, o sivvero, che ne fosse flato attribuito l'igdirizzo a Messer Cino da chi posteriormente le fece il titolo, quando poteva effere feritta ad altrui. Per altro resta sempre credibile questa cofa, che Giovanni viemaggiormente si ponesse in cuorela studio delle belle Lettere, allorachè il Padre suo mancò di vita. Questo mi vien bene qui replicare, che Giannozzo Manetti è di credere, che il nostro Giovane si desse alla Poesia atlai per tempo, riferendo le parole stesse del Boccaccio: Iam fere maturus atate, ac mei sures effectus, nullo suasore, nullo pravio doctore , quinimmo patre repugnante, & huiusmodi fludia, veluto frivola, & inutilia damnante, Poetar dumtanat aggredi JICAN

t v. Giern, de' Lett, d' feal. Tous, VIII. a ear. 191.

### 24 DELLA ILLUSTRAZIONE

non dubitavi. E ben da lui si accenna ancora nel Cosbaccio, come di sopra si vide, che i primi amplessi a questa Facoltà della Pocsia gli aveva dati nella sua puerizia.

## Suoi altri Maestri Italiani.

#### CAR X.

Legge, ma nella Poetica dal famoso Cino, si valse egli non sievemente dell'opera di Francesco Petrarca, da cui accomodato venne di Libri, e simiglianti cose, non già di un assegnamento per vivere, alla sua povertà necessario, come sembra, che abbia inteso malamente alcuno Scrittore.

Martino Hanckio di fopra mentovato afferifee, ché Giovanni austus est praceptorem Franciscum Petrarcham; e con ragione quando egli stesso nella sua Opera De-Multeribus clares, e nell' altra De Cafibus silustrium. Virorum, non meno, che nella Genealogia degli Dei lo addimandò suo Maestro, in quest' ultima encomiandolo in ben nove luoghi almeno, come è stato osservato. Nella Epistola, di cui sotto farem parola, a F. Martino da Signa, la quale io giudico scritta dopo il 1361. nella quale spiega le proprie Egloghe Latine, tale è l' elogio, che la sua gratitudine gli andò dettando: Pro Philo-Ilropo ego intelligo gloriosum Praceptorem meum Francifoum Petrarcham, cuius monites sapissime mibi persuasum est, ut omissa rerum temporalium delectatione mentem da enterna dirigerem, & sic amores meos, etsi non plane, satis tamen vertit in meleus. Ancora procurò l'affezionato discepolo di far conoscere le sue obbligazioni , quando l'occasione gli si fece incontra, siccome trall'altre alloraquando gli mandò in regalo tutte l'Opere di S. Agostino legate in un volume, di carattere alquanto

Quem

più antico: di che Francesco sece gran sesta, e consesso di non aver giammai veduto Libro maggiore, siccome abbiamo nella Vita di lui. Donogli eziandio la Divina Commedia in buon carattere scritta, accompagnandola con gli appresso versi, in essa Vita riferiti, testimonio non meno della sua stima, che del suo amore.

Illustri Viro D. Francisco Petrarca laureato.

Italia iam certus bonos, cui tempora lauro Romulei cinxere duces, boc suscipe gratum Dantes opus, vulgo quo numquam doctius ullis Ante reor simili compactum carmene faclis; Nec 11bi fit durum versus vidiffe Poeta Exfulis, ex patrio tantum fermone sonoros, Frondebus ac nullis redemits cremme iniqua Fortune. Hoe etenim exilium potuisse suturis Quid metrum vulgare queat monstrare modernum Caussa fuit vati; non quod persape frementes Invidia dexere truces, quod nescius olim Egerst boc auctor, noveste forsan & ipse, Traxerst ut suvenem Phæbus per celfa nivefi Cyrrheos, mediofque finus, tacitofque recessus Natura, colique vias, terraque, marifque Aonsos fontes, Parnaffi culmen, & antra Julia, Pariseos dudum, extremosque Britannos. Hinc elli egregium sacro moderamine virtus Theologi, Vatisque dedit, simul atque Sophia Agnomen, factufque est magna gloria gentir Altera florigenum. meritis tamen improba laurie Mors properata nimis vetuit vincire capillos.

Insuper & coram si nudas see Camanas

Forte putas primo intuitu; si claustra Plutonis

Mente quidem reseres, amnem, montemque superbum,
Asque Iovis solium sacres vestirier umbris,

Sublimes sensus cernes, et vertice Nisa

Plestra movere Dei Musas, ac ordine miro

Cuncta trabi, dicesque libens, Erit alter ab illo,

Quem fandas, meritoque colis per facula, Dantes, Quem gennis grandis Vatum Florentea mater, Et veneratur ovans, nomen celebrifque per urbes Ingentes sert grande sum, duce nomine nati. Hume oro, un care nimis, spesque unica nostrum, Ingenso quamquam valeas, culosque penetres, Nec Latium solum sama, sed sidera pulses, Concivem, doctumque satis, pariterque poesam Suscipe, image tuis, landa, cole, perlege. Nam se Feceris boc, magnis et le decorabis, et silum Landibus, o mostra exemium decus urbis, et orbis.

Che poi il Boccaccio mandalse al Petrarca eziandio una versione Latina di Omero, l'ofservò unitamente a più altre cose di simil fatta Monsig. Lodovico Beccadelli nella Vita del Petrarca, traendolo da una delle senili di lui, conforme dicono i chiarissimi Giornalisti d'Italia.

nel Tomo XII. art. XI. della loro Opera.

Fu anche suo Precettore Andalò di Negro Genovele, uomo d'illustre nominanza nella Matematica, e nella Aftrologia; o di lui pure fi lodava egli stesso d'efsero stato Discepolo nel Comento di Dante, dicendolo il mie venerabil Presettore Andalò [1] come di colui , che lafciò in teffimonianza del fuo fapere gli appresso Libri : Canoner super Almanse , in. quanto tempore Planeta difenerunt Zodiacum . Canones Inper Almanac de Propositionibus faciendes. Traftatus de Astrolabio, et de Quadrante. Centiloquium in Astrologia . Tradufse ancora dal Greco nel Latino Idioma il Libro della Guerra santa di Aniceto Patriarca di Costanginopoli... Simigliantemente nella Biblioteca Patavina del Tommalini si ravvilano di suo le appresso Opere scritte a penna: In Theoricas Planetarum: In Spheras Commenguezum: Diverii Trattati di Mattematica: delle quall le prime due à confervano exiandio nel gran teforo di Manoscritti [2] la Libretia del Sig. Carlo Tommaso Stro2-

n mag. 31 fc. n Gand, 17 fc. im fiel.

27

Strotti. No vi manca chi crede lui chere flato infigne Poeta in Idioma Provenzale; ficcome Raffaello Soprati in favellando degli Scrittori della Ligura. Se pure per quel che rifguarda ciò il Soprati non fi è forle ingannato per un luogo della Genealogia degli Dei, ove il Boccaccio dice, che Andalò ebbe la dottrina portica, anza fu in quella eccellente, ed ha ferrito puì cofe in verfe elegante. Per la qual cofa negli Elogi di Uberto Foglietta (1) fi legge, che Andalò ne Poeticer quidem experi omino fueri: e nell' Iftoria dell' Italia Letterata di Giacinto Gimma (2) fi addimanda Poeta; non però da niun di

questi si dimostra Poeta Provenzale.

Questo suo Precentore, come lo aveva incominciato a dire , fu da Giovanni efaltato in più lunghi delle Opere sue, principalmente nella Genealogia degli Dei , ove da lui si appella ben più siate venerabilat Andalo praceptor ment, cioè nel Cap. VI. del primo Libro. e nei Cap. VII. del fecondo: nei VI. poi del Libro XV. Induxi , dice , sape generosum , atque venerabilem senom Andalo de Nigro Lanueu fem , olem su motebus aftrorum docturem menn, curus quanta fuerit circuns/pellis, quanta mornin grawitat , quanta fyderum notitea , nofte en , Ren opieme , tibi etram, ut arebat 19/e, cum adbac effer Roma conformitatio Androrum familiarissimus fust, & at 19se vides pocuistio non folum regulir veterum, at plarimum facinar, aftenvum motus agnovit, sed cum universum fere peragrasso orbem, fub quocumque climate, fub quocumque orizante... experientia discursium certior fallus, wish didecit qued nos descennes andita, de ob id en omnebus elle sidem prastandam crediderim. Circa ea tamen, qua ad aftra spe-Clare videntur, non aliter quam Ciceroni circa pratoriam, out Marom circa poeticam exhibendam cenfeo, buint insuper plura stant Opuscula asteorum, cultque motus oftendentia, qua quantum fibe banc , fic & Dantem Alegere Florentenum portam conspicuum, tamquam pracipuum aliquando suvoco virum Or. D 2

F page 146,

<sup>3</sup> PMF 246.

E qui tacer non debbo, per l'autorità, che preffodi molti fanno le parole di cinque Letterati di stima , che quindi a non molto nominerò, un' opinione, che vi ha intorno a' Maestri del Boccaccio; ed è, che un di esti fosfo Francesco da Barberino, quel famoso Leglita infieme, e Poeta, che elogiato venne da Papa... Clemente V. da Donato Velluti, da Filippo Villani, da Cino Rinuccini, e da quanti altri ne' tempi posteziori hanno parlato di lui , e dal medefimo Boccaccio nel Cap. VI. del Libro XV. della Genealogia degli Dai non ordinariamente lodato ; non mai pero a quello che io vado osservando ; da lui suo Precettore addimandato. Questi mort I' anno della pestilenza 1248. e Federigo Ubaldini, che ne scrisse la Vita, sospettare mostro in essa, che dal Barberino il Boccaccio qualche Novella traesse; conforme in altro luogo dire mi sarà d'uopo. Stando sul fatto puramente dell'essere fato amico egli viene adelier certo ; e fra l'altre cole nello Bellezze di Firenze dal Bocchi composte, e da Giovanni Cincili accresciute, ed ampliate si legge quanto appresa so parlandosi della Cappella de' Barberini in S. Croce: Quivi è sepolto Francesco da Barberino samoso Dottore. · Poeta, di cui fa menzione il Boccaccio nel XV. della. Genealogia degli Dei, per effere stato suo amico, e contemporaneo; e credefi, che l'Epitaffio, ch' è fotte l'Alta-Po fatto nel 200. dopo il mille, benebè restaurato, fia. composizione del medesimo Boccaccio.

Io pertanto fulla costui afferzione alla corrente opizione appoggiata, mi prendo la libertà di riferirlo, tal quale esiste sul piano degli scalini della Cappella de'

Barberini :

ENCLITA PLANGE TVIS LACRYMIS PLORENTIA CIVES ET PATRIBVS TANTIS FVNDAS ORBATA DOLOREM. DVM REDEVNT DNI PRANCISCI FVNERA MENTE DE BARBERINO ET NATI NAM IVDICIS OMNE GESSERAT OPPICIVM SVA CORDA CAVENDO REATVM.

SED SATIS EXCEDIT NATVM QVIA DOCTVS VTROQVE IVRE PVIT GENITOR, SED SOLO FILIVS VNO SCILICET IN CAVSIS QVE SVNT SECVLARIBVS ORTE HOC SVNT SVB LAPIDE POSITI QVIBVS VLTIMA CLAVSIT PERFIDA MORS OCVLIS PACVIS. DILATA DIEBVS STRAGE SVB EQVALI QVEM TOTVM TERRVIT ORBEM IN BIS SENARIO QVATER AVCTO MILLE TRECENTIS.

L'afferto poi dell'effere stato il Barberino un de' Maestri del Boccaccio, riconosce per autore uno di quei cinque Letterati Annotatori del Galateo di Monsig. della Casa, le cui note esistono nelle due ultime impressioni aladdove si dice: Messer Francesco da Barberino ec. su Maestro del Boccaccio. Ed elleno, come è noto, son parto dell'erudite penne di Monsig. Piero Dini, di Iacopo Corbinelli, dell'Abate Egidio Menagio, dell'Abate Anton María Salvini, e dell'Abate Gio: Batista Cassotti.

Altro Maestro straniero, che Giovanni ebbe.

### CAP. XI.

On avendo noi riscontro alcuno, che Giovanni Boccaccio sempremai co' valenti uomini usato, e cresciuto (1) ascoltasse Paolo dell' Abbaco, per quanto egli lo vada lodando in ben più luoghi della sua Opera della Genealogia da noi sovente citata, non ardirei io di porlo nel novero de' suoi Precettori. Nè pure per simil ragione debbo porvi quel Barlam Monaco Basiliano, di nazione Calabrese, onorato distintamente da diversi Principi, e Monarchi di loro Privilegi, ed il quale sinì i giorni suoi Vescovo di

Geraci; avvegnache egli fosse Maestro di due Maestri studi nelle Grecho Lettere, vale a dire per primo, di Francesco Petrarca, il quale di lui lasciò seritto nel Libro Designorantia sui ipsius: Quorum ( librorum Platonis ) ego bis oculis multos vide, pracipue upud Calabrum Barlaum modernum Grana specimen Sophia, qui me Latinarum instium docere Gracas litteras adortus sorsitam perfecisset, nesi mubi ellum invidestet mori, bonestesque principies obsistisset, ut solita est; e Maestro ancora di Leonzio Pilato, di cui il Fabricio nella mentovata sua Bibliotheca media, di insima Latinitatis [1] ha ora scritto: sometra Boscaccius a Leonzio Pilato Thessalmicansi edoctus Home-

rum amare, aique intelligeres

Or di quello veramente fuo Maeftro ragiona il Boccaccio medefimo nel Libro XV. Cap. VI. della. Genealogia , con dire : Post bor et Leontium Pilatum Thefralonicensem virum, et ut spse afterit, pradicti Barlaa auditorem perfepa deduco, qui quidem afpectu borridue bomo est, turpi facie, barba prolina, et capillitto nigro, et meditatione occupatus afridua, moribus encultur, nec fatir urbanus bomo ; werum, uts experientea notum fecit, litterarum Gracarum doclifiimus, et quodammodo Gracarum bifloriarum, atque fabularum arcivum... inexbaustum, esto latinarum non satis adbuc instructus fit. Huint ego nullum wide opus, fiene quicquid ex eo recito, ab eo viva voce referente percepi. Nam enm legentem Homerum [2] et mecum fingulari amicitia converfansem fere tribus annis andivi, nec infinites ab co recetatir, vergente etiam alsa cura animum, acreor suffecisset memoria, ni sebedulis commendassem. Meglio però, e più chiaramente parla del Maestro, e della applicazione di fe alle fue Lezioni nel Cap. VII. così dicendo: Nonne ego fui, qui Leontsum Pslatum a Venetsit occiduam Bubylonem quarentem a longa peregrimations mess flexi confilsis, in patria tenni? qui ilimu su propriam... den une

e Vol. I. Lib. a.

<sup>2</sup> v. anche Aleffandro Sardo della Puefia di Dance pag. 85.

domain suscept, & diu bospitem habut, & maximo labore meo curavi, at enter Doctores Florentent Studii susceptive sur, es ex publico mercede appositud fus equidem esse ensuper, qui primus meis sumptibus Homers libros quosdam Graços in Hetruriam revocavi, ex qua multis ante seculis abserant non redituri. Nec in Hetruriam tantum, sed in patream deduxi. Ipse ego sui, qui primus ex Latinis a Leontio Pilato in private Iliadem audivi. Ipse insuper sui, qui ut legerentur publice Libri Homers operatus sum. Et esto mon satis plane perceperim, percepitamen quantum potat, nec dubium si permansisset bomo ille vagus diutius penes nos, quia plenius percepisem. . Sed quantulamentame ex multis diascerim, monnullos tamen praceptoris demonstratione crebra integre intellexi.

Quanto però al tempo, in cui questo suo Precettore si portò a Firenze, bisogna supporre, che sosse presso l'anno 1348, avvegnachè in esto da Clemente VI. data venne sacoltà di aprire un pubblico Studio quivi; siecome io ho notato in luogo più opportuno; e, non che io, come diversi Scrittori più dissusamente riferi-

Cono.

## Viaggi di Giovanni.

#### CAP. XII.

Boccacció favellano, che egli si stesse, quando che sosse l'avvenimento della Novella VII. dell' Ottava Giornata in persona di lui medesimo suspicano essere seguito. E che tornatosi dal viaggio di Parigi accennato, non per quesso dessiste dal fare nuovo giro, anzichè, ostre a' Maestri, procuratse d'instruirsi semprepiù col viaggiare, alla maniera di quel Saggio, di cui scrisse il Peeta, chè

Ma non vi abbifogna maggior prova, qualora Giuvanni medefimo ne dà riscontro nella data di varie Lettere, ai posteri pervenute, come trall'altre di Pisa quella, che su creduta diretta a Messer Cino, di Venezia quella a Messer Francesco Priore di S. Apostolo, ed anche di Venezia conduste egli a Firenze Leonzio Pilato, ticcome di sopra si vide. In Venezia era egli nel 1364, per quanto si legge nella Vita del Petrarca, ed ivi ben tre mesi si trattenne.

Il Pancitoli De claris Legam interpretibus nel fare una specie di Vita del famoso Cino da Pistoia, ci dà contezza, essetti in un certo tempo ritrovati in Udine il Boccaccio, il Petrarca insieme, il Cavalcanti, Cino, tutti appresso il Patriarca d' Aquilea, a cui piacque sar memoria di ciò, volendo, che l' essigie di quei grand' nomini sossero ritratte al naturale nel Duomo di Udine presso all' Altar maggiore nella Cappella di S. Niccolao presane occasione dai sar dipignere un Miracolo di esso Santo.

Finalmente di essere stato in Genova ne sa sede Giovanni stesso in iscrivendo a Maestro Martino da Signa una lettera per ispiegazione delle sue Egloghe, ove spezialmente savella di un certo Mercante Genovese, cum quo (sono le sue parole) disceptationem quandam iamidudum Ianua babus.

Tralasciando io le sue gite in varie Ambascerie, le quali saranno più a basso materia d' altro ragionamento; riserisce Benvenuto da Imola suo scolare nel Comento pur ora userto in luce per opera del dottissimo Sig. Conte Lodovico Antonio Muratori Bibliotecario del Serenissimo di Modona, sopra il Canto XXII. del Paradiso, quanto appresso: Volo Gre. referre illud, quod narrabat mibi socose venerabilis Praceptor meus Boccacius de Certaldo. Dicebat enim, quod cum estet in Apulia, captus sama loci, accessi ad nobile Monasterium. Montis Cassini, de quo destum est. Et avidus videndi Li-

Librariam, quam audeverat ibi efre nobeleffimane, perivit ab no Mmacho bemeleter, welut ille, que fuaveffinnes erat, quod deberet ex gratia fibe aperire Bibliothecam . At the rigide respondit, oftendent fibs altam scalam. : Ascende quia aperia off . Ille latur ascendens , entrenit locum tants thefaurs, fine often, vel clavi; ingreffnfque. widst berbam natam per feneftrat , & Lebros omnes eum bancis cooperits palvere alto. Et mirabindus cepit aperire nune estum Librum, nune ellum, euvenitque ebe multa 👉 varia Volumina antiquorum & peregrinarum Librorum; ex quorum aliquibus erant detracli aliqui quinterus, em alter recifi margener charturum, & fic multiplicater deformate. Tandem miferatus, laborer & fluden tot entlysorum engeneerum devenisse ad manne perdetiffimorum bomenum, dolene, & ellacrymans receffe. Et occurrens in Clauftro, petrost a Monacho oboto, quare Libri illi pretiofisims estent eta turpiter detruncati. Qui respondit quod allani Monachi volenter lucrari duor , vel quinque felidor , radebant unum quaternum , & faciebant pfulteriolos, quos vendebant pueres; & ita de marginibus faciebant brevia , qua vendebant mulieribur. Nunc ergo, o wir fludiofe, frange libs caput pro faciendo Libros.

Che Giovanni fi portaffe in Sicilia l' accennereme

opportunamente di fotto.

Notar si vuole, che di Napoli ha la data la Lettera, che stampata pochi anni sono tra le sue, benchè a nome di nitri, vien reputato essere scritta peravventura da lui. Sebbene della permanenza colà, del savore del Re Ruberto, che afferma il Sansavino avervi goduto, e della servità colla Regina Giovanna più altri documenti ne abbiamo.

Io per altro stento molto a credere, che circa il 1373, sosse in Napoli dimorante Gio Boccaccio, quando cioè a dire per chi scrisse la Presazione delle Novelle di Franco Succhetti, si suppone, che venisse composto da esso Franco un Sonetto, e mandato colà a Giovanni, allorché fama coese, lui essersi satto France di Certosa; il quale ha si satto cominciamento:

E

Pien di quell' acqua dolce d' Elicona.

Altra assegna si farà da me a suo luogo circa il tempo dei medesimo Sonetto, con riferirlo.

Questa cosa è certa, che l'anno 1372. stavasi egli in Firenze, e che vi era ancora nel 1374. E tornando addietro co' tempi vi era nel 1370. quando, come in un Libro di Entrata, e Uscita dell'Archivio di Or San Michele di questa Patria, sotto il mese di Dicembre si pagarono a lui da' Capitani di Or San Michele lire dieci di moneta, perchè le desse a Suor Beatrice sigliuola di quell' eccellentissimo Poeta, la cui sama in perpetuo non verrà meno, Dante Alighieri, Monaca nel Convento di Santo Stefano di Ravenna, ove per avventura era Giovanni per portarsi.

Tralascio quello, che pur troppo di per se è noto, che egli si stava in Firenze nel 1348, quando diede opera

al fuo maravigliofo Decamerone.

### Dello stato del Boccaccio.

#### CAP. XIII.

A Dispensa Pontificia, che si disse di sopra aver trovata il Suaresso satta a savore di Messer Giovanni Beccaccio, per essere iniziato nello stato Ecclesiastico, sarebbe lieve sondamento da supporto uomo di Chiesa; siccome debole sarebbe stato quello dei Sonetto di Franco Sacchetti a chi da esso avesse giudicato, che il Boccaccio si sosse veramente renduto Certosino.

Ma non con tale incertezza si procede sulla memotia, che si legge all' Archivio Generale ne' Protocolli di Ser Lando di Fortino dalla Cicogna, dalla quale si titrae, che Messer Giovanni si era Cherico; onde avviene, che come tele dovea recitare l' Usizio Divino; talche bene sta, che nel suo Testamento si nomini il suo Breviario: omnes suos Libros, excepto Breviario dicii

Testatoris.

Tale è la memoria spogliatane dal chiarissimo Senator Carlo Strozzi (1) 1373. die 19. Martie, Lippaccius quondam Cetebr de Castro Florensino, qui tunc morabatur Certaldi , anno 1348. die 18. Iunii fecit Testamentum, & beredem institut Lerozum eins filium, & si decederet sine filits, et substituit Gerium Guidonis de Beccus, cum conditione quod facere deberes unum Altare en Hofpstale Sancte Marie de Carignano , & en quantum non effet in concordia cum Operaries dieti Hofpitalis. seneresur, et deberet facere unam Cappellam super terreno dichi Gerii loco dicho allo Spedale bine ad quatuor annos cum una Domo, en qua babitet Presbyter, et camdem. Cappellam, seu Altare dotavit de bones suit ad reddetus, et affictus modiorum quatuer grant pro quolibet anno ; rogatus Ser Masus Ser Fei de Asciano. Unde bodie R. D. Angelus Episcopus Florentinus volens in quantum posfibile fuerit debite executions predicta mandentur, et confidens quamplurimum de circumspectione, & fidei puritate provide Vire D. Ivanuis Boccaccii de Certaldo Civis, & Clerics Florentini, qui circa predicta exequenda poterit leviter quantum expedterit informari, cum ipfo D. Ioannes in loces predictes, Ge-vercumpofites elles eam traxerit moram, & conversationem saits domesticam &c. però il predetto Vescovo gli commette la sopraddetta. cura , e. penfiero.

# £3-£3-£3-

E 2 . . . Delle

z Cod. D † 1871. della Stroz: a car. 191. di mano del Sen. Corfe Strozni.

## Delle sue Ambascerie.

#### CAP. XIV.

Ententa era di un Principe dotto, che sopra ogni altro colui fosse atro a sostenere gl' impieghi più geloff, e difficili della Repubblica, il quale e letterato nomo foffe, ed il suo sentimento sapesse benporre in carta; ciò, che si commenda, e si ammira nel nostro insigne Soggetto, dicendo il Muzio nelle Battaglie, che la penna di lui era atta ad ogni grande imprefa. Che mataviglia adunque se si vide queño concetto di Mess. Giovanni averti da' Padri, alloraquando mandato venne dalla Repubblica Fiorentina Ambasciadore a Francesco Pegrarca (uo amiciflimo, invitandolo a rimpatriare: del che sebbene non segui l'effetto, tuttavolta poterono molto le perfuationi del Boccaccio a muovere, e riconciliare l'animo di lui, che prima era difacerbato. Ciò fi deduce dalle parole di Lodovico Beccadelli Arcivefcovo di Ragufi mella più fiate menzionata Vita del Petrarca ultimamente impressa innanzi alle Rime sue, colle appresso parole: No per questo agli altri Signeri d'Italia fu meu caro, e tra ult altre alla Repubblica di Fiorenza fua onorata Pavria, la quale, da se per morarlo, e non privarsi di il paro Cittadino, gle restitui e beni patorni gid confistati zanti anni, a lui impetò anoratamente a ripatriare : 👟 mandarougli per Meffer Giovanne Boccaccio fuo amicifiimo la grazia fino a Venezia. Ma più chiaramente apparisce dalla stessa Epistola del Petrarca posta dopo le senili, ad Florentenor, la quale mostra, che il Boccaccio per trovarlo si portò sino a Padova, di dove è la data di essa viii. Idus Aprilis, benchè non se ne legga ivi, come si desidera, l'anno. Rifertrò soltanto di essa una piccola portione per comprovare il mio detto, ed 4:

Quid babeo alsud Deum immortalem precari, quam ut bung consensum vestrum ad ultimum vita sinem mibi perferre liceat? Proinde quod animi babeam ad reditum, si Deus saverit, quantumve mandatis vestris obtemperare cupiam, ne omnia scripto, sed aliquid vivis Legati vestri vocibus committam; Vir egregius Ioannes Bocçatii, per quem litteras & monitus vestros, ac sussa percepi, prasens peraget; qui ut bane epistolam sida manu ad voi, ore disertissimo perseret assectus meos; quemve cum audierisis, illius ore me locutum credite. Cupio voi slorentissimi semper in Republica valere seliciter.

## Altre Ambascerie di Giovanni.

#### CAP. XV.

LE dalla passata Ambasciata è rimaso occulto il tempo, non è già ignoto quello della presente per le parole di Scipione Ammirato, il quale nel Libro Decimo delle Storie Fiorentine fotto l' anno 1352. così ragiona: La poca confidenza, che si scorgeva di poter aver del Pontestee in questo negozio, fece risolvere è Fiorentini a pensure di sar venire in Italia qualche Principe potente da poterio mettere contra Milano. Fu creduto esser molto a proposito Lodovico di Baviera Marchese di Brandemburg figliuolo di Lodovico el Bavaro, e per perfuaderlo a tal pussaggio fu eletto Giovanni di Boccaccio, l'ambasciata del quale su di tanta efficacia, che Lodovico mandò in Firenze per trattare Diapoldo di Cazanstamer, il quale udito in Senato alla presenza degli Ambasceadori di Perugia, le pretenfioni, che desse voler Lodovico, furono trovate taure, e sì alte, the l' Ambastiadore su licenziato con ringraziamenti. Dopo di che notando va l' Ammirato, che & accrebbe el falario alle Ambasciadori : non si trovando chi volesse andare in Ambasciate, essendo troppo

proppe di carsco alla borsa degli elette, e così ridotte la propositioni condecenti alle persone, ch' erano mandate, ca luoghi dove andavano, su posto pena, a chi le recu-seva, la privanione degli ustaj, e onori, e inoltre cin-

quecento lire.

Un' altra Ambasceria sostenne Giovanni Boccaccio l' anno 2354, tiferita parimente dall' Amnitato in questra guisa nel Libro Undecimo delle sue Storie: Non si sapendo in Firenze se il l'apa sosse consenziente a questa venuta ( di Carlo Re di Boccaccio per intenderla, defiderando d' andare unità con la sua volonid, della quale quando il l'ontesice non si volesse dicharare, avanti di sapere come l'intendessero i Fiorentini, il Boccaccio dovea

dire de non lo fapere.

Fu spedito Giovanni in altra Legazione al Sommo Pontefice nell'anno 1365, ad Avignone, e l'effette fe fu, che effendofi doluto il Papa, che il Comune di Firenne ferurua alla Chiefa di parole, e non di fatti; il che essendo penetrato nell' anima a' Senatori, pareva loro, che il Pontefice, senza cagione, e ragione non mostrasse di toro quella flima, che meritava la devozione della Republica Frorentsna alla Chresa, della quale prosessiavansi è Esercutini figliuoli devatissimi; spedirano verso la fine. d'Agofto en Avignone Giovanni Boccaccio con infirmacone di certificare il Papa, che è rapporte sattigli contra de loro eran falsi; e che se gle Aretini non avevan soccorso el Legato, era dependuto dall' effere state dalla Repubblica nominati negli accordi fatti con le Compagnie, 👄 cos) non lo potevan fare senza mancamento, e senza incorrere in roume. Che gli ainti dati in tempo della ribellione del Capetano di Eurli, quelli della guerra di Romagna in tempo della Clunicense, e l'aper ricusato Bologna per rispetto della Chiesa, non erano parole, ma effetti, co quali e Fiorentini fervivano alla Chiofa; e che la troppa lor riverenza fu cagione, che. Balagna andaffe in mano del Vifconti, e non della Republica; E perchè il l'apa restasse sicuro , che i Fiorentini le volevan servire, gli profferije, sempre che volesse venire a Roma, cinque galee ben armate; e quando deffe. en terra, cjuquecento barbute con la bandiera del Comune per accompagnarlo; e che volendo venire in Firenze, la Città gli sarebbe aperta, e disposta ad ubbidirlo. Così leggianio nelle Fiorentine Istorie dell' Ammirato. Anche pelle giunte de' Vescovi d' Arezzo satte dall' Ammirato il giovane si legge, che la Signoria di Firenze. scriffe pur allora al Papa, pregandolo, che morto già il Vescovo d' Areszo, volesse eleggere a quella Chiesa Messer Angelo Vescovo d' Aversa figliuolo di Bindaccio de' Ricafoli , e spedendo a' 20. d' Agosto Ambasciadore in Avignone al Papa Giovanni Boccaccio gli ordinazono nell' infruzione, che ne paffaffe ufizio con Sua Santità. L' Ambasceria presente si deduce ancora da' Libri dell' Ufcita della Camera de' nostri Signori . ove pure fi legge, che il Boccaccio fu spedito di Ago-Ro 136ς, com dicendos nel documento: Dre 20. Augujis 1365. D. Ioannes Boceaccis Ambaxiator ad Romanum Pontificem pro falario nenevo, dierum recepit lib. 1 xxxx. ad rationem lib. 11. pro quolibet die, c che vi si trattenne per insino al principio di Novembre, mentre in appretto vi li fa ricordanza: A Meffer Grovmmi Boccaccio da Certaldo Ambasciadore per lo Comune di Firenze alla Romana Chiefa per suo salario, e paga di zen. de cominciati di 4. d'Ottobre proffimo paffato, che foprajlette in detta Ambafciata, a razione di lire due. d' oro per di, in somma lire 60, d' oro. In tale occafione, o in altra appresso dovette il Boccaccio scrivere alla Repubblica Fiorentina quelle Lettere, che i Compilatori delle prime edizioni del Vocabolario della Crusca citarono sotto l'abbreviatura Bocc. Lett. R. il Te-Ro originale delle quali scriffero, che era nell'Archivio delle Riformagioni; intorno a che i moderni Compilatori affericcono, che avendo farta eglino diligente riestrea di tali Lettere in esso Archivio, non le hanno tro-Tate:

vate; e che forse trascurassero di riporvele coloro, che per servizio di quella grand' Opera le trassero fuori, o

che sieno del tutto perdute.

Finalmente altra Legazione dove esercitare al Papa l'anno 1368, così testissicando l'Ammitato già detto nel Libro Decimoterzo delle più volte mentovate sue Storie. Ho vedato lettera del Papa, nella quale dice di averveduto, e sentito volentieri Giovanni Boccaccio Ambassiadore, il per il rispetto della Republica, come in riguardo delle sue viriù, ma non rinvenzo perchè sosse sia riguardo delle sue viriù, ma non rinvenzo pensiero, dopo il suo ritorno di sar sospendere per sei mesi ogni statuto, o ordine del Comune, che sosse si trattasse del mado di ricompensare gli Ecclesiassici per le gabelle, che pagavano alle porte della Città.

Riscontro simile dell' Ambasciata presente ne abbiamo nel Libro Duodecimo di Capitoli (1) esistenti nell' Archivio delle Risormagioni di questa Città; ma non per questo si può raccogliere quindi l'affate, per cui ne su egli spedito, con leggersi soltanto D. lonner Boccascius Ambaxiator ad Urbanum Papam anno VI.

Per le quali cose sar si dee ragione, essere stata verità ciò, che di se egli dice nel Laberinto
d' Amore, essere stato delle cose del Mondo avvegnachè non pienamente, assai convenevolmente informato;
ed all' incontro non essere stato totalmente vero
quello, che Giannozzo Manetti lasciò scritto in sinudella Vita del nostro Autore, ove parlando de' due
generi di vivere, attivo, e contemplativo, dice di
Dante, che ebbe parte nel governo della Repubblica;
ma il Petrarca, e il Boccaccio no; ipsi enim amissa
penitus Republica, privatem in otio, se letteris totamfere atatem sum contriverunt.

Per altro non si verifica di lui quel che affermato viene da Paolo Frehero nel Teatro degli nomini eru-

diti,

A STATE OF THE PERSON NAMED IN

diti, che il nostro Boccaccio fuit Pontificiarum Epistolarum Magister, in qua vocatione occupatus est multis annis.

# De' fuoi costumi.

## CAP. XVI.

A totto quello, che abbiamo noi riferito negli ultimi Capitoli del prefente nostro racconto,
si viene in chiara cognizione, che Giovanni
Boccaccio su Cherico, ed ebbe soltanto la sonsura,
ma conduste vita da secolare quanto all' esercitare le
Ambascerie del Comune, o direm meglio da uomo letterato; mentre io sarei di credere, che quel dirsi in antico
Cherico per Dosso sosse appunto perchè gli uomini dotti
vestissero soventemente abito chericale. Sopra di ciò adunque alcune cose meritano d'essere seriamente considerate.

La prima si è, che Luigi Groto, appellatosi comunemente il Cieco d' Adria, è di opinione, che il Boccaccio stesso susse in verità nella persona sua propriaattore della Novella IX. della VIII. Giornara in quell'azione, che ivi si rappresenta. Nella Lettera di Filippo Giunti premesa all' edizione sua del Corbaccio si dice, che in esso l' Autor suo favello per esperienta, e raccontò a benigno spirito per via di sogno il malavventurato suo Amore; e ciò, che si deplora nel Corbaccio Resio, mostra aver connessione colla Novella mentovata; azione la quale però difdice affal meno ad uno, come egli, the non era in sacris, per quel, the rifguarda il pubblico feandolo; febbene non fois' egli nella fua. giovanezza, come par, che voglia dire nel Corbaccio, con dimostrare, che verso la vecchiaia andava calando, con afferire inoltre il Manetti: in amorer afque ad maturam fere atatem, vel paulo proclevier, imperciocchà

Q.

In giovanil fallire è men vergogna. Un' altra è , che il detto di Giuloppe Betulli da. Baffano, che taccia il noftro Giovanni di molta libidine, non ha fuffiftenza niuna, poiché gli Scrittori avanti al Betuffi non parlatono di lui con formule fimiglianti : fe non le G.rolamo Squarciatico d' Aleffandria , cheferiffe, the Giovanni lafto uno figlinolo baflardo, perché lui mas non chbe legittima moglière; lo che pure non ha ziscontro, per quanto io abbia veduto, suori che l'asferzione del Sanfovino, il qual vuole, che morendo effofigliuolo, fosse da lui fatto seppellire in S. Jacopo di Cerzaldo : ma forfe fi vuole intendere in vece di ciò cofa fimigliante, ed è quello, che Giovanni stesso scrive a Maestro Martino da Signa in Ispiegazione della XIV. sua Egloga; dicendo, che aveva avuta una figliuola, morta già bambina: Pro Olympia intelligo parvulam filsam meam olim mortuam on in atate, in qua mortentes celeftes effice copes credemus; & ideo ex Violante cum viveret, mortuam, celeftem. edest Olympiam voco.

Altro è dire, che a lui andaffero a genio le donne; ch' ei venifse reputato un gran conoscitore delle loro beilesse, come si accenna nel Corbaccio, ch' egli soffe Cupidinis servus, come lo addimanda Gio: Mario Filelio nella Vita di Dante; e che egli s' innamoraffe d'una Fiorentina per nome Lucia, da lui stesso chlamata Lia nell'Ameto, come vuole persuaderei il Betusti stesso, che parrebbe diversa dalla Elena della Novella, o secondo i' opinione di Alessandro Tassoni, e prima di Francesco Sansovino, che il trasse da varie Opere di Giovanni, che ei si sascasse trasportare ad amare Maria figliuola naturale di Roberto Re di Napoli, a petizione della

quale scriffe il Filocolo, e la Fiammetta.

Una lettera diretta dal Boccaccio alla Fiammetta fu flampata da Aldo Manuzio nel Libro primo delle Lettere volgari di diversi nobilissimi uomani, ed eccel-lentissimi Ingegni dato fuori nel 1554, a car. 111-nella quale dice tra le molte cose: Nè possimo, nè po-

174H-

tranno le cose avverse, nè il vostro turbato aspetto spegnere nell' anima quella siamma, la quale, mediante, vostra bellezza, esso (Amore) vi accese, anzi essa più servente che mai con speranza verdissima mi notrica... Dopo di che dice d'aver di latino in volgate tidotta un' amplissima litoria al più delle genti non manifesta,

che è questa della Fiammetta.

Anche Antonio Ciccarelli da Fuligno (convienmi nominare le Patrie di tali Scrittori per additare come poco potevano talora effere informati di quello, che fenza rilcontro vanno afferendo ) nelle Vite de' Pontefici stampate in Roma l' anno 1588, ferivendo la Vita di Urbano VI. così lasciò memoria del Boccaccio: 1383. Dicono, che la Regina Giovanna | Seconda | fuste bellat, ma impudica molto, e che fosse amata dal Boccaccio, e celebrata fotto nome de Frammesta, e questo suo nobile, ed altissimo amore egli l'accenna nel Proemio del suo Decamerone. Per quello, che sia dell' avere il Boccaccio celebrata la Regina, questo è pur troppo manifesto per lo elogio grande, che ne sa tralle Donne illustri, e per la sua Dedicazione alla Contessa d'Altavilla, ove dices Invanzi tutte l'altre mi venue in mente la più degna, ed el più chiaro splendore d'Italia, non solamente gloris delle Donne, ma dei Re, Giovanna Illustrissima Regina di Gerusulemme, e de Sicelea. Checche sia di ciò, io riporterò qui un Sonetto, che attribuito viene al Boccaccio, ed è.

Dante, se su nell' amorosa spera,

Com' io credo, dimori riguardando

La bella Bice, la qual gid cantando

Altre volte ti trasse la dov' era,

Se per cambiar fallace vita a vera

Amor non sen' oblia, io ti domando

l'er les di grazia ciò, che contemplando

A sar ti sia assai cosa leggiera,

Io so che infra l' altre anime liete

F 2

### 44 DELLA ILLUSTRAZIONE

Dol terzo Ciel la mia Fiammetta vede L'affanno mio dopo la fua partita: Pregala, se 'l gustar dolce di Lete Non la m' ha tolta, in luogo di merzede, A se m' impetri tosto la salita.

Ma tacer non voglio, come il Sansovino accortamente intese per Fiammetta non la Regina Giovanna, bensì la sopraddetta Maria, chiare per altro essendo le parole del Filocolo: Il suo nome è da nos chiamato Fiammetta, posto che la più parte delle gents su nome di coles la chiamino, per la quale quella piaga, che il prevavicamento della prima Madre prese, si racchinse. La fine della quale Maria, divisa egli essere stata la decapitazione nel mutamento dello stato di Napoli, dalla,
parte avversaria, poco dopo la morre del Boccaccio.
Lo che repugnerebbe all' aversa descritta egli nel rife-

zito Sonetto passata al Cielo prima di se-

Nè in questo luogo finalmente approvar si vuole la caricata centura dell'efser egli stato di rilafiato, e malcostame, datagli da Monsig. Giusto Fontanini nella fira Eloquenza Italiana per l'espressioni , che sono nel Decamerone, dicendo, che il B. Giovanni Colombini Fondatore dell' Ordine de' Gefuati nella Vita del B. Pietro Petroni. Certofino suo amico, scrive, che il B. Pietro ordinà al fuo compagno Giovacchino Ciani di doversi portare dal Boccaccio per fargli un' ambasciata, e che questi andatovi a nonie del Servo di Dio lo riprefe de fuoi feritti impuri, (coprendogli le cose più segrete dell'animo suo d'ordine del Beato Pietro, che mai non lo aveva veduto: della qual cosa il Boccaccio flordito, ne diedeparte all' amico Petrarca; il quale fi protestò però di due fede att' ambafciata, e lodo il Boccaccio del proposto di mutar vita; la quale egli ebbe tempo di mutare. Il fatto è pur troppo vero, ma non si vuol credere la vita sua cost libera, e di rilafsarezza, e di mal coffume ripleba , massime attesa la consuetudine de' tempi , che molto contribuiva a quella sorta di sollazzevoli poetici ra-

gionamenti. .

E se ad altre parti del cossume discenderemo, aver possiamo l' occhio al sentimento sul fine del Capitolo XIII. non a caso da noi riserito, cioè R. D. Angelus Episcopus Florentinus, considens quamplurimum, de circumspectione, & sidei puritate providi Viri D. Ioannis Borcaccii de Certaldo Civis, & Clerici Florentini & c. con quel più che ivi si legge, ed alle parole della lettera d'Urbano VI. trovata come di sopra, dall' Ammirato, d'aver veduto, e sentito volentieri il Boccaccio in riquardo delle sue viriù.

Nè faremo caso alcuno delle parole di Tommaso Pope Blount, laddove censurando i più celebri Autori, trae materia di calunniare il nostro, per la Novella-sessantesima, come se egli fosse stato delle sante Resiquie disprezzatore; di quelle, cioè a dire, le quali con molta fatica messe insieme, tanto religiosamente presso di se conservava, e di cui con tanta pietà nel suo Testamento disponeva, qualmente a suo luogo udiremo: e molto meno di una certa asserzione di Niccolò Mauro nella Vita del B. Arrigo altrove da nominatsi,

cioè d' effere stato nomo di poca religione.

# Carattere del suo genio, e di sue sattezze.

### CAP. XVII.

Hudio, ed alla cultura dell'animo proprio, anzichè agli affari pubblici; tuttochè qual ottimo Cittadino non recufaffe di buona voglia d'impiegarsi a benefizio della Patria. Ragiona egli stesso dello starsi, allorchè era di mestiere, in campagna, che ei faceva, scrivendo a Pino de' Rossi, con dire: co' miei libricciuoli quante volte voglia me ne viene, fanza alcuno impaccio posso liberamente ragionare. Scrive inoltre il Sanfovino, donde egli fel tragga, che egli fu per natura forte sdegnoso, e non volle ne seriver cos' alcana per premio, ne. servire alcun Principe, o altra persona. she lo desiderasse; she par su da molti e desiderato, e pregato: anzi efsendo egli ricco abbastanza, contento do poco, e difiderofo molto della fua liberta, enfre fenna noia alcuna de servità. La qual cosa si oppone ad un motto di Bernardo Ilicino fopra i Trionfi del Petrarta. che il Boccaccio fu povero d'ogni facolta paterna. Nello spoglio di un Libro di Atti dell' Atte de' Giudici, e Notaj fi trova, che egli nel 1349, era rimafo tutore di lacopo (uo fratello; e per altro documento, che nel 1351. ripudiò così fatta tutela, a motivo, fi tiene, di vivere fenza altre cure domestiche, suoriche del governo di se fieffo .

Se tale però è il carattere, che sembra potersi dare dell' animo suo, quanto alle fattesze del corpo vi ha chi vuole, che egli fe stesso descriva, qualora dice nel Laberinto d' Amore: Hatts la natura tanta grazia fatta, che tu se' nomo, dove colei è semmina, per sui si miseramente piangevis, e quanto nomo più degna cosa sia, che femmina, in parte l' banno davanti le nostre parole demostrato. Appresso, s' ella è di persona grande, e ne' suoi membri bene proporzionata, e nel viso sorse al suo parere bella; e su non se' psecolo; e per susto se' cosà ben composto, come sia ella, ne disettuoso in veggio in. parte alcuna, no but il tuo vifo tra gli nomini men di bellezza, che abbia il suo tra le semmine. Da quello, che egli qui segue a dire di se [ se pur di se parla ] si comprende, che la fua bellezza non era artificiosamente coltivata, ma naturale. Giannozzo Manetti segue a narrar di lui in questa guisa: Cum igitur originem, atque studiorum juorum progressum bacteuus pertractarsmus, reliquum est ut formam, & babitudinem corpores sui, ac domesticos mores eins paucis deinceps absolvamns. Habitudo corporis CIMS

ains obesa fuisse dicitur, statura procera, rotundiori saese, bilars, & sucundo aspellu, sermone sta facetus, & comis, at fingules cius verbes dum loqueretur summa urbanitas appareret. E dal Proemio alla IV. Giornata. par, che fi deduca, ch' egli foffe incominciato a incanutite eziandio in gioventiì, come di molti avviene : ciò, che può intendersi ancora nel Corbaccio. Finalmente abbiamo un Filippo Villani ( che poteva... averlo conosciuto di veduta, e di pratica) che Giovanni Boccaccio fu di statura alquanto grossa, e grande, con faccia rotonda, ma col nafo fopra le nari un poto depresto, co' labbri alquanto grossi, niented meno belli, e bene lineati, con mento formato, che nel ridere montrava bellezza; di giocondo, ed allegro afpetto, ed in tutto il suo ragionare piacevole, ed umano. La maggior parte delle qualt efferiori cose apertamente si vede corrispondere nella medaglia in bronzo, che già acquittata con gran fatica in Venezia dal chiarissimo Gio: Batista Cafotti, è ora per suo dono un bell'ornamento del Museo del virtuosissimo Sig. Dott. Anton Francefco Gori, della quale in bronzo posseggo io cepia.; dalle quali si è tratto diligentemente quel disegno, che qui nel nostro trontespizio collocheremo; secomo altro dilegno dell'esteriori sue fartezze corrispondente a tutto ciò ti è nella Chiefa di S. Iacopo di Certaldo, delineato poi qui, fulla copia fatta dall'industre mano di Alesfancro Galilei, che lu ultimamente a noi da invidiosa morte rapito, rich'estagli già dal 🛎 g. Abate Gio Bartolommeo Calaregi I etterato per molte sue Opere cognitissimo, e quello, che fa al cafo noftro, dei prinii Padri della... Tofcana favella benemerito, non che ad esti nasavigliofamente affezionato , e di questa mia fatica aniorevole fautore .



# Lingue, che possederva il nostro Autore:

#### CAP. XVIII.

Ebbene vi ha chi scrive, che Giovanni Boccaccio. avendo fuo patrimonio venduto, si andò in Sicilia ad apparare Lettere Greche da un Calabrese di gran nome , che vale a dire da Barlam Monaco Baliliano ; pure non il verificando la vendita di fuo patrimonio nella descritta guisa, stano io, che anche della sua gita apposta sia da starn in qualche dubbiezza. Egli è ben vero però, che dimorando il Boccaccio in Sicilia, egli findiò ivi il Greco Idioma, quello poscia in Firenze ancora coltivando, ficcome abbianto detto, fotto Leonzio Pilato, con procugargh per gratitudine, e per utilità infieme della Patria una Cattedra di Greca Favella da' Fiorentini. Di essa medefima Favella apparifee chiaro la cognizione, che egli aveva nelle Opere fue, ove sovente de termini Greci si trova; lo che si incontra pure nelle sue Lettere, come per ragion d'esemplo in quella alla Andrea Acc.aluoli, e in quella al Priore di S. Apottolo; e null'ameno ne' titoli delle sue Egloghe da lui stesso al Maestro Martino da Signa spiegati. Delle quali cose ciascuna. di per se sa conoscere quanto sia andato errato chi sospetto, se i Libri de Greci Autori potessero essere stati dal Boccaccio intefi. E certamente quando fi arriva 2 dire, che il nostro su quegli, che dopo molti secoli d'oblivione ricondusse le tettere Greche in Firenze, in Toscana, in Italia, sembra, che non se gli possa negare in quella Lingua, oltre all' intenderla, un granmerito col Mondo Letterario. Odali quelto dalle confiderazioni di Giannozzo Manetti nella Vita di lui di-'cendo: Sed quorjum bac tam multa de litteris Gracis decet quifriam? quirfum? ut totum boc quecqued apud LUN

nos Gracorum est , Boccaccio nostro feratur acceptum, , qui primus Praceptorem , & Libros Gracos a nobis per longu terrarum, marisque spatia distantes, propriss sum-

pribus in Etruriam reduxit.

Quantunque però in questa Lingua, e in qualche modo nella Latina venisse egli da accreditati Scrittori biasimato: pur nondimeno non si può dire, che ei non le possedesse. Si dolfe di lui Baldaffarre Bonifazio con appellario Latina parum perstum. Di quello venne censurato da Giglio Gregorio Giraldi in una Epistola, ove negli appresso termini ne ragiona: Non tamen equidem inficias terrm, Iobannem Boccatium bominem suisse fludiosissimum, & elegantis ingenit, ut ea ferebant tempora; ingensofum etsam, de erudiium, fed non in Latinis, & co minus in Gracis is fuit . qui in proprio idiomate, boc est in Etruscia, patrio scilicet, & vernaculo sermone, in quo soluta oratione omnes. qui ante, & post eum scripserunt, magno post se intervallo reliquit. Anche Paolo Cortesi lo taccia nella Latinita (1) ma ciò rispetto a i migliori cultori del tempo posteriore, avendo, come sembra, in considerazione la barbarie, in cui si trovava la Lingua Latina, allora quando il Petrarca stesso ebbe similmente per la Latina Favella alcun bialimo, febbene fu in Campidoglio come Latino Poeta incoronato. Per altro Erasmo nei suo Clceroniano giudica, che il Boccaccio in Romani ferminis proprietate al Petrarca reflasse indietro.

Che egli possedesse il Linguaggio Franzese, e sì il Provenzale, noi lo veggiamo dalle voci, che da essi nell' Idioma nostro andò con ottimo giudicio adottando. Lo che basti quanto alle Lingue, uno de' fondamenti

della sua Letteratura.



# Delle Poesse volgari del Boccaccio.

### CAP. XIX.

Ttesoche la maggiore disposizione, che a comporte avesse il nostro Giovanni, di sprito poetico veramente dotato, si su alle Poese, credibile è, che a quelle prima che alle Prose ponesse la mano. In fatti nella spiegazione della sua duodecima Egloga, così scrive di se a Martino da Signa suo Confessoro: Aristeum pro me pono avidum ad poeticam devenire, de ideo Aristeum me nomino ab Aristeo quodam, qui usque ab adolescentia sua linguam adeo impeditame bibnit, ut vix posset aliquid satis exprimere plene. E un tal qual lume se ne dà nell'appresso Sonetto, che viene a lui attribuito:

Mentre sperai e l' uno, e l' altro collo
Trascender di Parnaso, e ber dell' onde
Del Castalio soute, e delle fronde,
Che ged più ch' altre piacquero ad Apollo,
Adornarmi le tempie umil rampollo
De' dicitori antichi, alle gioconde
Rime mi diedi, e benchè men prosande
Fosser, cantava in stil leggiero, e sollo:
Ma poseia che 'l cammino aspro, e selvaggio,
E gli anni miei gid saticati, e bianchi
Volser la speme del suo pervenire,
Vinta lascini la speme del viaggio,
Le rime, e i versi, e i miei penseri stanchi,
Ond' or non so, com' in solea già dire-

Più chiaramente però nel Corbaccio fembrò altrui, che di fe medefimo favellaffe, cioà: Gli fludj adunque alla sacra Etto-

Pilosofia appartenenti, infino dalla tua poerizia, più affai, che 'i tuo Padre non avrebbe voluto, ti piacquero, ca maffinamente in quella parte, che a Poessa s' appartiene, la quale peravventura tu bai con più servore d' animo, che con altezza d' ingegno, seguito. E questo eziandio si crede, che volesse egli dire, riguardo alle Poesse del Petrarca, le quali da lui vedute, ed ammirate, dicono, ch' egli per poco stesse per donare al suoco le proprie Rime; se non che intesa la sua intenzione da quel gran Maestro, da lui venne disuaso, servendogli: Perdone alle sianne, e abbs compassione de' tuos Poess, e alla

pubblica utilità»

Parlandofi poi in ispecie delle Poesse del nostro Verseg. giatore, mi piace di narrare, che cofa fossero, e in quale reputazione, e ilima tenute colle parole di Gio: Mario Crescimbeni. Cost egli nel Volume II. Parte II. Libro IV. de' Commentari intorno all' Istoria della Volgar Pocha: Varie suc Rime le inserisce il Trissino nella Pecsica, e molte ne abbiamo vedute nella Chifiana, eve fe ne confernano alcune de non mediocre carattere. I Componimente Poetice de Georganus Boccaccio mon furono affatto previ dell' onorate fatiche de' Letterati ; imperciocché evoi el Poema della Teferda chiofuto, e dichiarato da Andrea de' Baffi [ de Bajjo, ferivono altri, alcuni appellandolo Giovannandrea terrarese (1) ] nel 1475, ed impresso in Ferrara per Agoftin Carneri l' anno fieffo. E oltre a tiò abbiam veduso il medefinaPoema trasportato in Profa volgare da Niccolò Grannecio da Lucca, ed in tal guifa empresso nel 1579. I Compilatori del nuovo Vocabolario della Crufca aggiungono, che la Tefeida chiofata, e dichiarata, fu eriandio data fuori in Venezia per Girolamo Pentio da Lecco nel 2528, in 4, corretta da Mester Tizzone Gaetano di Posi ; e quello, che è più, additano un Testo di essa Teseida tra i MSS. dell' Accademia della Crusca, scritto l' anno 1402, per mano a Gag tirtigan, a tigadi

<sup>1</sup> Quelli fort nel 1470. v. la Tav. alle Rime feelte de' Poeti Per-

di Andrea di Messer Bindo de' Bardi, ed un altro nella Medicon Laurenziana al Banco XLIV. segnato col nu-

mero 15.

Ne qui si può tralasciare, parlattdosi de' Testi della Laurenziana, che nel preziolo Codice del Decamerone di esta, scritto di pugno di Amaretto Mannelli, si nota alla fine della settima Giornata, che il Teseo fit fatto prima del Decamerone : cosa , che sa vedere l' Opera compolta effere dall' Autore nella primiera sua gioventu. Anton Maria Salvini, il cui nome equivale a un grand' elogio, ed è decorofo ornamento di questa mia fatica, qualunque volta posso io citage le sue magistrali parole; in una Lettera indirizzata a Monfig. Marcello Severoli scrive della Tescide : Ho motate parecebie cose nella Tesetde suo maggior Poema vipieno similmente di bellenne poetiche, e de proprietà di linguaggio, che altrove non si ritrovano. Ma la Tescide flampata è piena di errori infinite. E poscia: Chi cita la stampata, non cita il Boccaccio, ma una fantasina. Pu certamente il Boccaccio il primo, che introducefie l'otzava rima, e che con quella cantasse le cose de Teseo in forms eroica, ficcome egli dice nella Tefesde:

Poiche le belle Muse comènciaro

Sicure tra' mortale sgnude andare,

Gid sur di quelli, che l'esercitaro

Con vago stile, ed onesto parlare,

Ed altri in dolci mode l'operaro,

Ma tu, mio Libro, primo alto cantare

De Marte sai gli assiumi sostenute

Nel volgar Lazio mai più non vedute.

P perciò che tu primo col tuo legno

Solebe quest onde non solcate mae

Davante a te da nessun altro ingegno,

Benche instino ancor sie, pur ne sarai,

Spero, tra gli altri sorse d'onor degno.

Ma seguiamo Gio: Mario Crescimbeni: Usci poi alla luce nel 1521, dalle stampe di Milano l' Amorosa. Visione, e a non poche censure soggiacque, dalle quali credette disenderla, ed insieme con essa disendere anco le Poesie tutte di questo Autore Girolamo Claricio Imolese, come si riconosce dalla costui Apologia, che va unita con l' Opera suddetta [1]. Vi ha ancora un' edizione satta in Vinegia per Niccolò d' Aristotile detto Zoppino nel 1531. I Compilatori del gran Vocabolatio soggiungono, che essendo essa Opera in terza rima, e divisa in cinquanta Canti, o Capitoli, su stampata tralili altre, sufficientemente corretta dal Giolito in Venezia in 8. nel 1558. (2) additandone un Testo a penna nella Libreria del Marchese Riccardi segnato O. IIII. XXXIX.

E qui mi sia lecito per modo di digressione il dar notizia non inutile, per quanto io stimo, che nel Canto XIIII. dell' Amorosa Visione viene l' Autore a descrivere due Sposi de' suoi tempi, cioè Alianora sigliuola del Cav. Niccolò Giansigliazzi, e Pacino Peruzzi suo novello marito; sigliuolo di quel Tommaso, che portatosi ad abitare nella Terra di S. Gimignano, ed lvi, quando che su, terminando i di suoi, su sepolto nella Chiesa di S. Agostino appiè dell' Altare maggiore in un Sepoltro sabbricato da lui stesso con questa Inscrizione

# ET DESCENDENT: SVOK

Niccolò Gianfigliazzi poi padre di questa Sposa dal Boccaccio descritta su quegli, che sondò il Monastero di S. Niccolò in Via del Cocomero di Firenze, di cui è da vedersi il Migliore nella Firenze illustrata [3]. Or le parole della Visione esprimenti una simigliante coppia sono le appresso:

Era

ē

<sup>2</sup> Quella edizione è fornita di vari privilegi di Mouarchi, e di Prin-

a Alter edir, vi ba del Giolito del 1349. in &

<sup>1</sup> a car. 258.

Con quell' onor, ch' ad essa ancor si rende Dell' Isola maggior de Baleari, Se caso sortunal non pliel contende.

Se cafo fortunal non gliel contende. Tra le qual era en atti non despari Della gran Donna un' altra tanto bella, Che mi sur gli atti suoi più ch' altro cari.

Ognuna quive riguardava ad ella Per la fua gran bellezza, ed io con loro

Perché gid en me riconofceva quella.

Ella è colei, di cui il padre nell' oro

L' azzurro Rè de' quadrupedi tiene

Nel militare scudo, e tra coloro Posata stassi, como si conviene, Isposa d' un, che la fronzuta Pera D' oro nel Cicl per arme ancor rissene.

Passa poscia a descriver due altre Donne di bellezza.

Segue tra le Poetie del Boccaccio il Filoftrato Poema in ottava tima, che i Compilatori medefimi el danno notizia essere stato tra i Manoscritti dell' Accademia della Crusca, ed alcuni Testi esserne nella Libreria Laurenziana , cioè nel Banco XLI. i Codici 27. 28. e 29. e nel Banco XLII. il Codice 28. Di esso Filostrato stimo io bene portare il giudizio, che ne dà il celebratissimo Anton Maria Salvini nella citata Lettera, ch' egli scrisse a Monsig. Severoli, dicendo: Mo pare degno dell' abbondevole, ed ameno ingegno del Boccaccio; e levatone alcuns versi smunti, e di numero dissoluto, e cascante, perocché a suo tempo non si era ridosto a così severa legge, ci è da ammirare la proprietà del dire, e quella virtù del porre le cose sotto l'occbio col farne proprio una parlante pittura ec. Ha avuto di-Igrania il Boccaccio, che per la riputazione, che gli han data

data le Novelle, siano venute l'Opere suc poetiche a. trascurars; le quali sebbene non giungono a gran pezza alla sua Prosa, pure scaturiscono dal medesimo ingegno,

ed in quel temps erano verst eccellents.

Compose eziandio il Ninfale Fiesolano, Poema altresì in ottava rima; ed è opinione di persona letterata, che egli descrivesse perentro al medetimo sotto il velamedi poetica finzione un fatto feguito ne' tempi luoi ne' contorni di Firenze. Il suo titolo nella seconda delle due impressioni da me offervate, giacchè l' una è senza nota di tempo, o di luogo, si è questo: Ninfale de M. Giovanne Boccaccio, nel quale se contiene l' innamoramento d' Affrico, e Menfola con i loro accidenti, e morti, nuovamente corretto, e con le figure ristampato. In Fiorenza appresso Valente Panizzi MDLXIII. in 4. E que, anche per far giustizia alla molta erudizione del Sig. Dottor Anton Maria Biscione, che questa mia Opera favorifce, dir debbo, come in un Codice da lui veduto si nota in ultimo: Finito illibro chiamato Nimphale coupofto per la eccellente Poeta Messer Giovanni Bochaccio da Certaldo nell' anno MCCCLXVI, addi XXIII. d'Ostobre, . MCCCCLXXIII. copiato.

# Delle sue Toesie Latine .

## CAP. XX.

Vanni Boccaccio, sar si dec da noi lunga menzione, per le notiziole, che del loro Autore ci danno, di sedici Egloghe, che egli compose, delle quali egli stesso andò ragionando in una sua epistola Latina, che MS. si trova nel Banco XXXIV. al num. 29. della Libreria Mediceo Laurenziana in un Codice scritto l'anno 1379, per uso di Lorenzo Ridolfi (di quello sorse, che riu-

riusc) samoso Giureconsulto, laudato per tale da Michel Poccianti) ove in principio è dipinto il Boccaccio stesso in Cattedra savellante ad alcuni Padti Eremitani di Santo Agostino, che dinanzi a lui standosi mottrano d' ascoltarlo. E poichè tal lettera si trova ora stampata da Domenico Antonio Gandolfo Agostiniano nella sua Differtazione Istorica (1) sopra dugento Scrittori assai celebrati dell' Ordine Agostiniano, in patlando di Fra Martino da Signa, che qual nomo illustre de' suoi tempi venne con elogio in S. Spirito sepolto; andrò lo difpenfandomi dal riferirla in questo luogo distefamente... Bene è vero, che apprello l'averne accennato il principio, che è Theocritus Syracufanus Poeta, ut ab antiquis accepimus, primus fuit, qui Graco Carmine Bucolicum excogitavit flylum &c. vuola portare ciò, che in cisa ferve d'illustrazione delle medelime Eg oghe; le quali furono già date fuori in 8. in Firenze dalle stampe di Filippo di Giunta l' anno 1504. con. Prefazione Latina di Benedetto Filologo diretta a Gio: Batista Nasi.

Ma prima di trattare di esse, si dec qui somministrare avviso, che dal contesto della suddetta Epistola del Boccaccio si scorge, che il Maestro Martino voleva saper da lui, che significassero i titoli insieme, e gl' inter-locutori delle stesse Egloghe, mentre gli risponde il Boccaccio: Cum desideres sam titulorum, quam esiam no-minum colloquentium en Eclogis meis sensum erc.

La prima adunque di effe è intitolata Damon.

La seconda Pampinea, nome nel Decamerone, famoso. E di queste due serive il Boccaccio stesso De primis duabus Eclogis, seu earum titulis, vel collocutoribus, nolo curer; nullius enim momenti sunt, er fere inveniles lascivias meas in cortice pandant.

La terza è intitolata Fausur, interlocutori Palamon, Pamphilus [ uno altresì degl' interlocutori del Decamerone ] Mess. Sopra di questa serive l' Autore:

Ter-

<sup>1</sup> Imprest. Rome 1704, in 4.

Tertie vero Ecloga titulus est Faunut, num cum tiusdem eausu sueret Franciscus de Ordelassis Forolivis Capitaneus, quem cum summe sylvas coleret, G' nemora, ob sustam elle venationes delectassonem, ego sapissime Faunum vocare consueverim , eo quod Fauni sylvarum a l'oeise nuncupentur Det , illam Faunum nominavi . Chi foise Francesco degli Ordelassi Signore d' Imola, di Cesena, o di korlì, e quali fossero i suoi notevoli avvenimenti per le litorie è manifesto. Non era già forse noto, che egli fosse stato amico del Boccaccio, se la mentovata... Epistola non ce'l mostrasse chiaramente; mercecche una Sonetto, che si dice essere del Boccaccio, diretto, per mio avviso, a costui, esistente in un Codice MS. de Signori Ricafoli, a farlo apposta ha il titolo guasto dal copiatore, dicendo A Cecco da Meleto de Roffi da Fierli; che io son di parere, che debba dire, A Cerco degle Ordelaffi da Forli; ed il Sonetto è l'appresso:

L' antiquo Padre, il cui primo delitto Ne su cagion di morte, e di sospiri, Pose assai poco modo a suoi desirà Essendo flato pure allor descritto . M4 quel retrofo Popol dell' Egitto Non senza affanno usci dego i martiri, Benche e' wedesse mille fatti miri, Rade volte segui configlio dritto. Perloche noi se delle cose elette Più lontan siamo, seguitar misura Del Ciel men grave all' anime perfette: E benché spesso e semplice paura Solare eclifie, o squarciar nuvolette Facci a chi sente, poco se ne cura; Quel che mort per trarne di servaggion Merce w avrd per lo cammun selvaggio.

L' Egloga quarta è intitolata Dorus, interlocutori Montanus, Dorus, Phytias. Di essa così il Roccaccio H nella

nella spesse voite nominata Epistola : Quarta Eclogasitulut left Dorne, banc ob canfam ; traffaior enim in... da de fuga Ludovice Regie Secilia , & quoniam liquiffe proprium Regnum eidem Rege amarifimum credendum eft ( ut fatte en progressu Eclopa percipitur ) ab amaritudine eam denominates, nam Grace Dores, Americado Latino finat, Colloustores autem funt Dorne, ideft Rex 19fe in amaritudine postiur, & Montanar, pre quo affami potes quicumque Vulterranns, en quod Valserra in Monte pofita fant, & opfe Rese ad ear devenient, ab eifdem Valterpanes susceptus eft. Tertine eft Petbyer, pro quo intelligo Magnun Senefcaleum ( per quanto lo mi pento , Niccola Actialuoli) qui aunquam anne defernit, & Pi-Bbyam modeupo ab integerrima cius amicitia erga cundem Rugem, & fumo nomine buine fignificatum a nomine Pithya antics Déminus, de que Valerins nos de Amestra.

La quinca è intitolata Selva cadens, efsendovi incerlocutori Calliopus, Pampbelus. Di quefta talmente il Boccaccio: Quinta Eclopa estulus eft Sylva cadent, co quod in ea tracterme de demenutrone , & quodammodo cafu Civitatie Respolstance post fugam Regir pradicti, quam Civitatem, more paftorule loquens, Sylvam voco, nam ut in filvit animalia babitant benta, fic in Cevitatibus beminer, quor more pradicho over, bador, & aliquando bever unneupamus . Collocutores dus funt Callisque , & Pampbilus, pro Galliopo ego intelligo aliquem recitantem danna defolata Civitatis; nam Calleopes Grace , bona, Smort at , in amico effe non potest , nife debito ordine dicenda dicaurur, pro Pamphilo autem accipi potest, quem ma'niremut ex Neapolitania Cemitatem fuam integre deligentem, cum l'amphilus Grace, Latine toins dicains Amor. Que lo l'anfilo é altrest uno degli interlocutori della-Flammetra, come lo è ancora del Décamerone.

La soita si è Altessus. Sexta, dice il Boccaccio, Ecloga Alcessus dicitur, eo quod de reditu Regis prafati in Regime proprime loquatur, quem Regem eço bic Alcessum voco, at per boc nomen sentiatur, quomam circa-

extremum tempus vita fue, ppismi Regis, & virtuafi mares affumpferat, & Alcestus diestur ab Alce, quod eft Virtus, & Æflus, quod eft Fermor. Collocutores dus funt Angusas, & Moltomus, pro quichus nel gensing fentio.

Septima Ecloga titulatur lurgium, so qued iurgia. Civitatis uofira, & Imperatorum continent. Collocutores due Daphus, & Florida funt. Pro Daphus ego antelligo Imperatorem, nam Daphus, at in mators volumine Ovidis legitur, filius fuit Mercurii, & primus Pajtor. Sie Imperator inter Pajtores Orbis, ideft Reges, confuerus eje primus. Florida, Florensia eft. E qui dalle parole in masori volumine Ovidis ci vien fatto vedere inqual modo gli Scrittori del secolo decimoquatto appellarvano l'Ovidio Maggiore, ed è perchè le Metamorsos a mio credere erano contenute da volume maggiore di quello de' Fasti.

Ollava Ecloga titulus oft Midas. Fuit enim Midas Rax Phrigia uvarissimus, & quonsam in Ecloga ista de quadam Domino avarissimo habetur sermo, eundem Midam dicere, & Eclopam titulare placuit. Collocutores duo sunt Damin, & Pithyas, edest duo amicissimi homimes, ut illi sucreme, de quibus Valerius ubi supra.

None Ecloga titulus est Lipis, in qua sere per ton tum de auxietate Cevitatis nostra ob voronatum Imperatorem mentio sit, & ideo Lipis Grace, Latine dicitur Ammietas. Collocutores duo sunt Batrachos, & Arcas. Pap Batrachos ego intellego Florentinorum morem, loquacissimo enim sumus, vernm in bellicis nel valemus, & ideo Batrachos, quis Grace Batrachos, Latine Rana sonat; sunt enim loquaces plurimum rana, & timidissima. Arcas enim pro quocumque bomine extero posest accipi, & ideo nullam nomine significationem propriam volus.

Decima Ecloga titulatur Vallis opata, eo quod in ea de infernalibus fermo sit, ques penes milla unquam lum est. Collocutores autem duo sunt Lycidas, & Dorilus : pro Lycida ego quemdam olim Tyrannum intelligo, quema

H 2

a Lyco denomino, qui Latine Luput est, & uti Luput est, pacissimum antmal, sic & Tyranus rapacissimi sunt bominer: Dorilus vero est quidam captevut in assiduo merore confiseut, dictus a Dorit, quod Amaritudo sonat, sed ideo Dorilum diministre dicti, ne plebeius bomo codem nomine

diceretur eum Rege-

Undecima Ecloga dicitur Pantheon, a Pan, quod eft Totum, & Theor, quod ell Deur, eo quod per toium de Diviner fit sermo. In bac autem author loquetur recitans -quadam dicta quorumdam suterloquentium, qui duo sunt Myreles, & Glaucus. Pro Myrelo ego entellego Ecclefiam Des , quam a Myrto denomino, co quod Myrtus babeat fronder bicolorer, nam ex parte inferiori sanguinea sunt, ex superiori virides, & per bos colores sentiamus persegutioner, & tribulationer a sauetter bomentbur olem babetar, & firmissimam corum spem eiren superiorem mercedem ein a Christo promissam. Pro Glauco antem ego intelligo Peerum Apoflolum, fust enim Glaucut pefcator, qui guflata. quadam berba repente se projecit in mare, & inter Deor marir nuns factus est ; fic & Petrus pifcator fust , & guftata Christs dollring, fe inter fluttur, ideft boftinm. Christiani nominis minus 3. & terrores se ultro protecti , Christe nomen praedicans, ex que Deus, ideft Santlus inter umicos Dei in Cales faltus est .

Duodeesma Ecloga estulatur Sapphot, eo qued de bac Sapphu omnis fermo sit Ecloga, quam ego Sapphon pro Poeti intelligo, eo quod Sapphon puella quadam Leibia, plurimum in avo suo in Poest valuerit. Collocatores autem duo sunt, Callispes, & Aristus; Callispem, ut alias diclum, pro bona Sonoretate accipio, eo quod en bona prolatione modulis regulata poeticis omnis videatur poetica fere vis consistare. Aristum pro me pono avidam ad Poeticam devenire, & ideo Aristum me nomino ab Aristeo quodam, qui usque ad adolescentiam suam linguam adeo empeditam babuit, ut vin poset aliquid satir exprime re plene; demum solutis lingua nencious eloqueus saltus

e∦ .

Tertiadecima Ecloga Laurea nuncupatur a Serto laureo, quod est insigne Pectarum, & bac ideo sic dista est, husa in ea plurimum de bonorificentia Poetica fermo fiat. Collocutores tres funt, Daphnes, Stilbon, & Critis. Pro Daphni ego unumquemque Poetam infignem accipio, co qued Poeta cadem Corona bonorentur, scilicet Laurea, qua bonorari consueverunt victorer, ac triumphantes Casarer, qui primi funt Paftores, ut Dapbnis, de quo fupra . Stilbon pro quodam Mercatore lanuense pono, cum quo disceptarionem quandam iamdudum sanua babui, do qua in bac Ecloga mentionem plurimam facto, quem Stelbonem vocità # Mercurio mercatorum Deo, qui & Stilbon dicitur. Crites Grace, Latene Index est; & ponitur bic a sumpto in

judicem lstigis jam dėcti "

Quartadecima Ecloya Olympia dicitur ab Olympos Grece, quod Splendidum, seu Lucidum Lutine sonat, & in Calum, & ideo bute Eclogie attributum eff, quoniam in ea plurimum de qualitate colestis regionis babeatur fermo. Collocutores quatuor funt, Sylvius, Camalos, Therapon, et Olympia; pro Sylvio me ipsum intelligo, et fic nuncupo, eo quod in Sylva quadam buius Ecloga primam cognitionem babuerim: Camalos Grace, Latine fomat Torpent, so qued in co monstrantur mores torpentis fervi. Therapon, butus figuificatum non pono, quia non memini, nist iterum revisum Librum, ex quo de ceteris sumpsi, et ideo ignoscas. Scias bominum memoriam labilem effe, et potiffine fenum. Pro Olympia intelligo parquiam filsam meam olim mortuam ea in atate, in qua morientes culefles effici cives credimus; et ideo ex Violante , cum viveret , mortuam , culcstem , idest Olympiam. ecce.

Quintadecima Eclopa dicitur Philostropos [1] co quod in ea tractetur de revocatione ad amorem culestium ab amore illecebri terrenorum; nam Pholostropos dicitur a. Philos, quad eft Amor, et Tropos, quad eft Comverfia.

<sup>1</sup> Nota , the la editione sopraddetta dell' Egloghe legge Philofrepêes .

Collocutores duo sunt, Philostropus, et Thiplus [1]; pro Philostropo ego intelligo gloriosum Praceptorem meum Franciscum Petrarcum, cuimi monitis sapissime mibi persuasum est, ut omissa rerum temporalium delectatione mentem ad eterna dirigerem, et sie amores meos, etsi non plane, sais tamen verist in melius. Thiplus pro me ipso intelligi volo, et pro quocumque also caligine rerum morialium obsuscato, cum Thiphos Grace, Latine dicator Orbus.

Sextadecima, et ultima Ecloga titulatur Aggelos, quasi nuntia, et pracedentium ductrix, atque oblatrix ad Amicum, ad quem ilias mitto; nam Aggelos Grace dicatur, quod nos Augelus nuncupamus, et Angelus etiam. Latine sonat Nuncius. Collocutores duo sunt, Apenninus, et Aggelos: pro Apennino Amicum meum, ad quem mitto, intelligo; quem ideo Apenninum voco, quia in radicibus Apennini mentis natus, et altus sis; pro Aggelo, ut dictum est, ipsam Eclogam more nuntii deducentem, atque loquentem intelligo.

Questa lunga spiegazione delle sedici Egloghe del Boccaccio sa un dipresso vedere il tempo, in cui egli le scrisse, o se non questo di tutte, almeno d'alcune, che io tengo, che sosse negli ultimi anni della vita sua, e dappoi, che per savor del Clelo, ei moderò la sua, penna: almeno tardi su quand' egli le andò dichiarando, e riprova sia, ch' egli si se vecchio, e di labile memoria nello spiegare di sopra l' Egloga decimaquarta, avendo soltanto l'Epistola la data di Certaldo il di s. di Maggio, senza portarne l'anno.



Delle

## Delle Rime warie attribuite al Boccaccio.

### C.A.P. XXI.

A belia, e doviziosa Raccolta, che si sta in Firenze preparando, e trascrivendo da uno de' più diligenti Impressori, di varie Rime d'antichi Poeti Toscani, ad oggetto di darne in luce per mezzo de' suoi Torchi una compiuta stimabile edizione, molte ne somministra, che ne' Codici MSS. onde sono tratte, passano per di Giovanni Boccaccio: ned è a mio giudicio, facil cosa lo assicurarsi se sieno veramente tutte fatiche di esso Autore. Quindi è, che estender non si vuole più oltre la mia impresa, che a darne un Catalogo, lasciando, che altri in questo assare esamini, e maturamente decida.

Avanti però di venire ad esse, notar si vuole, che nella Libreria de' Signori Marchesi Riccardi vi ha un libro in soglio in cartapecora contenente la Commedia di Dante con argumenti in terzina satti (ivi si dice) da Giovanni Boccaccio; e in sine: scripto per mano di me Paolo di Duccio Tosi de Pisa. E si soggiugne essere stato d' Antonio Catellini da Castiglione.

Una Canzone fi trova adunque, il cui principio è:

Dante 'l soperchio de' mici duri affanni.
Altra: S' io potessi di suor mostrare aperto.
Altra: Donna, nel volto mio dipinto porto.
Altra: Nascosi son gli spirti, e l'ombre tolte.

Molti Sonetti vi fono, di clascuno de quali diamo

quì il primo verso:

Io nom ardisco di levar più gli occhi. Nè morte, nè Amor, tempo, nè stato. Sì tosto come il Sole a noi s' asconde. Assai sem' raggirate in alto mare.

CAN-

Candide perle, orientale, e nuove, Perir polla el tuo nome, Basa, e il loco . Dice con meco l' anima talvolta. Fuggit' è ogni virtà, spent' è il valore. S' io bo le Muse vil-mente prostrase. Gid stanco m' banno, e quast rintuzzato. Io ho messo in galea senza biscotto. Tu mi trafigge, ed to non fon d' acciato. Intorno ad una fonte in un pratello. Pallido, vinto, e tutto trasmutato. Son certi auges si vagbi della luce. Toccami il viso zestiro talvelta. L'oscure same, e s pelags terreni. Guidomms Amore ardendo ancora il Sole. Quel dolce canto, col qual gid Orfeo. Parmi talvolta riguardando il Sole. Quello spirto vezzoso, che nel core. D' Omer non pote lo celefte ingegno. Quante siate per ventura il loco. A quella parte, ou' so fus prima accesa. Il solgor de' begli occhi, il qual m' avvampa. Quell' amorosa luce, il cui splendore. Tanto esascuno ad acquistar tesoro. Era el tuo ingegno devenuto tardo. Infra P eccelfo Coro d' Elicona. Se mi bastasse allo scriver l'ingegno. Il Cancro ardea passata la sest ora. Vid' so colei, che il Ciel di se innamora. Sulla poppa sedea d' una barchesta. Che chi s' aspetti con piacer i fiori. Intra 'l barbaro monte, e 'l mar tirreno. Poco seun' ba chi crede la fortuna. Dura cos' è, e terribile affai. L' alta speranza, che li miei martiri. All' ombra di mill' arbori fronzuti. Misero me, ch' io non oso mirare. Quella splendida fiamma, il cui fulgore.

Non credo il suon tanto soave fosse a 😘 🗥 Quante fiate indrieto mi rimero. O mesere ocche mier più, ch' altra cosa. Onfi, Lupi, Leon, Befce, e Serpenti-S) dolcemente a' suo laoci m' adesou. Se quella fiamma, obe nel cor m' accese... E Cintro, e Cancafo, Ida, e Sigeo. Colus, per vui Misen primieramente. O gloriofo Re, che 'l Ciel geverni . Le parole soavs, e'l dolce riso. Le rime, le quai già secer sonore. Scrivono alcun Partenope Sizena. Chi non crederra affai agevolmente. Se quel Serpente, che guard' il tesoro. Cader postu in que' legami, Amore. Apizso legge nelle nostre Scole. . Quando posso sperar, che mai conforme. Poscia che gli occhi mies la vaga vista. L'aspre montague, e le valli prosonde. [1] Le bionde trecce chioma crespa d' oro. Spesso m' avvien, ch' essendom' io raccolto. Chi nel suo pianger dice, che ventura. S' Amor, it cut costumi gid molt' anni. Quand' to riguardo me, viepiù che 'l vetro. . Amor, se questa Donna non s insinge ... Soura le fior vermegle e sapei d' oro. S so temo di Basa e si ciclo, e si mare. O iniquo nomo, a servo disteale. Che fabbriche? che tente? che limando. Pervenut è insin nel secol nostro. Sì acces e fervente è il mio desso. Il vivo sonte di Parnaso, e quelle. Quante fate sudjetro me rimiro. S so veggeo il giorno, Amor, che mi scapestri. Vetro son fatti i fiumi, ed i ruscelli. Non treccia d ore, non d occhi vagbenna.

In una copia appresso di me Se bionde ec.

S' io ti vedessi, Amer, pur una volta. Trovato m' bai, Amor, folo, e senzi armi. Si fuor. d' opni penfier, nel qual ragiono. S' egli auvien mai, che tanto gli anni mici. Qualor mt. mena Amor, don' to wi veryia. Com' ia vi peggo, bella Donna, a zara. Con quant' affesion in vi rimiri. Se io potessi creder, the in cinqu' uni-Le lagrime, i sospiri, e'l non sperare. Dormendo un giorno en sogno mi parea. Mai non potes per murar molto fiso. Se la fiamma degle occhi, che fun fanti. Fuggest il tempo, è il misero dolente. Fassi davanti a noi il Sommo Bene. Volgiti spirta affaticata omai. O luce eterna, o stella mattutina. O Regina degli Angioli, o Maria. O Sol, ch' allumi l' ana, e l' altra vita. Era sexeno il ciel di stelle adorno. Dietro al. Pastor Dameto, alle materne.

A questa ben lunga serie io vado aggiugnendo una Ballata, che manoscritta è appresso di me, e incomincia.

Il fior, che 'l valor perde.

Chingga finalmente questo stesso catalogo un Sonetto, che per estere stato creduto suo anche da Monsig-Lodovico Reccadelli nella Vita del Petrarca, darà ora un saggio del comporte di Giovanni in vecchiaia, giacchè mostra maniscitamente d'essere dell' ultim' anno di sua vita.

In morte di Mest. Francesco Petrarca.

Or se' salita cara Signor mio
Nel Regno, al qual salire antora aspetta
Ogni Anima da Dio a quello eletta;
Nel suo partir di questo mondo rio.
Or se' cold, dove spesso il desio
Ti tirò gid per veder Lauretta;

Or se' dove la mia bella Fiammetta [1]
Stede con lei nel vospetto di Dio,
Or con Sennuccio, e con Cino, e von Dante
Vivi sicuro d' eterno riposo
Mirando vose da noi non intese.
Deb se a grado ti sus nel Mondo errante,
Tirami drieto a te, dove gioloso
Vegga volci, che pria d' Amor m' secese.

Quantunque men the attime riufcite fiend, le Poefic di Giovanni alle purgatissime execchie de' posteri s meritano esse con tutto ciò molta venerazione a refleffo, fe non, altro, di effere flato il loro Autore. de primi ad incominciare a fublimarfi nella Poefia. Tolcana: testimonio ne sia Giannozzo Manetti nella Vita Latina di lui manoscritta , alla quale così da principio: Ioannes Bocenceius egregius sui temporis Poeta, ita Petrarca in Poetica successisse visus est, ut ipse Danti paulo ante successerat : anzi ne sia teftimonio il Petrarca giusto estimatore delle Opere di lui, il quale al Bogcaccio, medefimo ferivendo diffe : le odo, che quel Vecchie da Ravenna ( forse Guido da Polenta ) uon inesto giudice della Poefia volgare, ogni volta che fi ragiona di così fatta cofa , egli ba sempre in usanza... d' affegnarte el terzo luogo.

**৽৶৽৸৸৸**৽

Delle

, (co.) -

1 Per effer morta questa Fiammetra prima del Boccaccio, v. le nostre dubbiezze nel Cap XVI.

3 mel Comento sopra i Trionfi del Petr.

# Delle fue Profe Latine .

## CAP. XXIL

"Ralle Opere Latine di Giovanni (una delle principali si fu quella della Genealogia degli Dei . Essa da Ini scritta venne a petizione di Ugo Redi Gerusalemme, e di Cipro, il quale gliene sece in-Canta per metro di un tal Donino Parmigiano, uomo uli armi, anziche di lettere, il quale al fervizio era di quel Monarca. Tanto fi va dal nostro Autore accennando nel Proemio della Aeffa Opera, al fudderto Re-L quanto al tempo, io per poco crederei, che fosse stata lavorata circa la metà del fecolo, imperciocche nel fina del decimoquarto Libro 6 fa memoria, come de uno ali!-altra- vata puffato, del Re Ruberto di Gerufalemme. æ di Sicilia, il quale ben fappiamo, che mancò di vità l' anno 1343, nella cui Corte fi ferive da Marrino Hanchio Parte II. Cap. 43. che il Boccaccio praticava. E nel fine del Libro decimoquinto nominato viene un tal Becchino Bellincioni Cittadino Fiorentino familiare del medelimo Redi Cipro, ed ancora vi si parla di Paolo dell'Abbaco, uotno famolo, i quali tutti, ficcome viventi, chiama ivi pet testimoni di non so qual verità dicendo: Domans autema ut audivi, es fere anno, in que me primo convenerat, drem claufit, & ob ed non eine fidem invocare possum s vivit Bechinus, & Paulus Geometra vivit, bas ego & regiam fidem inam verstatis buins testes in terris babeo... Or il primo di costoro, del quale si scorge nel Chiostro di S. Croce di Firenze dalla parte di Meszogiorno l' appresso memoria sepolerale

> & BECCHINI LAW DE BELLINCIONIS ET SVOK

> > vivca

vives fino nel 1361. in oui infleme con Salveftro fuo fratello si trova negli Stude d' Antichità fatti da Pierantonio dall' Ancifa, elistenti nell' Archivio Segreto di S. A. R. fare compra d'un certo effetto; e tornando indietro, nei 1440, li trova acculato in Firenze con una tale Gilmonda: laddove nel fopraddetto Libro decimoquinto della Gentalogia si dice , che allotta era egli in Ravenna, venendo di Cipro. Miglior congettura non fi può fare dal nominacti quivi l'aolo di Ser Piero del-I' Abbaco , poiché di lui abbiamo folamente ne' Protocolli di Ser Dionigi di Ser Giovanni da S. Donato in Poggio all' Archivio Generale, che Paolo dell' Abbaco abitando nel Popolo di S. Paolo di quella... Patria, fo cellumento nel 1366, in cui ordinò frall'alten confirmé due Alcarea un Ecclefia S. Transcatic, upum a dentrie, & alterna a faustrie Alterie maiorie in bomorem SS. Apoftolorum Petra, et Paula, disponendo ancora de' Libri fuoi famoli d' Aftrologia, non dando per altro fastidio alcuno, che di esso Paolo scriva il Crescimbeni ( r ) che egli vivez nel 1428, poichè non per que-Ro-fi prende diverso indizio del suo morire, che fu come à diffe nel 1166, o poco dipoi. Fece sagra essi Libri poscia alcune sue Annotazioni Iacopo Micillo, e fi veggiona nell' impressione di Basilea in foglia del 1522. fatta per Giovanni Hervagio : lo che sia detto di pasfaggio, e in grazia della opporaunità, che ci si è qui prefentata.

Ina delle prime impressioni di questa Opera si su in fuglio nell' appresso guisa: Generalegia Decrum Gentrium loannis Beccatii de Certaldo ad Ugonem inclyimm Hierufalem & Cypri Regem. In fine: Venetiis impressioni anno falutii M.CCCC. LXXII. Nicolas Thront Dace fe-licissime impe. Vi ha ancho sul sine una Tavola de nomi, propri, e delle cose notabili divisata per alfabeto da Domentello d' Areazo ad instanza di Coloccio Salutati, secome si vede in sine della Presizione fatta da eso Dome-

aico .

<sup>4</sup> Comment, Vol. II. Par. II. Lib. III.

nico alla Tavola, per leggerli ivi: Quad quadem opur affampfi ad infiantiam infiguir vitil Colutir Pieri Cancellarii Flor rentini, ego Dominicus de Aresto Grammatica, asque Rhoturica Dollor, asque Profaffor, Dea dante, fis incipiam a Dopo questa Tavola vi sono alquanti versi intitolati: Versus Dominici Selvastri de Florentia super quandetin; Libris Genealogiarum; Cole, che me moletano il pre-

Quanto però al giudicio, che fu fempremai dato di quetta Opera della Genealogia degli Dei , non mi è ignoto, che per quanto lo lodi Gherardo Giovanni Vefsio nel Libro III. degli Storici Latini Cap. I. dicando del Boccaccio: Magnam erndetibnis a Ge anduftran landem retulit opere memorato, quad Genealogia Degress vetet 🖫 caricata è di qualche biatimo da. Paolo Cortefi nel fuo-Libro De bominibus dustis, ciò, che io avvertii nellemie Note ad esso Libro, cosa per altro, che seco ancora Baldassare Bonifacio scrivendo di lui: Theogonia sun admodum accuratus, & Myshologue non fates isdoneus enarrator. E Paolo Giovio: Obfalefeunt eutm. Er agre quidem vita spatium vetinent Libri de Genealogia Deorum . parietateque Fortuna, et de Fontibut accurate poisse, quam feliciter elaborati . Ma chiunque con fano giue dicio rifguardandoli, fi pone davanti la malagevolesza, che vi avez in quel tempo, ditò così, infelice, di apprendete le cognizioni valtifilme della Cronologia . della Geografia, e fopra tutto della Mitologia, darà fentenza diverfamente. Fu tradotta quest' Opera da... Giuleppe Betuffi molte fiate da noi mominato, e statopata in Venezia nel 1644, col Rimario, e Sillabario di Udeno Nifieli -

Quello stesso, che abbiamo pur ora detto delle dissicoltà avute verisimilmente dal nostro Autore nella Genealogia degli Dei, quello dir si vuole delle altre sue Operette De Multeribu) clarir, De casibut ellustrime Vivoram, e De Mantibur, stammbus, stagnir, at lacubas, fragnir, at lacubas, fragnir.

Quan-

Quanto a quella De Mulieribus claris a la diede, egli principio da Eva , e la terminò in Giovanna... Regina di Gerusalemme, e di Sicilia, figliuola di Ruberto, la quale confegut il Regno per la morte del Padre l'anno 2343. Quindi concortala a fine la indirizzò Mulseri clarifema Andrea de Acciarolis de Florencia. Alta Vella Comtissa; e per quanto riferice la Breve memoria della Robilta della Cufa degle Acceainole (1) forella di Niccola Gran Sinifcalco, e moglie di Catlotto Alto Conte di Monte Ross, e di Altavilla ; dicendo a lei nella Lettera dedicatoria per modo di et.mologia , che Audres Graci , quod Latini decimus Hommes. Quelto nome di Andrea dato ad una Donna non è nuovo tra noi , ficcome ad alcuno va fembrando, posciaché in un Manoscritto presso di me, che fu già di uno de' Portinari, io leggo: Recordanza, che Leonardo fanciallo de Rocovero de Folchetto de Manetto de Portinari , e de Madouna Andrea sua moglie , e siglimble di Guido del Fabbro Tolofini nacque in Firenze. er. E in una carrapecora di quelto Archivio di Celtello fegnata E r. fi legge efsere stata moglie di Scolaio di Nepo Spini di Firenze Madonna Andrea. Un' imprefione di quest' Opera satta su nel 2473, in soglio Ulma per Io: Zeiner de Rentlungen; ed altra nel 1529. Berna Holvet. ver Mathiam Apiatium.

😘 Una delle prime versioni di esta Opera su fatta da F. Antomo da S. Lupidio della Marca. Niccolò Safetti nostro Cittadino, che fiorì verso il principio del secolo decimoquinto, la rittadusse di bel nuovo, e la sua traduzione fi ritrova MS, in un Codice in cartapecora nella famofa Mediceo-Laurenziana al Banco LXII. Codice XX. Vincenzio Bagli ne diede alla luce una versione anch' egli , fensa dar conto fe fatta da fe , o da altei; e fi trova stampata in Venetia per Maiftro Zuanne de Trino chiamato Tacuino de l' anno de la natevita dà

cialpoli.

t impreff, in Fir. 1621. dietre an Poont di Maddal. Selvetti Av-

Christo M. D. Tl. dedicandola il Bagli stessora Lucrezia figliuola di Ridolfo Baglioni, moglie del Capitano Cambrillo Vitelli.

Ma tornando a proposito , l' altra Operetta Deenfibus elluffreum Verorum, fo da esso Ausore distinua in nove Libra dedicandogli, secondo il Manetti, ad Carelaine Cavalcantem egregium Equestres Ordines Virum, ac. Regui Sicilia Prafectum. Quelto Carlo non fi vede nominato negli Alberi di quella Famiglia, pubblicati non. ha molto nella Caula vertente tra' Cavalcanti di Napoli, e gli Eredi di questi di Firenze, ne' quali io intanto ne ho fatta diligente inchielta, in quanto io bramava trovare di quella Operetta il tempo, in cui fu fatta. Or non vi essendo, ho stimato, che sia errore del Manetti, o fivvero del copiatore, e chefi debba leggere affolutamente nel modo, che sta inuna copia di essa Operetta, che si dice effere stata. appresso il celeberrimo Antonio Magliabechi, oggi nella gran Libreria da lui lasciata al pubblico, cioè Generoso Militis Domino Maghinurdo de Cavaleantibus de Florentia praclaro Regni Sicilia Marefe. Tanto maggiotmente, che Scipione Ammirato trattando della Famiglia Cavalcanti pone, che Mainardo con Amerigo fuo fratello visse sotto l' Imperio della Regina Giovanna; e Biagio Adunari nella fua Iftoria Genealogica della Famiglia Carefa stampata in Napoli 1691. assetisce : Mainardo Cavalcante fu Marefesallo del Regno de Napole, che morì nel 1280. Nel 1278, su mandato Ambasciadore dalla Reina Giovanna al Pontefice Urbano. E ben questo -Maghinardo fu sepolto nella Sagrestia di S. Maria Novella della Città nostra con bellissimo Epitassio in vetfi. il cui fine è

> ORIT AN. DNI. M CCCLXXVIII. DIE XXII. FEBRUARII.

Questa Opera su parimente tradotta da Giuseppe Betuis, e stampata con dedica al Conte Collatino di Collalto lalto per le stampe di Andrea Arrivabene di Venezia...

nei 1545.

L'ultima delle menzionate Opere, cioè De montibus, splvis, sontibus, lacubus, sluminibus, stagnis, seu paludibus, & de diversis nominibus maris, venne impressa in Venezia nel 1473. Tradotta venne poscia da Niccolò Liburnio Veneziano Piovano di S. Fosca di Venezia, benchè creduto da alcuni Frate Domenicano, Autoredi molte Operette di erudizione. Tal versione usol in 4. quando che soste, e senza nota alcuna d'impressione, dedicata a Monsignore Messer Benedetto di Martini chiarissimo Cavalier Gerosolimitano, Ricettator magnanimo della Sacra Religione, e di Verona meritissimo Commendatore.

# Delle sue Prose wolgari.

#### CAP. XXIII.

Uella tra le Prose volgari di Giovanni Bocoaccio, che ha renduto il nome di lui celebratissimo per tutti i secoli, vale a dire il Docamerone, è quella appunto, della quale noi non dobbiamo adesso savellare nè poco, nè punto; poichè dec essere amplis-

sima materia di ragionare altrove.

Seguir facciamo ad essa l' Ameto, Opera mischiata di prosa, e di rima; indi la Fiammetta, il Filocolo, ed il Corbaccio, lodati altamente dagli Scrittoti d' ogni tempo. Se dei primi accennano i moderni
Compilatori del Vocabolario della Crusca alquanti Testi
MSS. da potersene valere con più sicurezza, che delle
stampe; del Corbaccio ne citano un Testo nella insigne
Libreria di S. Lorenzo, che è nel Banco XLI. della
medesima unito al Decamerone, di mano del famose
Francesco di Amaretto Mannelli.

U na

73

Una delle primiere odizioni dell' Ameto, che vi ha chi crede, che Giovanni il componelse a l'azzolatico. Villaggio poco discosto da Firenze, ti è per quanto io ho potuto scorgero, quella fatta in Roma nel 1478. fedente nella Cattedra de Piero la Angelicho Pajlore Siko IIII. Pontefice Maximo nell'anno VII. del fuo felice Pontificato : la cui dedicazione fa Al gloriofo Principe es felice Seguore Giopenne de Ruvere de Aragonia Ducha de Sora, et della Alma Cepta de Roma elluftre Presecto. Luca Antonio Furtunato Fiorentino. Altra impreffione fi ha de' Giunti di Firenso 1521. Altra ve ne ha colle Offervazioni su volgare Gremmetrea di Gitolamo Claricio ufcita in Milano a spese di Andrea Calvo nel 1520. il quale la dedica a Meffer Giovan Pavolo de Roma Gentilbueme Milaness (1). Altra editione ve ne ha di Venezia dedicata a Giovanni Serriftori Patrizio Fiorentino. Altre ristampe ne sono altresi colla dichiarazione de' luoghi difficili di Francesco Sansovino fatte in Venezia nel 1558. e nel 1592. e dal medefimo alla Nobilissima Madonna Gafpara Stampa indirizzate.

Vengo ora alla Fiammetta, una delle edizioni primiere di cui si è quella, che uscita, donde che fosse, nel 1480, ha ivi questa intitolazione Latina. Iobiantis Bochacii viri eloquentissimi ad Flametam Panphili amatricem Isbellus materno fermone editus incipit, ded cata da un tal Francesco Duppo a Iobanne per propria puriu Conte di Tursi sigliolo de quello Illustriffimo Ruberto Sanseverino. Una edizione ne è de' Giunti di Firenze del -1517, ed altra di loro del 1524, a Colimo Rucellai Patrizio Fiorentino diretta, ed altra ancora del 1533» e oltre a tre impressioni del Giolito [ l' una del 1542. la feconda del 1558. dedicata alle gentile, es valerose Donne della Città di Casale di Monserrato a la rerza del 1562. I imprellione ne reita ancoradi Filippo Giunti di Firenze indirizzata a l'acopo di Francesco Nerli mobilissimo Fiorentino, Reggente dell' Ac-

2 Ha la fagno di flima privilegi di Loon X e del Re di France.

cademia de' Desigs, in data degli 11. di Inglio 1594. Per tralasciarne a bella posta più altre impressioni, una delle quali è del 1540. di Vanezia da Tistume Gaztano di Pos raccomandata alla Signora Dosutea di Gonzaga Marchesana di Bistonto.

Del Filocolo, o Filocopo, che dir fi debba, notar a può in prima qualmente il Muzio Giultinopolitano afferma, the it Boccaccio scrisselo di minoro età, che non fece le Novelle, e che quello scrisse ad altrui richiefta, queile per elezione fua propria ; del che fia... la fede presso del Muzio. Un'edizione zivista da Timzone Gaetano di Pofi, e da lui dedicata alla Signora Cammilla Bentivoglia Tirzona, fi è di Venetia del 1528. preceduta da un'altra di Venezia pure del 1514, e feguita da altre ivi fatte nel 1551- e nel 1554- corretto, e alla vera lezione ridotte da Franceico Sanfovino, e pofeia da altra co' Teffi a penna alia vera lezione ricornata... per le stampe di Filippo Giunti con dedica all' Illustriss. ed Eccellentiff. Sig. Donn' Antonio Medici Principe di Căpestrano sotto l' anno 1593. Per non parlare d' un antica edizione di Napoli senza data colla Vita del Boccaccio scritta dallo Squatciafico.

Il Corbaccio , o fia ii Laberinto d' Amore fenibra. che scrivesselo il suo grande Autore verso l'anno 1252. se lo mal non intendo questa espressione lvi (1) L' une è la sua est, la seconda sono gle suos studi, delle quali ciasenna per se, e amendue infieme, is dovevano render esuto, e guardingo dagli amorofi laccinoli, e primieramente la tua esa, la quale, se le tempie già bianche, e la cannta barba non m' ingaunano, tu devresti avere li costums del mondo, suor delle sasce ged sono degli anni quaranta, e ged Ventecinque cominciatels a conofere. . Diffi altrove come più d'uno ha creduto, che minuto racconto vi si faccia perentro all' Opera per modo di fogno dell' amorazzo, che tenne l' Autor fuo. Varie imprefisoni se ne troyano, come di Firenze una del 1516. K 2 una.

b a ean ga, edir, de' Ginnei 1996.

una del 1525, ed una del 1594, altre di Venezia del 1516, del 1584, del 1592, del 1611, una di Lione del 1569, altamente lodata da Diomede Borghesi (1) an fronte del biasimo grande datole dal Muzio nelle Battaglie. Anche Francesco Bocchi nel primo Libro de' suoi Elogi così di tale Opera sa testimonianza: Non desunt, que apusculum, quod Labyrentbus inscribitur, codem habeans in precso, quo Decameron babetur. Quest' Opera su messa in rima da un Ser Lodovico Battoli Notaio Fiorentino.

Avvi finalmente l' Urbano, stampato delle primevolte nel 1526, in Venezia col titolo: Historia molto
dilettevole di M. Giovanni nuovamente ritrovata, ristampata ivi nel 1530, e in Firenze nel 1598. Delle quati
Opere sia detto ora per ogni volta, che fosse stato convoniente, non abbiano preteso di date mai esatto conto
d'ogni edizione, ma bensì notarne alcune delle più antishe, deducendo per esse la reputazione del loro Autore.

# Di altre produzioni della sua Penna.

### CAP. XXIV.

TOn meritano d' esser passate in silenzio le Lettere, che esisteno, parto della sioritissima penna del gran Boccaccio, avanzate alla voracità insa-

ziabile del tempo.

Delle prime scritte adunque parrebbe, che sosse quella, che passa come diretta a Cino da Pistoia, se la data sosse giusta (2). Segue quella a Niccola Acciainoli, la cui data può essere parimente stata alterata. Ne viene poscia quella scritta a Francesco Priore di S. Apostolo, la quale nel mio buono esemplate a penna ha la data del 1367. Di questo Priore della Chiesa de' SS. Apostoli

t Lett. discors. Par. II.

Roli di Firenze [ giacchè mi viene in acconcio il parlarne ] così scrive il dottifumo Signor Anton Maria Biscioni nelle Note a questa medesima Lettera: Messer Francesco Priore de questa Chiesa, nomo assai vappuardevole, fior) intorno all' anno 1350. E se in i questa Pistola el Boccacceo parla con esso alquanto resensisamente, cognoscendos la capione espere stata un accidente di Corte, ne quali il più delle volte ne i principali, ne è Ministri ancora banno parte viruna, prendo occasione. di sospettare, o che questa Lettera sia stata scritta da seberzo, e per bizzarria di talento, o che l' Autore non fosse ben sincerato della versta delle cose, essendo per altro, tanto questo Priore, che il Personaggio, di cui in. essa si parla, di ben distinta fama, e reputazione. L' estesto Boccaccio lo pubblica per nomo letterato in quefin Piftola alla pag. 210. v. 17. di lui dicendo: tu che fe' uomo letterato. Monfig. Lodovico Beccatelle nella Vita del Petrarca parlando d'esso medesimo dice. Simodi [1] a chi molte epistole servoe, su nome finto. Domandavast Francesco di Santo Apostolo, Fiorentino, e suo caro amico. Il zid lodato Canonico Sulvino Salvini m' ba somministrato di questo personaggio la seguente notizia: All' Archivio Generale di questa Città di Firenze in un rogito di Ser Tino di Ser Ottaviano da Pulicciano, si legge nel 1357. Dominus Franciscus, olim Niccolæ Nelli populi Sancti Laurentii Prior Sanctorum Apostolorum; el quele so trovo Vicario del Vescavo Fiorentino Fr. Angiolo Acciamoli nel 1351. Era egli della Famiglia de' Rinucci, chiamati di Nello [2] dal suddetto Nello di Rinuccio avolo suo, il quale sette volte sede de Priori dal 1296. al 1314. e nel 1314. fu Gonfaloniere di Giustizia. Il fuddesso Niccola , padre di questo Mess. Francesco su anch' egli de' Priori negli anni 1324. 1327. e 1334.

s altri legge Simpride .

a La Novella GLIX da Franco Sacchetti contiene ciò, che fegul una volta a Rinuccio di Nello, che flava da S. Maria Maggiore, ed era di quella Famiglia, per conto di un fino cavallaccio.

e Gonfaloniere de Genfizia nel 1329. E Lorenzo fratel. lo de Neccola fu de' Priore nel 1342. lo poi posto soggiugnere, che in un Manoferitto in foglio reale prello di me li legge effere frata rimelfa una Caula l' aono 1240. in Venerabiles Viras Dominum Franciscum Priorem Ecclefia SS. Apostolorum de Florentia, & Petrum Plebanum S. Alexandri de Giopolis, et Donumu Petrum Magistre Falche Vicarium S. Felicie in Piazza de Florentia. fimilmente aggiugner potto, che questa Lettera di Giovanni Boccaccio a lui, nel mio manoscritto moleo corretta, va notando nella intitolazione, che allora chefu scritta M. Francesco era a Napoli Maestro di Cafa di M. Niccola Acciainoli Sinifealco del Re di Sicilia. Oltredició in una Memoria spettante al Monastero di S. Maria della Disciplina del Portico preffo a Firenze, [ comunicatami da Persona affai studiosa, e che le primiere Memorie di quel Luogo si prese grà lodevol cura di raccoglicre | veggio un rogito fatto da lui l' anno 1140. leggendofi : & Franciscus Necesta Nelli Clericus Imperial, aut. Notar, et Index Ordinarius, et Dom. Epifcopi Notarius, et Scriba, che vale a dire già Notaio Vescovile sotto Francesco de Salvestri. E similmente in un' altra Scrittuta appartenente allo stesso Monastero . vi fi fottofcrive con apporre il fuo fegno come Notaio. Ma dove lasciamo noi , che Ferdinando Leopoldo del Migliore nella Firenze Illustrata parlando di S. Giovannino de' Gesuiti nota, che vertendo una differenza intorno alla Fabbrica di quel Collegio, fu rimeffà in tre prudenti, intra i quali era Francesco Priore di S. Apostolo?

Dell' anno 1360, stimo io, che possa essere la Lettera al Cav. Pino del Cav. Giovanni de' Rossi, perchè in quell' anno la sciagura gli avvenne di essere shandito dalla Patria; soggetto, cui risguarda la confolazione, che perentro ad essa Lettera il Boccaccio gli dà. Tanto stima il Salviati. Questa è impressa più volte, stall' altre nelle Lettere de' tredici Uomini

illu.tri .

La Lettera a Cino, e quella a Niccola Acciainoli tengono alcuni, che sieno state scritte dal Boccaccio Latinamente.

La Lettera alla Fiammetta, oltre l'edizione mentovata a car. 42. è impressa tralle Lettere di tredici Uomini illustri stampate in Venezia 1564, ove è notevole la data di Napoli a' 15. d'Aprile 1341, per non parlare d'un'altra edizione, che se ne se colla Tese, de.

Una ve ne ha a Francesco di Messer Alessandro de' Bardi Mercante Fiorentino scritta a Gaeta, della quale niuna cosa occorre dire, suor solamente, che essa nel mio MS. ha di buone, ed utili lezioni da farne all'occorrenza capitale.

Tralascio una sua lettera scritta a nome altrui , come dubbia .

# Delle Opere poco fondatamente ascritte al Boccaccio.

### CAP. XXV.

Herardo-Giovanni Vossio nel Libro III. De Historicis Latinis, ragionando brevemente del Boccaccio, ha incontrato la sorte di chi emendandone alcuni sbagli, ed aggiugnendo di buone, e necesfarie notizie, ha renduta quell' Opera più utile, e più
gradita. I savi Giornalisti d' Italia ne sono stati lodevolissimamente gli ampliatori: uno de'quali il dottissimo SigAportolo Zeno, splendore della Letteratura presente, saria
desiderabile, che si fatte Giunte in un bellissimo Corpo al
pubblico donasse. Or su quelle parole del Vossio: Si
acquistò nome il Boccaccio cel ristrette dell' Istoria Romana,
così vanno dicendo: Egli è molto da dubitare, che tal
Opera sia veramente di lui. Ella usci dalle stampe di
Colonia in 8. nel 1584. [1] e l' anno seguente in Argentina.

<sup>5</sup> Martino Hanckio trattrudo De Remanar, eerum Seripteribut Par. I. esp. 43. attributice quella ediz, all' anno 1534,

tena pare en 8. Incomincia la narrazione da Romblo fomdatore de Roma, e la finisce en Nerone. Ed jo per poco dubiterei, che di questa volesse dire il Bembo qualora credette avervi avuto una versione della prima Deca di Tito Livio satta dal Boccaccio, secondo che avvisa il chiarissimo Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di Perugia nelle sue molte Notezze d'abbondevole erudizione formite, e ultimamente stampate de Lebri rari pag. 102.

Su quelle parole poi Scriffe delle guerre de' Frorentini [ Iacopo Filippo (1) da Bergamo specifica quelle col Duca de Melano, e col Re de Aragona; | della prefu de Costantinopoli, ed altre Opere ricordate dallo stesso Padre Bergamafeo, the fono la Vittoria des Tariari contra i Turchi, quelle di Sigismondo Imperadore contra i medefini, l' Erefie de' Boemmi ec. (2) vanno dicendo: Ma come mas può avere scritto il Boccaccio il fatte cose, le quali accadettero tanti anni dopo la morte di lui, e quasi tutte nel secolo suffeguente? Dall' autorità del Bergamasco si lasciarono terar nella rete anche prima del Vossio il Poccianti (3) e'l Gefnero (4) . L' Itinerario al Sepolero del Petrarea, che dall' Allervordio a c. 337. vien riferito come Opera del Boccaccio, è similmente chimerico. Così adunque scrivendo eruditamente i dottissimi Giornalisti risparmiano a me la briga di far fopra di ciò alcuna parola.

Nè sia però, che io taccia di queste altre supposte fatiche sue. Nel Volume CCLXXXV. della Libreria Ambrosiana, esistente adesso nella Cesarea sotto il num. VIII si legge: Inannes Boccacii Libelius de infigni obedientia Gride uxoria, ex Italico in Latinum translatus a Leonardo Aretino, cuius etsam Prafatio ad cundem sam memoratum Boccacium prafixa est. Di che è da vedersi il Lambecio Lib. II. Comment. de Biblioth. Cass. Cap. VIII. pag.

934

<sup>1</sup> Suppl. Gbr. nd un 1365.

<sup>2</sup> Tali Opere fono annoverare ancera da Paelo Frebero, e da più

<sup>3</sup> Cat, Scripe. Plor. pag. 91. 4 Bibl. Univerf, pag. 390,

934. Or questo stesso Trattato nel Volume CXI. della medesima Ambrosiana è attribuito al Petrarca, siccome il medesimo Lambecio a car. 802. di detto Libro II.

In un impressione del Decamerone satta in 4. per Filippo di Giunta Fiorentino l'anno 1516, add 29, di Luglio, si legge una Presazione al Lettore col titolo Mejfer Giovanni Bocchaccio al Lettore. Se questa possa essere sua, si giudichi, non dico dal non trovatsi in verun Testo a penna, ma solamente dal sarsi menzione perentro ad essa, dell' Arte della stampa, che tanti

Iustri dopo del Boccaccio su inventata.

Si trova Dialogo d' Amore di M. Giovanni Boccaccio; interlocutori il Signor Alcibiade, & Filaterio giovane, tradotto di Latino in volgare da M. Angelo
Ambrofini; stampato in Venezia 1584. con Dedicatoria
d' Angelo Ambrosini Al magnifico M. Aluigi Lippomano
fu del Clarissimo M. Giovanni; ristampato poscia nel
1586. nel 1591. e nel 1611. Di questo se sia veramente
suo parto ne lascio altrui il giudicarlo; tuttochè Giovanni Cinelli nella Scanzia XI. tiella sua Biblioteca volante mostri di crederlo tale.

Finalmente Iacopo Gaddi De Scriptoribus non Ecclefiasticis va rammentando manoscritta la Storia del Canonico da Stena in soglio; la quale se sia Opera del Boccaccio, ne lascio parimente altrui il giudizio; soggiugnendo ivi il Gaddi le Definizioni del Boccaccio satte in rima da Iacopo del Minoccio da Siena in 4- lo che sia detto per non passar nulla in silenzio di quello, che su questo proposito ci pare d' aver veduto.



# De Codici, che Giovanni Boccaccio trascriste.

### CAP. XXVI.

"Rattandosi finalmente di tutto ciò, che ha operato la dotta mano di Giovanni Boccaccio, non vogliotacere di alcuni infigni Codici, che egli in vita fua fi prefe cura di lasciarci, quantunque di esti egli non fosse altro, che il copiatore. Io mi vattò nel rammentarli delle parole di Giannozzo Manetti nella Vita di lui, a sono le appresso: Multa librerum volumina proprist mambus transcripsis, ut per baue pene assiduam Codicum. transcriptionem magno legendi, quo tenebatur desiderio, fatisfaceret. Plurimorum, qua ab co transcripta sucre, teffis est non ignobilis Bibliotheca, quan Ricelans Niceli vir apprime eruditus in Bafilica Saucli Anguftine multis post obstum Borraccu annis, suis, ut dicitur, impensio edeficavit, ubs postea omnes Poeta Libras, una cum operebut ab eo Latine editer, agregie condiderunt, ut perfelunus anoddam maxime, at pene incredibilis in transcribendis Codicibus diligentia testimonium posteris extaret Questa Libreria mi penio, che fia quella degli Agostiniani di 5. Spirato.

La testimonianza del quale Scrittore, come di persona chiara, e nominata io più valuto, che i mendicato motivo di tali copie, cae adduce Luca Antonio
Fortunato pur Fiorentino, qualora in dedicando l' Ameto nell' edizione, ch' ei ne sece, serive di Giovanni,
che per substante la sitta, più bisognò qualche volta,
serivere apprezzo, si come molti Libri di sua mano seripto
manisessamente mostrano. E bene il Sansovino nella Vita
del nostro Giovanni ebbe a dire, che egli su per natura
forte silegnoso, e non volle nè seriver così alcuna per premio,

ne fervire alcun Principe.

Forfe

Forse però ebbe in veduta anche questi Libri trascritti un certo Rettore della Chiesa di S. Maria a...
Castello, autore nel 1378. d'un antico Comentario, il
quale da Vincenzio Marzi su donato, al tempo di Bastian de' Rossi, al Granduca di Toscana (1) comecché
scrisse in esso Comentario: Hoc tempere florust Ioannes Boccaccius Dostor utriusque Iuris, qui trigintaquatuor
volumina librorum compessir, potendo essere, ch'ei computasse nel novero de' trentaquattro volumi, ch' ei sorse vide,
anche quei, che non erano produzione della sua mente;
sebbene di ciò è ora malagevole l'indovinare, giacchè
non sappiamo a parte a parte la distribuzione di sì satti
volumi, che originali non si trovano.

Donde fossero occasionati gli Scritti Toscani suòi più onesti.

### C A P. XXVII.

Sservazione è stata di molti non informati di quello, che noi siamo per venire ora a dire, che passa tal divario dal Decamerone del Boccaccio, sappellato da Alessandro Sardo (2) e da più altri Poesia salle altre Opere, che o in Prosa, od in Verso scrisse egli nell' età sense, che non sembrano di un solo Autore, ma piuttosto parto essere di due diversi. E ben de Componimenti dell' ultima sua etade qualche saggio se diè da noi di sopra.

Chiarisce però questa difficoltà con opportuna refictione Montig. Giusto Fontanini Arcivescovo d' Ancira L 2 nella

<sup>.</sup> v. le Lett. di Bast. de Rossi a Flaminio Mannelli ragionando del Tasso a 54.

<sup>2</sup> Alessandro Sardo Ferrar, teatrando della Poes, di Dant, scrivo, che il Bocc, e il Giralda nelle loro Novelle sono Poett.

nella sua ultima edizione dell' Eloquenza Italiana, ove, mostrando egli certa amarezza, che non so come, nel petto nodriva verso alcuni Letterati delle passare età, e della presente, non lascia occasione alcuna di censurare: ma contuttoquesto di Giovanni Boccaccio dice vero affermando, che egli ebbe a cangiar vita, comecchè in un sentiero depravato spaziasse, e che il Petrarca in una Epistola venne a lodarlo dei proposito formato di cotal cangiamento: il quale, perchè ben s' intenda, convien narrare un avvenimento, che porta seco

prolissità di parole.

Il Beato Pietro de' Petroni Senese Certolino, Amico, Concittadino del celebre Beato Giovanni Colombini, avanti il suo passaggio all' eternità della gioria, accaduto nel 1361, al 29, di Maggio, diè commissione al P. Giovacchino Ciani fuo Compagno, di portarfi col venire a Firenze, da Giovanni Boccaccio, e riprenderlo de' fuoi scritti men che onesti, con iscoprirgli alcuna cosa dell'animo suo così segreta ad ognuno, che solamente era a Dio benedetto palefe, e con infinuare in fui gran timore della proffima morte da lui tenuta come afsai lontana. Così il Fontanini, donde ha tolto il sentimento presente Gio. Alberto Fabricio nella sua Bibliotheca media, et infime Latinitatis (1) cioè: Monust eum S. Petrus Petronus, ne scriptis suis praberet exemplum nequitia, qui etizm mortem ei instantem pradixisse traditur in Altis Sanctorum Mais Tom. VII. pag. 228.

Per altro miglior configlio mi sembra il riserir qui tuttoquanto l' avvenimento colle parole, che tratte si veggiono essere dalla Vita del Beato Pietro scritta dal B. Giovanni Colombini stesso in volgare, come quegli, che al dire di Feo Belcari nella Vita di lui, non seppe ne Gramatica, ne altra Sesenza per issudio acquistare, perocebà infino da puerizia attese alle mercanzie, e tradotta poi in Latino da Battolommeo Certosino, onde i Bollandisti dottissimi la vanno intitolando: Vita a S. Ioanne Coloma

bino

bino Italico scripta , Latine a Bartholomeo Senensi exornata (1). E ciò con regione, a differenza d' un' altra Vita del B. Pietro Petroni descritta da Tommaso Simoncelli Ferrarefe (2) nella cui Lettera al cortefe, e pio Lettore in quelta guila si ragiona: I prime, che tramandaffero ai postere le azione del Beato Pietro Petrone surono si Beato Grovanns Colombins Fondatore della Religione de' Padri Giefuatt, e Niccolo Vincenti, entrambi Senefi. Effi circa gli auns di nostra salute 1362, avendole descritte in Lingua volgare, ne formarono un Libro altrettanto degno de fede, quanto che non folo furono contemporanes al medemo, ma eziandio villero longo tempo fotto la di lui direzione. nelle cofe appartenents allo spirito, e perciò testimoni oculata per lo più da quanto egla diffe, e fece, prima, e dopo la sua morte. Essendo posera quasi miracolosamente dopo due secole, e più, capitato detto Manuscretto nelle-mani del Molto Reverendo Padre D. Bartolomeo pur Senefe, e Monaco Professo della Certofa di Esrenze, i' accinfe egle a vidure en buon ordine, e disposizione le materse in effo contenute, che parte per l'antichità, e parto per la loro tellitura indistinta , e consusa , parevano poco atte a leggerfi, ed a capirfi. Così avendale detto Padre con estruordinaria deligenza coordinate , ed abbellete . l'anno 1619, le diede alle frampe espresse, e descritte con ral elegante latinità , con metodo così regolato, a conannotazione cos) ben concludenti in comprobazione di quanpo scrive, che niente più poteva desiderarsi da uno studiofo, pio, e veridico Scrittore, qual egli è veramente.

It B. Giovanni Colombini adunque, al riferire di questo Battolommeo nel Cap. XI. così in quel suo modo andò nartando. losebimus... ergo cum fibi maiores in dies spiritur, or animos del ca, que relique illi erant Petri mandata excomposito curanda sumeres; Sems ingenti latitia gandiaque persusus prosecseur, or Eleventiam versus tier

r la Dedica della medelima al Card. Carlo de' Medici è in data del 1619.

<sup>8</sup> flamp. in Venet. 1701.

arripuit. One finulatque pervenit, suter alies leaumem. Boccaccium virum litterarum fant fludiofum, atque tunc temporis Hetrusca eloquentia facile principem, aditt ; eumque benevolentia comprebensum, grave oratione, remoter arbitric appellat . Primum fe loachimus dicit viri Des Petri Senensii influ illum convenire; quem licet viventem de facie nunquam noverit, ipse tamen Beato Vico, divino ed agente confilio, optime cognitur : deinde einfdem Sancli Viri vitam, virtutibut, & faultimonia infiguem demonstrat, &c. quaque Chrifta Domino demonstrante praviderit , exponit . Quod secum Vir beatut illint vita statum per abrupta. villorum aberrantis miseratur, dum erat in bumanis, eum per se orare, atque obsecrare, ut quanto tu discrimine aterna dimnationit verletur, etiam atque etiam videat . & mores in melius commutet. Ad bac luxum, cacofque fimul errores, in quibus misere ad eam diem sacuerat ... ad amaioria fludia incumbendo, detegit; indicatque pariter quas peccands occasiones mortalibus obiulerit, fuit videlices quigatit lucubrationibus; maioresque allaturum... en dier , ni fale confilium mentemque abisciat feribendi . Quonsam en ingenis prastantia, divino ille prastita munere, in Des gloriam Sanctorumque abufue, eam dicends wim, & copiam, quam ciufdem ingenit prafidio adeptus erat, in proximorum perniciem adduc retinebat, aique adeo en obsequium Sarana, boc est ad cuanem gloream colligendam, bonoresque captandos potent, quam en Dei serversum , einsque propagandam gloriam , in apertum suit proferendes vegeless impendebat; qua quidem lucubrationes nibil alsud agant, nift at bonor depravent morer, ex quebus recta castaque vivendi ratio pendet Gre. Quin esiam vide, quaso te, loannes [ adiecis loachimus ] quid premit, landifue ad culeftem felicitatem comparandam apud Deum confequi te posse pater, cum terpsum bostem pudeestra, lanamentum lunuria, & libedinie palam conflituit; & qua adbut scripta edidisti, instrumenta perinde diaboli fint, ad instruendar, & alliciendar in Venerem animas Gre. Te igitur, qui verber, firepter final, & morebus INT-

turpitudinis , & lascivia ceteris exemplum prabes , que mala sempiternaque supplicia, ni ad meliorem frugem te receperis, maneant, perpendas velim . Non parcam, Ioanner, auribus tuis, nec eller unquam serviam, ut tue faluti zonfulam; sáque magit, quod bac non utique ego, sed per me Petrus, dum banc cale lucem adspiceret, tibi enculcari suffit. Quocirca esufdem Beats Viri verbis rogo, bortor, demunito, ut vitam, quam nune agis, offeufione plenam, deponar, ut poetica fludia abisciar ; & exitialem poeticen illam deteffatur, que tibe battenur fuissmpedimento, quominus [ ut abs te officii ratio pietasque Christiana exigebat ] vera virtuis cultorem te cunclis exhiberes , bonestioremve tandem aliquando tuorum studiorum mornimue disciplinam meas. Qua omnia si perseque detrectaveris, exploratissimum babeas, ex einsdem. viri pradicto, non longe absore quin ine protervie panas persolvas; & propinquiori quam animo conceperis interitu, profana Andia tua fimul & animam finias . Segue poscia la Vita stessa a dire, che sece gran breccia al cuore del Boccaccio il venirgli palefato quel, che fi accennò di fegreto, che niuno fuor che Iddio poteva fapere; e che cum apud se statueret e peccatorum cano emergere, & ad fanitatem officiumque redire, tum etiam omnia poetice findia deferere, omnemque librorum supellettelem devendere animum induxit -

Abbiamo parimente notizia di questo fatto da Marzio Imperiati, o chiunque sia, che sotto questo nome diede suori l'anno 1631. in Siena in rame i Notabili (1) della Vita del Beato Pietro Petroni nobil Senese con dire: Il Boccaccio per le sue parole emendò è suoi scritti, e la sua una. Quindi io mi lusingherei, che degli scritti suoi più gastigati dopo questo tempo sussero le Spiegazioni dell' Egloghe, senza fallo le sue Fatiche sopra Dante, e se vero sosse il ricordo riferito del MS. del Ninsule Fiesolano, questo stesso Poema.

Del

s fremp. in rame in foglio volunte dedicati al P. D. Bonaventura Eco-

# Del prepararsi alla morte, che sece il Boccaccio:

## C A P. XXVIII.

Avere io così intitolato il Capitolo presente, è stato in gran parte per lo titolo, che dato su malavvedutamente da qualche editore inesperto alla qui annessa lettera del Petrarea, cioè Ad Ioannem de Certaldo de Vatecinio morientium.

Di tutto il narrato fin qui stordito rimanendo il Boccaccio, ne diede parte all'am co suo Francesco Petrarca nominato nella Vita; in conferma di che resiste tuttora del Petrarca stesso la risposta, ed è la.

feguente [ 1 ]

Magnis me monstris implevit, frater, Epistola tua, quam dum legerem, stupor ingens cum ingents marore certabat. Uterque absis dum legissem. Quibus enim oculis, nist bumentibus, suarum lacbrymarum, taique samulicini obstus mentionem legere point, rerum nescius omnino, solisque imbians verbis? Ubs demum in rem ipsam internos filexs oculos, desixique, mutatus illico animi status,

& fluporem seposat, & marorem.

Iamprimum quod erat in ipsu listerarum fronte prateteo, ubi dum verecundissime, simulque reverentissime non te
ausum dicis praceptoris tut inclyti, sic me nimia tua vocat
bumilitas, consilium improbare, quod Musas, totumque,
ut ais, Helicona mecum trabens, cuius olim, ut seis, inops
plebeiusque incola sucram, nune cam peregrinis abstractus
curis, pene exul sum, quasi damnatis Italis, & indignis
undustrie mee sructu meique prasentia sudicatis, in Germanos, sive Sauromatas (verbo tuo utor) altimos commigrare decreveram: multo me sateur essicacius reprebendilis, quam si totum eloquentie tue slumen in satyram essudisses.

z Epiflola V. del Libro I. delle Senili.

differ. Equidem gratuler, bone tibs offe animum, atque. house nelum, at good Maro art, onnie tuta temene, metu mager abunder, quam amore deficiar. Tebi vero, amice . ant meorum confileorum nebil occultum volem, totum laft menter archanum panda, me, ut Italico tellurer afpellu faevers neques, fit, quad unper Sementels noffre, Italicarum. norum ufque berele ad fajtidium plemim effe, ut fope hims pubi in animum veniffe, nempe non in Germaniam, fed en, aliquas Munds lasebras me conferre, who procul ab boc Arepetu, invideaque inrhinibut, quibut me non tem utique men fort, que, me endice, nefeto un contemptum, fed porte sumdiam non meretur, quam bot underunque partien nouses empofuet, bene latitant, bene virverem. fi datum effet, ac morerer we. Les amplie ad ed venes , quo me ados prima leClione concussion asser. Serabe. , negero quem Petrum Son neafem (1) propers recessor, infigure, & miracular infuser. clarum virum unger obeuntem multa de multer, enter quos de atroque nejtrum aliqua pradizcijje, idque tibi per quemdam, cut bor ille commisferat, uniciatum, aie quo exactine dum quareres, quemadmodum Sanclus ille Vir nobis incogartui , was ustriper, fic responsum: furfie elle propositum, un intelligs datur, peum aliqued agere, quod cum implere demonetata fibi, nt angueror, morte, non poffet, oraffe Denm efficace, & ad emium perventura prece, rebut edonest vicarior defignare, quibus negatum fibi cepti, feu deftinaté operer excitum devantur largiretur; cumque familiaritate. illa, que Deum enter, cuflique animam est, se intelligerat exauditum; nequed in re dubit forct, Christiam ipfum babuffe prafestem, casus en multu omara capustuffet, que funt, gog faerunt , que mon venturs trabquiur ; non ut apad Maronem Prothens, fed plentus multoque perfections, ac claveus, nan ellum, per quem omnes facta funt, ocules vedeffe mortalobut magna ret faicer, si vera. Ustatum enim ac vetustum oft plerumque mondaçus sictifque sermonibus velum relegious. . . 192 . . . H M.

t al Petrurea allete loctatio coti poteva effer nota la fanticà del B. Pietro , vivues folimentamente da Eremita .

finitionic protestore, ut bunisham francem teene diqualitatis opinio, Ge. Attas bominis, front, oculi, mires, babitus, mitus, succifus, sellio, morque ipfa., & oratio, & super omnia conclusionis effectus as loquantis intentio ad consilium vocabuntur. Nune quantum ex tibi distis elicio, vos duos, alsosque nonquilos ex has qua destendens ille Vir sauctus vidit, ad quos quedam

fecretiona committeret Ge.

Caterum quid ex boc alii andierint in dubio. off: in, quod ad fraimm tunm attimet, due beer, name satera supprimir. Andesti vita tua termunum instare ; pancorumque tibs iam tempus annorum superesse. Hoc primum. Tibi prateres Poetica findium interdici. Hac fecundum ultemmane. Hine ella consternatio marorque elle tunt : quem legendo meum feci, meditandoque depofus: & tu fl. mibi aureum, imo si tibi, si rationi insita animum praflat, abiteles, & videbit inde to dolusse unde potius fit gandendum. Non extenno vaticinii pondus; quidquid a... Christo dicitur, verum est: fiere nequit, ut veritar mentiatur . At in quaretur , Christutne ret buiut attor fit, du alter quispiam, ad commenti sidem, quod sape vidimus, Christi nomen assumpseret ; esto antem enter eguaros butus mominis ves agatur : fe Poetis , fe Philosophis Genteleum fider eft, multa vaticinare folitor morientes & Gracorum litere loquentur, & noftre. Vides ut Heftor Homevieus mortem vistiemetur Achilli, Virgilianus Horodes Mementio. Ciceronianus Cheramenes Erstie, Calanus Alexandro, & quad est six similans, que te premunt, apud Posfidonium Philosophum sun etate elerissimum, Rhodins quidum mortens brevs post se moritures sex ex coepis suis nominat; & quod plus eft, ordinem adjicit moriends: de quarum rerum vel veritate, vel canfa disputandi non est locus .

Sed at bec, & que similia traduntur ab aliis, pofrome que terrissicator bic tunt unuciat, vera sint, quid est tamen quod te usque adeo permovent d'oulgaria, & unta consensaimes, mopina nos quatient, ac perturbant o An two, quefts, modicum with effe guod flippreft, ft ifte tebi man diceret , ignorabar? Quer nor bodie natus infant , fo various att poffit, sguaret, quad amnium vita mortalium... brown off , fenomogne brownsfine, & quad fre prater opinioner, fresque bominum, quod quotedir querimur, ac lugemor, meftende ordenem more perpertat, ut ex onta que bute ulte. me venere, perme absont. Profecto furmas ambra, fommum , preflizione; mbil donique nest luctur, de laborio area veta eft, que bec agetur. Qued unum bom babent, ad aleam veram vea eft , alioquen non contemptibiles mado, fed odiofa prerfue ar mifera, & de qua confideratifeime dellum fit : lange operatum non nafts ; prostaum quem. premum more. Neve faspella sit papam bommes precisie fententia Habrevenn fapientissimo siti acciditi; uno vero quod de Ambropur fratris obstum defions, fur moro westegut , & fic ejje dejtujja temporum vatione deprebendet ; non elle phelofophor, fod ellem phelofophe foquement. Cmsue ego scufum tebe de Ambrefes potent, quam Salemone. defterspferen : ut delle um duplen effer auftermar . Um orgo ast : Non nafer longe optimem , feoundum Salomones fententiam . loften enem eturm bit; gar fibe vift funt en philosophia excellere, securi sint. Nam ipse illis anterior, noftres pofterier, in Fectefaften loraint eft: Es landave ego omnes mortues, que cam defuncte funt, magis quam veventer, quicunque verent ufque adbue, & eperane fupra bes dues, que nondum natur eft, que con vedir epus mainm, quod factum eft fob Sole. Nec ein milto poft? 6 boc, inquet, quie direit, mfi elle, qui fapionicam popofeit, Ge-empetrative? Et more pancer de fapientia illens interpofier Quem igitur, art, min lainerunt efleften, quemadmodum latereus mortalia , & de fue conditione nature , quam in fe experius eft, ereare, ant mentire potest. Bed non folge bue fenfit, rest folge expression, legeras fanctum diniffe lob : l'ereat dier illag qua natur fum. Cognoverat nafti malorum omnium effe principium, & idea diem, qua naint off, perire optavit, ut tolleret origo incommodurum . Poft bar, David, at Hieremig teffimonio adhibito. fit COBu. M a

concludit: St egetur, inquit, Santle Vire vitam fugiunt, quarum vita, etfi nobis utilis, for tamen inutilis explimatur, qu' d'nos facere oportes, qui nes alus pridefie pofiumus, & nover vitam bank quali function pecuniam usuravio quodam cumulo gravescente onerati, in dies peccatorum are sentemus. Que si dixest Ambrosius, si tales auto eum viri dixerant, quid mifer ego dillurus fim, cuius vita. non folum peccatic obnomia, atque oppressa, fed tute nil, mist tempiatio, ac peccation est? Verum eift multa bic & dieantur ab alur, & a nobie etiam dies possint, quoe malorum experientia doctor fecit, tamen tibs wel tit fugerfluunt. Reque enim docendus mibs, fed excitandus et, ut memineres quid devent bronner, quid tu spie bac de re senserer, antequam tibe slupor tue memoria exterqueres. Ex quo tamen bue loquendo pervensmus, insilam prelulum. Quamvis sestur bec, ut diet, ab ingentibus virst disputata, asque firmata fint fie, ut non tantum. vaiconibus, sed auctoritate etiam premant sua; non alsenum sueres fortasse a quid de un epfis ales senserent audire. Sunt autem dua bec, unuis quod bec neffra que dicitue vita, more est. Hos invents Cicero VI. Reitublice Libro feripfit. Idem fener "In inlanarum quaffionum prima luce repetut: alterum ciden Tujulaus Luro primo pofust, non nafes bomine leave optimum, proximumque, primum mori. Utrumque fortuffis & Civero 17 e a.s. 1 , & mutte alis discerunt. Et primin quidem sameis innumerabilibus vite malis non verum modo, fed verifimum videatur, Simpliciter tamen vitam mortem dies autmefum potine arbitror, quant ufquequique verum, aut livraium fatir. Quid vero? Places Gregorians illa moderatio e sermone ello quotidiano: temporalit, inquit, vita, eterne vite comparata, more ell posine dicenda, quam vita. He or suriut, & falubrius dice puto. De fecundo autem, & de utroque quamois, ut vides mixini fint aufforer, quid tamen vir doctur, & eloquent Lactantius Fermianut bine fenferit, non alcenum videtur in erere, qui Libro inflitutioques non recordor quoto, impatientiam arguens bumanam: Quid

Duid distance ergo, act, ness errare ellos, qui morseu, parant, tanquam malum, ness ques sint enequissimi, que pauciora mala non pensant bones pluribus? Nam cum vistam omnem per enquisitar, & Varias traducant voluptater, mors cupinnt si qued sorte est amaritudines suspendents, & sie babent tanquam elles nunquam sucres bene, si aliquando sucret male &c. Ego antem, ut ad rem redeam, numm boc discisse velem; que que destum hoc discisse velem; que que barum, que multa discinut, si versus, nobis tamen, bec vita ut nominus amanda, sie usque ad exitum toleranda est, perque bane insanda alteram, quasi per predurum iter ad optaram patriam as serandam. Equidem.

vam non unte efte non pojlumus.

At h vota aucept, h peretulofe, h male off, de que, ut puto, nemo viveus dubetat, nest que vanis voluptatibus exercaties, veram fur notitiam indiciumque. perdideret; confequent est rei male bonum atque optabilem finem efte. Et fi fienda wien cel, quod de vita forfan. per se ipsam aftimata non negem, non quod definat flendum effe , fed quod coperst . Quod & guafdam genter facere folitar acceptant, quibus naturalem effe postofophoam sure descerting , in orth success flentibut, in fine. gandentibus, quem remende non tam delectatio very brever caufa eft, quam supplicis pavor eterni. Quod ut trabe poffit, wrings allegae neff wirtuits, & mifericardie upe non potest, fed thee brabe antiche. Non more itaque metneuda, que frustra metnitur, sed corrigenda vita est. Que ver una, ne more set sormidolosa, prestabit, babenda nobie unterine upfur come morte familiaretas quedam, nec tamen nomen illud borribile, fed ret ipfins existimatio, atque. emago en commercium arcoffenda, ut quam fape meditaté eremor, venientem exceptamos intrepede, ver ut incognitam borreamur. Has Platonir, bee post eum Phelosophorum. excellentium doffring eff; que Philosophiam epsam omnensque faprentium vetum meditationem mortis effe diffiniunt. Quod & Paulus senterbat Apostolus, ubi se quotidie more ais: nemo enius ampline, quam semel naturaliter mord

potest. Ut fiegues moriamur, & rem unige opinious, duriffimam confuetudine lensamut, meditatio frequent efficiet. non natura; qua qualir fuerit philosophic, normut epfi . Rune clarius multa quam priat, unfira, edeft Christianorum, meditatio Christin oft, ottalifque Christi more, as de marte victoria. Non possum secludere quid se ingeret de bas re confluen Ambrofie Libro codem de teta rela frairis. Not miraberis bot authore uts me, que sam phope decenuium Mediolanenfit, totogne guinguounia funt hafpat fuerim. Ait ergo: Quid eft Christus, nest more corpores, fpiritus vita, & idea commortamer cum es, at windenne eum co. Sit guidem quotedianue un vobes ufue, effotbueque moriende, ut per illam, quam discissus feguegasionem a corporeis cupiditaithus samma millea fe difeat abfleaberes & sanquam en fublimi locata, quo serrena adree libediner, & eam febe glutenare non poffunt , fufcipiat mortes ima-

ginem's no pana morter incurrate

Mitto alia. Et bec ipfa, fi plura finit, quam veluif. fer , ignoficio, co enim pergunt, ac se resembunt unde te maror abduceras, ut net valde vitant diligat, neque vita finent aderes, and mesmal, neque propinguism can provella Supear state, ant nunquam purritie wel dufantes lange erat, oth laugiffine fingeretur. Illud potiet merere contigisse tibe , quod nescio an eniquem altere prater Exeghiam Regem munibus saculer accidents s, at scripces ton vates elogio cerene su alequat anno vica non munt de restare. Neque enun tam panes elle possione, quin saltein due fint. Sie ube neme mortalium dies uneut, seme vel bord intelligere, tu annorum sences sponfionem, infl forte proximam municanti mortem creditur, non sic victa spatium exprements. Et eft bot fant in itt vanitatibut importumun, at ex males nuncies temps, dolorque certas printur, & bours mane gaudeum, files supertes. Utcunque res eafura oft , annon Virgeliani carminis meminisse oportust ; Stat fue enique dier, breve, & irreparabile tempur omnibut oft vita, fed famam extendera fallis bur virtutis opur; faller, inquant, non tennem fama founts ancupantiður 🕡

dux, sed virtutem epsam, qua necessario e se vira gloria nubram latit Gre. Iam vicina est mort, age ret anima. Intempestevum sentint, amarunique negocium litterarum, Knovum, atque infolitium proponatur : fin una fennerint , mil dulcius. Seram bane spitur curam lingue. Sine Musas Helicomae, fontemque Gaffulium. Multa puerum decuerant, qua dedecesor fenom. Eruffen niter; torpet ingenium, memoria tabefert; oculs caligant; omnefque corporei fenfus bebent; mevoque iam fragiler funt labors. Memento versum, & meters quod aggrederes, ne erretet congribue more errunpat . Fac potius quod femper bene fit; quodque cum. oning atale fit boneftum, necessarium est extrema . Mace barumque finnles encheants fene quidus graveter ae magnifica dicerentur; dollo antem tur dicantur nefeso. Ecce sam morts proximent, linque feculares cuvar , pelle reliquiar weinpearum , malar confnetudiner . Referma animum ac morer. In Deo placita, novitatem. W renascentia villa, qua ballenne abscindebat, radicitus mine exetiepa. In primir avaritia fludium, quod fenibus tur annexum ac peculiare sit admiror. How ninm stude ♦ bee cogita, ni paratus, ni fecurus ad extremum vemias: optime, enguam, prudenterque linque litterar, seu poetical, seu quascunque alsar, in quibus non cam tyro fit , fed emeritur veterannt: in quibus quid tenendum. quid respuendum tibs sit, noveriz : in quibus denique non tam laber, fed oblectatio veta fit, incumditafque repofita, boc certe quid fit alind non video, nifi auferre folatium, be prafidium fenellutes dec. Qui segue molte altre cose a dire, the troppo in lungo porterebbero il nottro ragionare; e dopo aver posto al Boccaccio in considerazione, che la lettura degli Scrittori profani, e de' Poeti fu di profitto a più Santi Padri per condutte le loto Opere, dice: Quid fi ideo Poetar fugimus, caterofque, quibus inauditum, & ob ed taestum Christe nomen, quanto persculofint viders deberet Harencorum, & nominantism Christiam, final & oppugnantium libros legere; quod tamen findiofissia facium vera fidei dosenstrer? Crede mebr , muisa que sarditatie , & egua-

via funt, gravitati, de confilio terbunutur. Sapa despin count bomines qua desperant, proprintique & summ of egnorantie, ut que nequeverit, apprebendifie contemnat, de quo 19/2 non valuit, neminem cupidt pervenire. Hinc de rebut incognitit obliqua indicia, in quibus non caecitas mager 1954 endscantinm, quam levor eminent. Non finner andexbortatione virintis, aut vicing mortie obtente a literia deterrende . Que fi in bonam animam fint recepts , to wertuies excitant amorem, & aut tollaut metum mortee . ant minunt, ne deserte suspicionem diffidentia afferant quo sapientia quarebatar . Neque enim impediunt littera ... fed adinvant bene morainm postessorem visaque wam promovent, nin ratardant. Quodque in albie cvanit, us multas, que usufeautem, atque emberellem flomachum pragravarent, Validum, alque esurientem bene nutriaut, id in fludist accidit, ut acre sanoque ingeneo fint multa salubria, qua peflifera funt infirmo, fi prafertim utrobique vir diferotionis affuerit. Quod nifi fic effet, non illa pertinan ad antremum tam landata foret industria multorum .Peaterit enim.... quad Cata Latinus literas sam senescens , Gracus vero eam fenere didicit, quod Varro ad centefimine with annum legendo semper, ac scribendo perveniens, vitam print, quam amorem depositis fludsorum, Quod Levius Drusus fente, de cacitate confellus luris Cevilis interpretationem utsliffimam Respublica non omifit, Quod Appins Claudins erfdem pressur incommodit eadem fuit perseverantia, Quod Homerus apud Gracos idem paßus, idem prafittst, alsoque rerum licer in genere par industrie genur exhibit : Quod Socrates cam sensor Musics operam dedit, Quod Crifippus empium suveniute media opus acutissimum ultima vix explicuit fenellute, Quod Oratorium Ifocrater, Tragienm Sophocier volumen utrumque nobiliffimum, ille quarsum & nonagefinum, bic prope centefinum agent annum. ftripfit; Quod finder amor engene & Carneadem fenem. cibi , & Archimedem vite reddidit negligentem ; Qued Cleanthem apud illus amor cum enopia primum, post cum fente apud not Plantum compulit, cum paupertate fund see seestute inclari; Quod Pythagoram, quod Democrisum, quod Anaxagoram, quod Platonem per omnes terras, perque omnia maria periculorum immemores, ac laborum,, non habendi, ut multos, sed descendi ardor impulit. Quod Plato epse seuen supremo, eodemque natali suo die, vel litteris incumbens, vel, ut alis volunt, scribens, Philosophip amicum spiritum exhalarat, Quod Philemon meditahundus, ac libro incumbens, sociis illum expellantibus, Pieriam animam emisti, etsi de boc alia ridiculsossor sama est; Quod ad extremum is persape mibo nominandus occurras Solon, semper novi aliquid addiscent, senuit, atque obsit, neo

generosum discende desiderum mors extenxit.

Prater bac igitur, & que funt sa genut, innumerabilea, nonne & nostri omner, quor emetari optamue, vitam omnem in litteris consumpserunt, in litteris sentierunt. en letterie obierunt; stant eorum quojdam legenter, aus feriventes ultimus dies invenerit? neque ulli unquam, anod audierim, prater unum, quem disci, Hieronymum, noca fuis disciplinis sacularibus floruisse; cum multis sueris plorig nomination fibe . Nes me fallet landatum a Gregorio Benedictum, quod inceptum fludium, folitudiuis & propofito rigidioris amore deferuit; at non ille poeticas, sed omnee omnino litteras neplemeras. An vero landator tuns edem fi tanc faceret, landaretur, minime arbitror. Alind eff. enim didicifie, quam discere; alsterque puer spem, quam fensor rem. Elle empedementum, bee ornamentum; elle laborem, & quarends fludium anceps, his laboris fructum. certum, delectabilem, & quafitum fludio preciosum ibesanrum litterarum abitest Ge.

De us antem cogente materia quonsam sape mibò necesse suit ut loquerer, te amplins bodie non morabor; qui si capto bares, ut studia bac, que pridem post tergum liquimus, literasque omnes quantum in imis ac disserastis libris, ipsa etiam velis litterarum instrumenta proilecere, atque eta undique persuasum tebi est, gratum berele babeo me librorum avidum, ut in ais; ego non inscior, ne p

fi negem, feriptie ipfo meir arguer in bee emprioue omni. bur tuo indicio pralatum. Et quamper ipfe rem meam. widear empturus; noism tamen tants were libros buc illuc effunds, ant prophenie, ut fit, mambus contrecture. Secut sgitur nor, seinnetti licet corporibne, unum animo suimus : fi fludiorum bac supellese notra post nor, fi coinm menm Deut adsuberet, ad aliquem noftre perpetuo memorem, pinue ac devotum locum fimul sudecerpta perveniat: Sie enim. flatni ex quo ille obist, quem fludiorum meorum sperateram successorem. Libris autem precia statuere, quod tua mibs probet endulgantsa, non postem; quorum nec nominal, certe nec numerum noversm, nec valorem. In mibs per litterat rom digere, en lege, us fi quando tibi forfan... an animum venerit, mecum has quantul thunque temporum reliquiar agere, quod & ego semper optavi, & tu aliquando pollicitus videbare, & corepfor, & bor nos minus tuot, quor modo connexe, fie fimul envenese, ut detractum mibil, sed nonnibil tibi sential accessije. Extremum sit, ut quod te multis, inter quas mibi, pesunia debitorem facit, pro me negem, mirerque quem fit bie supervicunt, ne eneptur dienm conscientig tup ferupulus. Posium tibi Teventiaunm illud obiscere: nolum in stirpo quaris. Nil mibi debet, nifi amorem. Sed nec illum debet, quem pridem fateur bond file entegerrine perfolusts: neft forteadeo, quia quid semper accipis semper deber: Sed & quod folves continue, nunquam debes. Nem ad id, quod, nt sape olim, de inopia quaris, unlo tibi consolationes, nolo pauperum illustrium nunc exempts congerere, nota sunt tibi .. Quid ergo? clara equidem, semperque una voce responden-Lando, quid me magnas lices feras sibs divitias procurante, libertatem animi, quietamque pratuleris egestatem: Quod amicum totiens te vocautem spreveris, non lando. Non fum que diture te bic pollon , quod fi effem , non... -verbo, non calama, fel re 19/4 tecum loquerer. Sum vero ens uns tautum fuppetet, quantum abunde fufficiat duobus mum cor habentebus, alque unam domum. Incursofus es mibi

ľ

mibi si fastidis: insuriostor si destidis. Vale Patav. v. Kalen, Iulias.

Così la Epistola nell' Esemplare MS. donde io l' ho tratta. Dal fine di questa hanno per mio avviso, preteso alcuni Scrittori quello, che egli dicono come gran povertà nel Boccaccio nostro, mentre non si persuadono, che la vicendevole considenza, che passava traquesti due Letterati, saceva loro eziandio comunicare-

ogni indigenza, e scambievolmente configliarsi.

Di che anno accadesse il fatto dell' ammonizione dal Padre Ciani Certosino satra al Boccaccio, non ve ne ha certezza veruna; ma se mi sosse permesso il dire ciò, che io ne sento, la tengo del 1362, prima perchè del 1361, a' 29, di Maggio morì il Beato Pietro, secondariamente perchè circa il 1362, scrisse, come si narra di sopra [1] il Beato Colombini. Io per poco sarei eziandio di credete, che circa questo tempo si sosse sparso voce, che il Boccaccio si sosse stato Frate Certosino, al che mostrò egli in questa congiuntura, inclinazione, laonde venisse composto da Franco Sacchetti il presente Sonetto; ma non oso asserisso. Ed eccolo tale quale nella Presazione alle Novelle di Franco Sacchetti;

Sonetto di Pranco mandato a Messer Giovanni Boccacci , quando sama corse , los esser fatto Prate : de Certosa a Napoli.

Pien di quell' gequa dolce d' Elicona, Tra l'alte Muse sul Parnasso Monte,

Vivuto fete, o comofo fonte

D' ogni eloqueima, come famà fona; E ben veduto ciò, che il Mondo dona,

E quanto è corto, e stretto il nostro ponte, Fermando all'Occidente l'Orizzonte,

Fungito avete laurea corona;

N 2

1 v. la Vica del B. Petroni feritta dal Simoncelli.

### 100 DELLA ILLUSTRAZIONE

E per veder più su, che' sette Cieli,
Compreso de ciascun, che scrisse il vero,
Avete preso Certosana vesta;
La mente contemplando al sommo impero,
Acciocche gloria da vos non si celi;
Così virsù nel sin vi manifesta.

## Della Lettura di Giovanni.

## CAP. XXIX.

TEll' Archivio delle Riformagioni di questa Patria si trova una Deliberazione dell' appresso teno-🔻 re, registrara dal celebre Senator Carlo Strozzi nel Cod. DD. in foglio della sua famosa Libreria, ed &: 1373. si elegga uno a legger Dante nella Città di Firenze per un anno, con provvisione, che non passi fiorini 100. E sotto i 9. d'Agosto di quell' anno medesimo si legge nell' istesso Archivio: Pro parte quamplurium Civium Civitatis Florentia desiderantium tam pro se ipsis, quam pro alius Civibus aspirare desiderantibus ad virtutes, quam & pro corum posteris, & descendentibus, instrui in Libro Dantis, ex quo tam in fuga vitiorum, quam in acquisitione virtutum, quam in ornatu eloquentia possunt eteam non Grammatice informars &c. in sequela di questo con prudente Deliberazione avviene, che è eletto il nostro Giovanni ; e i Deputati alla correzione del Decamerone riferiscono interamente quel Ricordo, che lasciò del prèmo principio della Lettura il Monaldi fotto l' anno suddetto, cioè: Domenica adi tre di Ottobre (altri scrive adi 23.) incominciò in Firenze a leggere il Dante Messer Giovanni Boccacci; accennando esti ancora il motivo, che ebbe: Alla fine forzato delle preghtere de' suoi Cittadini se mise a sporto P#-

publicamente. Filippo Valori nel Libro intitolato Termini de Mezzo relievo mostra di aver veduto simile Deliberazione, e serma, che la Provvisione sosse cento sio-zini appunto colle appresso parole [1]: Il qual Boccaccio, oltre al dirsi Maestro dell' Eloquenza, su sismate di tal dottrina, che e' potesse dichiarare quella di Dante, e perciò l' anno 1373, lo elesse la Città per Lettor pubblico con salarso di cento siorini, che su notabile; e vedesi questo nel Libro delle Provvisioni.

Questa Lettura novella nella persona del Boccaccio quanto sarà stata applaudita da tutti i buoni, altrettanto stimo, che venisse invidiata da qualche malvagio. Io per poco m' indurrei a suppor ciò sicuramente, caso, che non ne avessi più chiari segnali, da un Sonetto, ch'egli stesso sece su questo proposito; quando pur non sia errore di chi lo ha tenuto per suo; il qual Sonetto si conserva

manoscritto appresso diversi, ed è

Dante piange, dove che'l s sa,

Che li concesti del suo alto ingegno
Aperti sieno stats al valgo indegno,
Come tu di', dalla Lettura mia,

Ciò mi dispiacque molto, nè mai sia,
Ch' so non ne porti verso me disdegno,
Come che alquanto pur me ne ritegno,
Perchè d' altrui non mai su tal sollia.

Vana speranza, e vera povertate,

E l' abbagliato senno degli amici,
E li lor priaght ciò mi secer sare,

Ma non goderan guar di tai derrate
Questi ingrati [2] .... inimici
D' ogni leggiadro, e caro adoperare.

Sha

z a e. 14. 2 manca sel Teko, che ho io fcelto.

Sua erudita laboriosa Fatica in occasione della Lettura.

### C A P. XXX.

Lloraquando Giovanni fi accinfe a pubblicamente esporre il Divino Poeta, si pose eziandio in. - cuore di condurte sopra di esto un' Opera pregiztissima, quanto altra sua mai, qual si su il Comento della altiffima Commedia. Varie fono le cofe state fopra di effo credute, avendo tenuto alcuni, ch' egli lo ultimaffe fopra l' Inferno, il Purgatorio, e il Paradifo, altri, che lo incominciaffe appena; e taluni, che lo andasse avanzando sino ad un certo segno. Inganparonfi i primi, e cagione forfe fu del loro inganno ciò, che deluse il per altro oculatissimo Senatore Alesfandro Segni. Nella Librefia de Signori Marchefi Riccardi infra i Libri, che gia furono del Segni vi ha un bel Codice manoscritto intizolato: Dante Aligere Commedia dell' Inferno, Purgatorio, e l'aradifo cal Comento de Georgiani Boscaccio. Tal Codice fi è in foglio con coperta di corame sull' affe, seritto nel 1458. da Niccolò di Ser Dino di Niccolò dell' Arte della Lana. Diverso è questo certamente da que! Comento di Dante di Iacopo della Lana, di cui ragiona il Salviati, e che dice avere in fronte cosl: Hunc Commentum totius buens Comedie composuit quidam Dominus lacobus della Lana. Bononiensis Licentiatus in Artsbus, & Teologia, qui fuet filius frairis Filippe della Lana Ordinis Gaudentium ; e diverso eziandio da un altro Comento, che si c'tò nel Vocabolario della Crufca, con dirfi Comento del Boccaccio sopra alquanti Capitoli dell' Inferno di Dante, Testo

a peuna de Peer Segui nostro Accademico. In principio adunque di questo Codice Riccardiano, si trova scritto di pugno del Senator Segni: Comento di M. Giovanni Boccaccio sopra Dante scritto per Niccolò ec. dell' Arte della Lana l'unno 1458, a stanza di Lazero di Michele di Piero da Varna del l'opolo di S. Piero Gattolini . Altri più accortamente, che non fe il Segni, non s' impegnarono a dire qual fosfe de questo principio la estensione; peravventura poco più fapendone di quel, che fino l'anno 1478, in un' impressione di uno di questi Comenti . 6 fa ricordo da chi indirizzollo per le stampe di Milano a Guiglielmo Marchele di Monferrato, cioè: Commentator earte in bane Committam non ignoro admodum octo graves, & eruditos viros Franciscum in primis, deinde Petrum Dantit filtot, Iacobum Laueum Bonouiensem, Benvenutum Imolanum, Ioannem Boccacium, Fratrem Ricardum Carmelitam, Andream Parthenopeium, & nostra atate, Guinisortum Parzizium Bergomensem Ge.

Mella Lettura settinia di Gio: Batista Gelli sopra Dante interpretandosi quelle teraine, che incominciano

La gente nuova e e subiti guadagne, si sa memoria come (il Boccaccio non passasse colla sua esposizione questo luogo, che è dell' Inferno al XVI, per essersi interposta la morte sua.

- Nell' impressione poi di tutte l' Opere del Boccaccio fatta in Napoli sotto nome finto di Firenze l'anno 1724, si trova estendersi quello Comento del Boccaccio fino al decimosettimo verso del Canto XVII, dell' Inferno.

Quindi vuole la incominciata diligenza, che non si ragioni di ciò alla sfuggata, per la qual cosa noi andremo notando minutamente quel tanto, che si legge nel Codice manoscritto segnato DD. In soglio della lodata Strozlana, contenente uno spoglio di varie scritture tutte di mano dei Senator Carlo Strozzi a car. 431-cioè

Da un Libro di Richiami fatti dinanzi a' Confolè dell' Arte del Cambio cominciato nel 1376, efistente inadetta Arte:

20. Febbraio 1276. Dinanzi a vos Signori Confoli dell' Arte del Cambio si domanda per me Iacopo de Boccaccio a Francesco di Lapo Bonamichi chiamato Morello . . . . . la Disposizione sopra il primo Libro di Dante dispo-sto per Mess. Giovanni mio fratello; sono xxiv. quaulerns in bambagine, e altri quadernuccs piccols de quella medesima Opera, el quale gle diedi en serbanza con quefls patts, e condizione, che per una quistione, la quale. so bo col Maestro Marssno di Santo Spirito, el quale. dicea questi sopradetti quaderni esser siwi, e di concordia el Macstro, ed so Iacopo la rimettemmo nel sopraddetto Francesco, e Barduccio, e Agnolo Lorini, che ciò, che eglino deliberassono, per lo Maestro, e per me sosse ofservato; di che 'l Maestro mai non ha voluto, ne vuole, che per loro questo fatto s' assetti, dicendo, che gli ha a sospetto. Di che ve priego, che poscia che 'l Maestro non vuole, che l'acconcino, mi facciate restituire al detto Morello e' fopraddetti quaderni, i quali quaderni istimo effere di valore de f. 18. d'oro, o più, e la spesa, la. quale per la detta capsone occorresse. E se questo, ch' so domando, fosse per lo detto Niorello negato, sono apparecachiato nella vostra presenza a fare la pruova quando vi pracera .

Comparifice dinanzi a voi, Signori Consoli dell' Arte del Cambio so Francesco di Lapo Bonamichi per un richiamo posto contro a me per lacopo di Boccaccio, e dico, che egli è vero, che so bo in diposito uno scritto sopra il primo Libro di Dante sece Mest. Giovanni Boccacci, sono xniv. quaderni, tra il Maestro Martino da Signa de Frati di Santo Spirito dall' una parte, e da lacopo di Boccaccio dall' altra parte, e a ninno di loro il debbo dare,

ſŧ

fo prima determinate non è di cui eftere des, e sgai volta che chiareto fia, fe del Maeftro Martino fofre, de lacopo forradetto averlo a quaderno a quaderno, e quando rende l'una avere l'altro per poter prender copia, e l'originale avere Maestro Marino, se a lui viene, e sia corì chiavita; e carl per conversa, che se a lacopo viene, e sia cheareto effer fue, de el Maeftro Martino fopradetto averlo nel finile modo a quaderno a quaderno, per potere prendere copea, fe la unole. Auche ciafcuna degla Efecutori, ciel Barduccio de Cherschine, Agnolo de Torino, e so Francesco de Lapa Buonamiche dobbeamo averlo per prenderne copia, qualunche de nos la muole, e cord fi fermareno è passe. la queflione non è terminata, anzi ne fono in sompromesso, einitatua pende, e però a lacopo no il debbo dare, fesdeterminato non è prima, e se questa verità volesse negare, sono presto a farmene piena sede per lettera da mano de desto lacopo, e ancora per tefismonianza degna de fede; e però so Francesco adomando volere la copia. 2 fe a lacopo fopradetto verrà. E però vi prego reverentemente al sopradetto lacepo pognate filenzio, che nel sopradetto firetto più non me poffa domandare.

18. Aprile 1177. Dinanzi a voi Signori Confeli dell' Arte del Cambio della Città di Firenze comparistono Barduccio di Cherichino, Agnolo de Torino, e Incopo de Boccaccio efecutoro del Testamento de Mess. Giovanni de Boccaccio, e quali banno piena podestá di domandare, e di mandare ad eseenzione ciò, che nel Teftamento del detto Meff. Giovanno si contiene ; e decono, ch' egle è certa cosa, che lacopo de Boccaccio, come padre, e legittimo administratore de fuor figlinoli rede univerfals del detto Mes. Giovanni . dinanzi a voi domando: A Francesco de Lapo Buonamichi detta Morello 24. quaderus, e 14. quadernuces sasti sa., carra di bambagia, non legati infieme, ma l'uno dall altro divist, d' una estretta, a vero isposizione sopra 16. Capitale, e parte del 17. del Dante, il quale strino il detto Mess. Giovanni non compre, è quals quaderni, e quadernucci erano

pervenui alle mani del detto Morello, a che per lo mafiro aficio fon fatte diperre nella vogira Carte appresso del vogiro Notaco per fargle refletiure a cui de ragione si domes; e che secondo la forma del detto Testamento de Mess. Giovanni, a loro come Esecutori del suo Testamento si debbon restamere, acciocchè se na faccia la volunti del suo Testamere, e però e detta Barduccio, Agusio, e lacopo Esocutori predette adomandano, che per voa Signore Consolè sopradette sievo resistante, e consegnate, e faste resistante, e consegnare a laro, come di ragione siete tenniti, e dovete, e dette quaderni, e quadernucci, acciocchè per loro si possa mandare ad esecuzione la voloni di del detto Mess. Giovanni a loro commessa per lo detto Mess. Giovanni, e questo dicono, e domindano per egui sua ragione, sorma, e, modo, che meglio possano.

I detti Confolt natte, e vedute le sopradette cose, commisono nel savio nome Mess. Parente da Prato Dottore di Leggi, che configle quello, che di ciò seguire si dee di razione. E veduta la detta domanda, e veduto il Tessiamento del desto Mess. Giovanni, resert il detto Mess. Parente, che se dove somo restituire a dette Escutore ossendo tre de cinque, e così sentenzaziono detti Consoli.

Questo Messer Parente I se cutiosità ci itimola a ricettaroc I su nei suoi tempi un celebre Giureconsulto. Era egli figliuolo di Curtado di Cristiano da Prato Capitano di pedoni della Repubblica Florentina, il quale si vede prestanziato in Firenze nel 1377. Quindi in un Libro dell' infrattritto anno esistente in Camera Instale si trova en certo pagamento satto il di 31. Ottobre 1380. Domino Parenti Corradi de Prato Civi, & Advocato bonerabili Florentino elesso in sapientene Comunis Florentia, enra, officio, & salario consulte.

Ma perciocché l'efferti fatto quello giudizio sopra i Manoscritti del Boccaccio nell' Arte del Cambio, e nun davanti altro Tribunale destar poerebbe in chi legge un savio desso di saperne la cagione, dir si vuole, che siò seguì imperocché Francesco di Lago Buonamichi,

COD-

contro di cui fu dapprima intentaro, eta di Professione Cambiatore, w per confeguente fortopolto a quel-I' Artes

Per quello però, che spetta alle ragioni di pretendere quegli , e quegli altri el fatti quadernetti, che fembrano il niultato della Lestura del nofito celebratifimo Autore, fi ragionerà in appreffo; non convenendo in quello luogo zidurse a memoria altro, se non, che Uno de' buoni ascoltatori, che il Boccaccio dovette avere alle sue Lezioni fopra Dance, fi fu Benvenuto figliuolo di Gran Compagno da Imola, il quale feguendo le vestigia di questo fuo dottissimo Maeftro, fu uno de'primi non folo, ma de più erudiel Espositori del Divino Poeta; la cui Opera è stata ota, per quello, che rifguarda le molte Iftorie, che perentro ad ena fi riferiscono, pubblicata sotto i Torchi di Milano dal celebratiflimo Sig. Co: Lodovico Antonio Muratori: Cofa, che convince d'errore un' impreffione in foglio di un Comesto di Dante, venuta fuori nel 1477- per Vendelino da Spira, la quala porta, non fi la come, il nome di Benvenuto, quando effa è volgare, e Benvenuto pole già il suo Comento in Latino, sebbene barbaramente, e con voci volgari talvolta dettato.

Ma tornando dove eravamo, si legge in un luogo del veto Comento di Benvenuto quanto apprello: Mibinarrabat fuaveffinne Boccactene de Certaldo Ge. ed altrove, cioè nel Canto XVI. vers. 46. del Paradifo: Temporibus modernis floruit Boccattini de Certaldo, qui ficavitate fue fapientea, & eloquentea reddedet ipfum lacum Certalde celebrem, & famofiem. His figuidem tobannes Boceaccent, verini Bucca aurea, venerabilii Praceptor meni, diligentiffimur cultur, & familiariffimur nofter Authoris &c. lo cha vale. leggitore, e illustratore della Divina Commedia, non già conofcitore, ed amico dell'Autore di effa, il qualt mort quando il Boccaccio si era ancor fanciallo. Ciò, che fi vede confermare da' Deputati nel loro Proemio

a' Lettori con dire , che Dante al Boccaccio fa affemionereffimo ; e quello , che suporta si tutto in queffo Оz

979-

proposito, l' ebbe si sisso sempre noll'animo, e cotanto famigliare in bocca, che affai wolte esprime li concetti suoi con le parole di quel Poeta, e non poche cava le parole de' concetti di lui .

Nè qui si vuol lasciar d'accennare, che circa l'anno 1381, fembra, che il Boccaggio avesse per successore nella fua Cattedra Meff. Antonio Piovano, del cui cognome non ha io fin qui notizia. Questi per altro, fecondo che in un Sonetto responsivo del Sacchetti, a lui diretto, si legge, si era Poeta, e Lettor di Dante nel 1381. Dipoi ii scorge, che nel 1391. succedette in esta Lettura Mels. Filippo Villant, così fotto quell'anno trovandosi fra le Scritture di Montoliveto spogliate dal chiariffimo Sen. Carlo Strozzi: Heliconico viro D. Filip. po Villani deputato ad Cathedram Lectura Dantis Alighe... rii Vatum modernorum eximii pro uno anno cum salario flor. 150. Questi fu, oltre ad esfere Istorico, siccome il Padre, ornato altresi di Giurisprudenza, e lesse Dante sinfotto l'anno 1404. Succedè, prima del 1412, per una Provvisione alle Riformagioni, Ver doctissimus D. Ioamer de Malpaghinis de Ravenna, di cui ivi si legge: Cum vir dollissimus D. Ioannes de Malpagbinis de Ravenna bactonus in Civitate Florentia pluribus annes legerit, & delegentissime docuerst Rhetoricam, & Austores maigres, & alequando Librum Dantis &c. venne fermato di guovo a leggere Umanità, e ne' di festivi Dante per anni cinque similmente. Quei Lettori finalmente, che a questo seguitono, si possono vedere nella Presazione de Fasti-Consolari del dottissimo Sig. Canonico Salvino Salvini gran favoreggiatore di questa mia illustrazione.



### Del Testamento di Giovanni Boccaccio.

### CAP. XXXI.

U costume de' prudenti, e savi Uomini, non solo 🗂 quatora coll' avanzar degli anni fi appreffavano alla partenza per l' altro Mondo, ma eziandio se per qualche occorrenza si disponevano a intraprendere alcunviaggio in lontane contrade, di lasciare stipulato il loro Testamento. Giovanni Boccaccio, sono io di opinione, che a cagione di partirfi di Errenze per andare al Papa l'anno 1365. facesso Testamento, poiche alla Gabella de' Contratti nel Libro E 16. Duomo 1364. si trova D. Ionaner Boccacci de Certaldo feces Testamentum die 21. Augusti 2365. Ma perchè si vede ivi questo esfere stato rogato da Ser Filippo di Ser Piero Doni, mi gioverebbe il credere, che fosse quello, di cui una bozza originale di suamano in frammenti pubblicarono colle stampe loto Filippo, e Jacopo Giunti annefsa alle Annotazioni de' Deputatì, che è l'appresso; dicendo essi, averso trovato di mano di lui stesso, scritto in soglio, o nella guisa, che allora dicevano, in carta bambagina Giuliano Lapi. Gio: Battita Ubaldini però nella Storia di fua Famiglia feuopre, che quello Tellamento, prima che per li Giunti fi stanpasse, si conservava pella Libreria del Convento di S. Spirito, e che a lui stesso su dato a leggere da Mess. Gio. Batista Deti Gentiluomo, ed Accademico Fiorentino.

che ve delli
ne ad se evissi voglio sia sepolto
Certaldo i q dessa dare ad gli amici
Appresso lascio della Chiesa di Sancta Reparata di altret ti alle mura della Città di Firenze,
Ancora lascio alla compagnia di Santa Maria di Certaldo s. v.
An-

ſ

Ancora lascio all'opera della Chiesa di sa iacopo di Certaldo f.n.
Ancora lascio alla Bruna siglinola che su di ciango da monte magno la quale lungamente è stata con meco il letto nel quale era usa di dormire ad certaldo cioè una lettiera dalbero, 3, coltricetta di penna, 3, piumaccio una coltre bianca piscola da quel lecto, 3, paro di lenzuola bunne, 3, panca che star suole ad pie di quel lecto. Et oltre adcio un desco piccolo da mangiare dasse di noce, 13, tonaglio/menate di lungbezza bra vi, luna, 13, tonagliole commensoli, 3, botticello di, 113, some. Et oltre a cio una roba di monchino soderata di Zendado perperino ginella et guarnacca et cappuccio. Et ancora moglio che essa di quello che anere donesse di suo salario di resto da me, sia interamente pagata.

Ancora lascin che ciascima persona la quale si trona scripta nel libro [1] delle, mie ragioni foprafegnata. A. che da me debba anere fia interamente, pagato & oltre accio ciaseuno altro che gsustamente mostrasse di donere auere... Et pergare le dette quantità & lafcio noglio che glinfraferipto mies executors ogni mio panno majjerizza grano e biada e · nino e qualunque altra cofa mobile exceptuate i libri, & le feripture mie poffano, e debbano nendere, o far nendere, & done delle delle mie cofe mobili non famisse came che bajtuffe a delte pagamente, noglio pojjano nendere & alsenare de · miei bens come potres so medefino usuendo, et masesmamente una cafa pofia in certaldo nel popolo de faracopo de certaldo. - ad cui da . j. usa chiamata Borgo dal. ej. fornasuo dandrea di messi benghi dali terna manana dali inji il della tostatura, e non battando quella pojjan mendere degle altre miet beni - come della è

Ancora la feso che tutti i mues libri fieno datà e conceduti ad agus fro piacere al neverabile uno maestro Martino dellurdine de frate hereustane de santo Agostino e del commento di sautto spirito di fironze le quali esso debba Gr. tenere ad suo uso mentre une, fineramente che il dello maestro Martino sia tenuto e debba pregare idio per lanina mia, Grotire sar copsa ad qualimque persona le nolosse de quegli libri li quali

t in marg di mia grapria mara .

quali composti. Et ancora che esso debba con queste medesime condizio

Saranda fteria.

delle era evoce di ne o, ei una cajja la quale no falta tenerni entro le delle reliqui. Sutte date fenna al-cuna nione a frati di functa marca di fan fepolero onero del poggetto o dalle campora cheffi cheanimo, li quali dimorano nicini della citta di firenze poco juore delle mura accio che quante nulta renereniemente le nadranno pregheno idio per me...

Ancera lascio e voglio che una imaginetta di nostra donna dalabastro i j-pianeta con ssola es manipolo di nendado vermiglio et i j- palso piccolo da altare di drappo nermiglio lucchose et un guancialetto da altare di quel medesmo drappo et i si guatme da corporali et j. vaso di stagno da acqua henedella, et j. palietto piccolo de drappo soderato di nendado giallo tulte se date a glioperai di saiacopo di certaldo et essi operas gli debbano guardare e salvare mentre durano a servigi della detta chiesa di saiacopo et sar pregar idio per me.

Ancora lafejo e voglio che una tamoletta nella quale e dalluna parte dipincta nostra donna coi figlinolo in braccio e dallatra un teschio di um morto sia data ad Madouna sandra la quale oggi e moglio di franciesco di lapo buonamiche.

Appreso ad tutto questo intendo evogito che altre alle predelle en ogni mia costi così mobile come stabile sieno unei beredi unimersali i siglinoli di iacupo di hoccaccio mio fratello quegli che al presente sono e che nel suturo nasceranno legiptimi e naturali così maschi come semme si veramente che agnò sinclo il quale de predelli mici beni si ricogliera o trurro dabba perneure nella casa del predello sacopo et ad esso aspellare et pertenere (1) ladministrazione di quali anna-

t in marg means placed.

Appresso intendo che de detti miei beni i predecti miei beredi non debbano ne possano uendere o su altra maniera alienare o supegnare alcuno insino ad tanto che alla eta danni trenta compiuti peruenuti no sieno, et allora usuendo iacopo predecto far nel possano senza suo consentimento, e piacere, riseruato mondimeno che done bisognasie di pagare la dote dalcuna loro sirocchia che maritassono allora voglio possano co lautorita de lor tutori se in eta duccio sossono. Similmente intendo che imperpetuo insino ad tanto che alcuno de discendenti di boccaccio phellini nostro padre per linea masculina si tronera etiandio che non sosse non sosse immamente nato si possa uendere o alienare in alcuna altra guisa. . casa mia posta in certaldo nel popolo di saiacopo della quale questi

Principio della terra faccia.

beredi percioche i pup o intendo po gauacciant Piero nigiani gelmo che sieno barduccio di cher francesco de lapo bonam di torino benesuenni, et sacopo di boccaccio lor padre et mio fratello (1). Et intendo che quello che costuro o la maggior parte di loro o di quegli che allora usus saranno faranno intorno a facti de decle mies nepoti, naglia et tengha ne possa essere per gli altri riuocato o anullato o permutato. Appreso l'executori et fedels commessarij del mio presente testamento ouero ultima uolonta elegabo et priegbo che fieno questi che apprejjo screuo. Il nenerabile mio padre, et maestro martino da signa dellardine de fraté beremitani di sancto agostino di firenze. Barduccio di cherichino. Francesco di layo bonamiche. Agnolo di torino benciuenni et iacopo di boccaccio mio fratello a quali do piena balia et autorità di uendere et alcenare del mio o de miei beni quello, che conosceranno esfere opportuno alla decta executione i loro per me facta. Et entendo che quello che la maggior parte di loro diquegli che allora usus faranno si fara o adoperera intorno alla decta execuzione sia sermo et rato etiandio contradisendolo gli altri

I in marg. Leenardo del chiare de M botte .

## DEL BOCCACCIO PAR. L 113

altri ne fi poffa per gli altri mutare. Et quelle intendo fia il une teftamento, & ultema volunta da — a revocando et annullando ognaliro teffamento il quale infino a questo di fallo avesti &c.

Miglior sorte però abbiamo avuta nol, che non un frammento dell'abborzo del Testamento primiero, ma una copia, sebbene scorretta, dell'ultimo, tale quale venne scritto dal Notaio, abbiamo ripescara nel Codice HA 106%. In soglio della celebratissima Libreria Strozzi, che oltre ad essere interissima, ci sa vedere in che tempo quelto su dal Notaio stipulato, e rogato. Il Notaio si su e Tinnello di Ser Buonasera da Passignano del Popolo di Se Felicita di Firenze. Ed esso ultimo Testamento è tale:

In Dei nomine Amen. Anno Domini millesimo trecomtesimo septuagesimo quarto Indistrone duodecima, secundum sursum, de consuciudinem Florentinam, tempore Domini Gregovii Devina Providentia Pape XI. die vero vigesimo ostavio mons. Anguste. Astum Florentie in Feclesia de populo S. Felicitatis presentivas testibas Pacino Alexandre de Bardio populo S. Marte supra Arnum de Flor. Angelo Nicolas de populo S. Felicitatis, Andrea Bernardi, Orlandino Iacobi, Barano Ugoleni, Francisco Thomasi, anenibus de populo S. Felicitatis, de Branello Bianchini de Certaldo Comitatino Florente ad infrascripta vocatis, de rogatis a Domino Testatore suo proprio ora habitio, vocatis, dec.

Cum usbel fit certius morte, & encertus bora eint, & attellante verstate vigilare fit opus, cum diem ignorement, & boram qua quis bomo fit morturus. Ideires venterabilit, & egregius vir Dominus Ivanues Boceaces de Certaido Vallis Elfe Comitatus Florentie fanus mente, corpore, & intelledu, fuorum bonorum dispositionem per presentuncupativum Testamentum fine striptis in bunc modum, facere procuravit.

In primis quidem recommendavit Animam fuam Des emuipotenti, de Beate Marie semper Virgini gloriose elegit

elegit in Ecclesia fratrum S. Spiritus Ordinis Heremita. rum S. Augustini de Floreniza in en loco ubi videbitur Magifro Marisno su facra Theologia generale Magifiro dicti Ordinis. Se autem mort contigerit in Cajtro Certaldis indicators corput finam fepclies in Ecclefia Santts Incobe de Certaldo in ea parte, ube videbitur attinentibus & vocines fues. Item releguet confruétions murorum Cepitatis Florentie folidor decem flor. Item reliquit Ecclefie Santte Reparate de Florentia folidor decem fl. Item reliquit Socierzie Santte Marie de Certal to librar quinque flor. Item. reliquit constructioni, sive Operi Ecclesie S. lucobi de Certaldo pro remedio anime fue & furrim parentum librat decem flor. (1) Item reliquit Brune filse Cianglis de Monte. Magno, que antiquitut moram traxes eum es, unum le-Elum su quo ipfa erat consueta dormire su castro Certaldi. cum leffiera, cultrice, piumaccio, una altera cultre parva ad usum disti letti, sum uno paro tenteaminum, sum pauche, que confuera est plare suxea lestum predictum. Item mana defebum paronas pro comedendo de nuce , duas tabelettat ufitarie longitudinie trium brachiorum pro qualibet. Item dues towagisolas. Item unum bottecelum capeettatis trium falmarum vini . Item unam robam (1) panne monachine foderatam nendade porporeni, unam gounellame guarnacheam, & eupertmant . . . . . & five Brune de ouns es quod a dillo Teffatore reftat babere occasione sui falarii. Item voluit, disposuit, & mandavit, & reliquit omnibur, & fingules bonimbur, & perfoner que reperiensur descripte in quodam suo libro seguato A debentibus aliquid, vel baben. a difto Teffetore, & omnibus aliss, qui legiteme offenderent debere babere, non obstante quod non repersentur descripts on dicto libro, and eis, 🗢 enclibet predictorum faticifiat per infraferiptor eine beredet, & executores de maffarissis, rebus, & bonis delle Tefta-

A force diceva l' ociginale dell' altro - monachime .

a II preferto Telkartionen fa vodoro , che i logaci di quell' altro-grano di falda da fioreta y e che no è fiara malimeta l' abbrevat-tura

toris, exceptis Libris delle Tellatoris, & maxime de una domo polita in Certaldo, em a primo via, que vocatur Borgo, a fecundo Fornamo Andree Domini Benghi de Rubest, to a tersio Via nova, a quarto dilli Teffutorit, vendenda, vol permutanda esus executoribus vel masors parto epfarum, & fi bee non sufficerent, possint vendere de alus fust boner. Item reliquit venerabili Frairi Martino de. Signa Magifire in facra Theologia Conventus Saults Spireins Ordinis Heremetar. S. Angustins omnes fues Libros, encepto Breviario diffi Teflatorii, cum iffa conditione. quod de Magister Marinus possis un delles Libres, et de est exclubere copiant cas volucrit, donec vincerit, ad bog ut spfe seneatur rogare Denm pro anima disti Testatoris. & tempore fue morter debeat configurare dellos Libros Compentus S. Spiritus fine aliqua diminuisone, & debeaut mitth in quodam armario dielli loci, & ebidem debeant perpetno remauere ad bos ut qualibet de Conventut possit legere . fludere super dd. Librit, et ibs feribi facere modum, et formam presentit Testamente, et sucere impentarium de dd. Libris

Item reliquit, et dari voluit, et affiguari per infraferiplot eins executores, et maiorem partem epforum supervementinu en est , Monafterio fratrum S. Marie de S. Sepulchen dal Poggetto, five dalle Campora extra muros constatio Florentse omner, et fingular Reliquier fancier, quer d. D. loannes magno tempore, & cum magno labore procuratist babere de deverfis banads partibur. 1) Item Operariis Ecclefia S. Incobs de Certaldo reliquit pro d. Leclejia recipiend. unam -Tabulam alabastre Verginit Marie, unam Pianetam cum flold, et manifulo zendude vermigle, warm politim parcom pro Altari drappi vermigli com uno guancialetto pro alteri cum tribus guarumentis corporalium. Item unum. Dafum flagni jed retinendo agham bekediciam. Item unum paleottum parvum drappe joderasum cum jodera zeudado gealle : Item reliques Di Sandre unore Francisco Lapo Bond.

a Quelle Reliquie gieflifferen teltabilmente, a min paren ; in telgists porth del noften Autore.

Bouzmichi wazm Taboletram, on qua est pictum signum... Virginis Marie cum suo Estio in prachio, et ab also latere-

ums testibra de morto.

In omnibut autem gliit bouir fleir mobilibut, immo-Bilibur, presentibur, et futurer, Boccacenum, et Antonium amuer neprier, et filior lacobr Brecaeris prodicts de Cerzalda equir partionibus, fibi univerfales beredes sufficient. et ourret alier flier et filier, tem non nator, quem nafesturor de d. Lacobo ese legitima unove d. Iacobs una. eum dd. Boccaccio, et Antonio equit portionibus fibi bereder instituit, com pacto quad amner fructus et redditus bonorum de Testatoris debeaut duce en domo de lacobre prout d. Incobur voluerst, at bee ut poffit alere fe, et eine axorem, et filior, quor tunc babebit, et boc eum... pacto quad dd. eint bereder non possint, andeant, wel profumant directe, vel indirecte, tacite, vel expresse vendere, et alienare de bones dict? Testatoris, nist extesserint etatem triginta annorum, et tunc cum confensie de lacobi corum paires , fi tune vevet , falvo quod en enfu, in quo velleut anbere aliquam vel aliquas corum fororum, et tune flat cum consensu enfrascriptorum Tutorum. Et simili modomandavist infrascriptis suis beredibus ne aliquo tempore. donec, et quousque inveniretur de descendentibus Boccaccii Chellins patres dects Teffatoris, et d. lacobs per lineam mafinismaes, et posito quod non essent legiptems, non possint, gudeant, wel prefirmant vendere, vel alienare domine de Testatorie postiam en populo S. lacobi de Certaldo consinatam a primo Via publica chiamata Borgo, a 2. d. Teflatoris, a 2. la Via nuova, et a 4. Guidonis loannis de Macchiavellie. Item unum petium Terre laborative, et partim vineate position in Comuni Certaldi in dicto populo S. Izcobe loco dicto Valle Linza, eni a primo fossatum, a 2. d. Testatoris, et Rustichetti Nicolai, a 2. d. Teflatores, a 4. Andreas vocatus Mipliotto.

Tutorer, seu desensurer dd. Bocenesii, et Antonii, Isset de presenti non exp. veliquit, fesis, et esse volust Issobum Lagi Gavaccians, Pserum Dasi da Canigranis,

Barduccium Cherichini, Franciscum Lapi Bonamichi, Leomardum Ioannes D. Betti , Iacobum Loccacce , et Angelum Torini Bencevenni Civer Florentinor, et masorem partem ipforum supervenientium ex eis, disposuit, reliquit, et esse voluit Fr. Martenum de Segua predictum, Barduccium. Cherichina , Franciscum Lagi Bonamichi , Angelum Turine Bencivenni, et lacobum Boccacci omnes Florentini, et majorem partem syforum fupervensentium ex vis , dans , et concedent Dominut Testaton dictis eins executoribus, et maiors parte spforum non obstantibus plenam baltam., et leberam potestatem in bonte de Taflatorie per buinsmods executores recipiendi, et adimplendi, wondende, et alienande, et precium recipiende, et confitende, et de evictis bones vendendes, permutandes, tennzam, & corporalem poffessionem dandi, & tradendi, tura, & actimes dande, & vendende, & precium petendi, et resipiends, et finem, et remissionem de receptir faciendi, et fi opus fuerst coeum quocunque Iudice agends, et defendends, et ommia faciends, que in predictis fuerius oporsuma. Et banc suam ultimam voluntatem afferuit effe velle; quam valere volut in vim Testaments, quod fi in Dim Teftamente non Valeret , feu non valebet , valent , at valebit, et ea omnia valere inflit, at voluit in vim codscrildeum , et curuscunque alteriut ultime voluntatit . quo, et quibut magit valere, et tenere potest, seu poperit, callant, inritant, et annullant omne alsud Teftamentum, et ultimam valuntatem bactenut per eum conditam. non obstantibus alsquibus verbis derogatoriis . . . . . . an ella, vet aller, quorum omnium derog. idem Testator afferuit se penitere, et voluit boc present Testamentum . et ultima voluntas prevalere omnibut altes Testamentes. bacteune per eum condities, quo, et quibus magie, et meline valere, & tenere poffit, feu poterst.

Ego Tinellus fil. olim & Bonafero de l'affiniano Civis Florentinus Imperiali auctoritate Index ordinarius et Notarsi o publicus predictis omnibus dum agercutur interfui, et ea pogatus feriofi, et publicavi. In quorum fidem me subscripfi.

## De' Legati Testamentarj.

#### CAP. XXXII.

Ffinche intorno ai Legati del Boccaccio noi camminiamo con alcuna spezie di ordine, tra-A lasciando dapprima i più importanti , ci faremo dalla sepoltura, ch' egli si elesse, che fu, s' egli moriva in Firenze, in S. Spirito; cola, the dimoltra. l'affetto, ch' egli nudri sempre all' Ordine Agostiniano, e morendo a Certaldo, in S. Iacopo Chiesa pure degli Agostiniani. Anzi dalla prima spicca maggiormente la devozione, mentre tralascia a bella posta la sepoltura, che dicono i Deputati alla correzione del Decamerone (1) che aveva suo padre, in essere a' loro tempi ancora, in S. Croce sotto le Volte innanzi alla Compagnia del Giesit, dalla parte della Via, che va alla Giuffizia. ( cioè alla Porta, che si diceva alla Giustizia per giufiziarfi ivi i rei condannati ) fotto l' arco appunto, che regge il muro vivo, che fa la cantonata, et è di mimero xlvj. E se bene [ dicono esti ] boggi per la ultima piena, che empiè infino al fommo la flanza tutta, el vi fette affai, l' acqua tolfe via, et dilavo le proire, et l' arme fatta di pittura, che erano

### S BOCCACCI GHELLINI ET S. (1)

fi sono nondimeno conservate nel Registro, che banno que' Frati, antico, el sedele; l' arme nò, che era una Scala d' oro in campo azzurro. Della qual Sepoltura nondimeno si volte servire Iacopo suo fratello, mentre infra le Scritture del Monastero di Monte Oliveto si legge quan-

r a can 36, e 37,

s Sinule è l' Inferitione flata già fatta in Cettaldo riferita di fopra nel Cap. II.

quanto apprello: 1384. Licobus q. Loccaccii de Certaldo fects Teframentum Ge. Sepulturam ciegit apud lecum Fratrum Ministum S. Crucis de Florentiu in Jepulcro q. Loccacen paires july qued est fub fectes sto Cappena ne Larais, quod Sepulerion presser antiquina em serdidit fipunn, is est in ordine deputerum quadrasejamum sextum. E quello, che il Sepolero a Cerraluo conferna. Se vern sum more Certaids consigeret, what figelies agud Canonicam Certalde in Sepulero que Lousant fatris Juis quod est positum in Burgo Certalde inter oftium, fer qued itur in Clauffrum, quod est signatum armis juis, videticet signo-Scalarion. L'elemplo pero della devozione dei noltro Giovanni a quell' Ordine rece si, che anche lacopo vi fuaffesionato, mentre nell iftedo l'estamento ii delpomo cae morendo Iacopo medelinio fenza figuroli, vp. quegli, che si sonde una Chiesa, o sia Orator o, 1024 I suoi Ben prello a Certaldo in luogo detto la Quaciaterla, e ha în perpetuo fotto la cultos a, e correzione de' brata l'renattani di S. Spirito di Firenze, con condizione, che que Frati vi debbano continuamente rifedere.

Indi si vuol notare, che la Tasta, che qui si lascia Ecclefie Sancte Reparate de Florentia, cioè folidor decem st. fa ch'aro vedere antica effere quella Tassa, che accenna Ferdinando Leopoldo del Mignore nella fua Firenzeillustrata [1] con serivere Ogni Teframento, o Codicillo paga taffa all' Opera di S. Reparata ] de vente folde, applicate a questa Sagrestia per trivilegio finole aulta Repubblica fin fotto l' anno 1392, pena la nultità dell' Infirumento, se per disetto del Notato, mantasse di tal cobligo. L'origne di quella Talla certamente e molto avanti del 1392, come fi ritrae dal pre ente Tedan ento stipulato 18. anni prima, anziche in un altro Testamento fatto già da Cher.co di Meil. l'azzino de' Parzi rogato nel 1348, il quale chi'e apprello l'ernostili mo-Sig. Cavalier Gio: Gitolamo de' Pazzi suo discendente, a legge: Item reliquit Opere S. Reparate de Florentia. fult.

folidos xe. picciolorum. Dal che sembra doversi concludere, the if Migliore, non l'origine della Taffa intendesse, ma solamente il Privilegio fattone alla Sagrestia.

nel 1392.

Apprello, ne' confini della Cafa, che egli testa nel popolo di S. Izcopo di Certaldo, a fecundo Fornatno Andree D. Benghi de Rubeis, mi par di trovarvi [fia... detto di passaggio ] la origine del nome Benghi da Berlinghieri, cofa, che non mi ricorda aver letta giammai. In un Sigillo, che ho io, d' un tal Fornaino di questa nobil Famiglia, che ha le Case in Firenze presso a quelle del Boccaccio, da S. Felicita, e le Sepolture in essa Chiesa, 6 legge FORNAINI BERLINGHIERII, come appreffo, con avere per impresa un Forno aliudente al nome ( onde si car-ro ancora Rossi Fornai ) di Fornaio Fornaino.



Dipoi si conosce da quello, che seguita, non solo la cagione della lite preaccennata tra gli Esecutori, w gli Eredi del Boccaccio, ma la premura, che ebbe egli ftesso, che si custodissero i Libri suol, parto di tante vigilie, e fudori, in un Armadio nel Convento di Santo Spirito a benefizio, e per istudio di quei Religiosi viventi, e de' loro fucceffori.

Le cole più importanti del suo Testamento, e a lui care, quali furono le Reliquie, fi vede averle lateiate al Momastero de' Frati di S. Maria di S. Sepolero dal Poggetto, o fivvero dalle Campora, sopra di che doppia curiosità nasce in chi legge, cioè e chi fossero questi Frati, e

per qual cagione [ dopo efferit ricordato per alcuni Arredi, e Supellettili sacre, della Chiefa di S. Incopo di Certaldo ] lasciasse ad etsi omnes, de singulas Reliquias sanctus, quas dellas D. loannes magno tempore, de cum magno labore procuravos babere de diversis Mandi partibus. Le quali cursostà ben si possono appagare col esserire ciò, che il celebratissimo Sen. Carlo Strozzi andò della Fondazione di questo Convento scrivendo, purchè non apparisca troppo lunga digressione, e che arrechi insiome qualche lume agli avvenimenti di quel tempo-

Il Card. Giovanne del titolo de S. Teodoro l' auno 1224, concede licenza a Prete Bartolommen de Bonene da Pejitora de fabbrecare un Monaftero a onore de Maria. Vergine del l'oppio de S. Sepolero in certe fue Cafe, e Bone pofte vicino alla Città di Firenze nel popolo di S. Donato a Scopeto fotto la Regula di S. Agoffino, conche dovellero portare i Frati l' Abito bigio , e con più altre condizione. Ottenuto el detto Bartolommes la detta licenza lo stello anno dotò il Convento de' suoi Bent, a os fi vell' Frate enfienc con Prete Bartolommeo de Tommafo da S. Gimignano, Benedetto Tedaldi da Firenze, a Antonio di Lapo da S. Gimignano, ed egli su eletto Priore ( e per tale dice il P. Dondori nella Pieta de Piffora vi fa confermato dal Velcovo Fiorentino. ) Fa quello Monaftero chiamato S. Maria del Poggio di S. Sepolcro, e fu fondato nel popolo di S. Donato a Scopeto luogo de cattion area [ che forfe fu fotto il Monte detto di Nannuccio in una piccola valle, che ancora fi ravvila] pude l' anno 1335, il Capitolo Fiorentino concesse licenta a' Frate del detto luogo de murare una unova Chiefa, e Convento nel popolo de S. Ilario a Colombaia, dove era aria samffima, con che per l' avvenire develle chiamars S. Maria de S. Sepolero de Colombaia. Fabbricoffi quefla nuova Chiefa, e Convento nel sopraddetto luogo. Mi suppongo, the quel Benederto Tedaldi, the fi vesti Frate l' auto 1334, nel luogo del Poggio di S. Sepolero, che. di quevi per la cattiva aria prefto fi partifle , e comincialle.

ciasse a dare principio a questo delle Campora nel popolo di S. Hario a Colombaia, posebè un una sepoltura di macigno posta in detta Chiesa si legge

HIG INCET CORPVS VENERABILIS PATRIS AC RELIGIOSI VIRI FRATRIS BENEDICTI MAG. TEDDI FYNDATORIS HVIVS MONASTERII SANCTE MARIE ANNO DNI MCCCXXXVII. DIE XVII. SEPTEMBRIS.

Per altro il P. Dondori assegna questa mutazione di luo-

20 all'anno 1349.

L' anno 1369, el Vescovo di Firenze gli un) il Mowastero di S. Anna vicino a Prato, ancor egli dell' Ordine di S. Agostino, per essere, mediante la Peste, rovinato, e rimasto senza Frate. Nacque dipoi lite tra é Frati, e quelle della Famiglia degle Albizze, perchè offendo stata messa sopra la Porta principale della Chiefa un' Arme di quetra della detta Famiglia degli Albinni, e dopo d' esfervi stata qualche tempo, parendo a' Frati, che quell' Arme posta in quel luogo dimostrasse padronanna, la levarono, e la massero all'Altare maggiore, e dopo d' effere stata in quel luogo quattro anni, gli Albizzi se ne risentirono, e pretesero la padronanza della Chiefa, e che l' Arme si rimettesse sopra la medesima. Porta. Dopo lunga lite su dal Vicario del Vescovo de Firenze giudicato, che l' Arme si rimettesse sopra la. Porta principale di Chiefa, con che però la Famiglia. degli A'bin'si una venisse per questo ad acquistare padronanza, o iurisalizione alcuna sopra la detta Chiesa. S' appellarono da questa sentenza e Frati, ma finalmente l' anno 1409, per accordo fu convenuto, che l' Arme fi metteste non sopra la Porta della Chiesa, ma sopra quella, che andava nel Chiostro maggiore. (1)

Segue poi a dire varie altre cose al nostro intento meno che necessarie, oltre ad asserire, che i Frati non

più

z v. una memoria coll' Armo degli Albieti all' Alter Maggiore di quelle Giucle nel Paccinelli Memor. Sepoler, a 35. a. 5.

più di S. Agostino si chiamavano, ma dell' Ordine di S. Girolamo, e che nel detto luogo si diceva avere

avuto origine in Toscana il detto Ordine. [1]

Togliendo adunque da questa descrizione ciò, che sa per noi, si osserva, che questi Frati, che dapprima abitavano in quel Monastero, tanto dipoi variato, erano Agostiniani, e a tal Ordine essere stato molto affezionato il Boccaccio, da più altri segnali lo abbiamo ricavato.

## Esecutori del suo Testamento.

### CAP. XXXIII.

Si l'accome ne' primieri Capitoli, e nel progresso di questa nostra Fatica abbiamo potuto dimostrare le amicizie, che ebbe il nostro Giovanni ne' primi, e ne' sussegnitati tempi della vita sua; così da queste ultime sue testamentarie disposizioni si raccolgono gli amici suoi nella età più avanzata; donde io prendo motivo di sminuzzare il suo Testamento in questa guisa.

Chi fosse il primo degli Esecutori del Testamento di lui, cioè a dire il Maestro Martino da Signa, farà bene esprimerlo colle parole di F. Domenico Antonio Gandolso nella Dissertazione Istorica, ch' ci sa, di dugento Soggetti dell' Ordine Eremitano in questa guisa:

Martinus de Signa Florentinus, vir pietate, prudentia in rebus agendis, & doctrina insignis; celebris Ioannis Boccaccii de Certaldo a sacris Confessionibus, ac O 2 Exe-

a Fra gli altri Conventi di Prati di S. Girolamo coll' abito bigio, che qui erano sparsi, e che non ci son noti gran fatto, d'uno settimane sono ne ho io veduti gli avanzi in un Oratorio, che esiste in luogo detto Grumaggio circa a nove miglia diffante da Pirenzo sull' Arno, ove si trova trall' altre un Cadavere d' uno di esti Frati incorrotto.

Exequator Testamentarian, eni idem Bocenezius propriam Bibliothecam egregist Codicibus ornatam legavit. Is anno 1387, erat Prior Provincialis Provincie Pisarum, na in Orbe Augustiniano P. Lubin page mibi 95. Huius nobilis Religiosi, ac S. Th. Magistri nullus ex nostris Scriptoribus meminit, nec Pocciantius in Bibliothecu Florentina. Ipsum uliqua edidisse, sed temporis iniuria, vel incuria periisse putat laudatissimus Magisabechius. Hoc etiam suadet existimatio non vulgaris, quam de ipso babebat notatus Boccaccius. In Capitulo Canobii S. Spiritus, inter alsos Beligiosos preclaros inibi bumatos, cernebatur quoque essigies leviter in marmore incisu nostri Martini cum inscriptione sequenti, quodammodo obliterata, modo vero reportata in primo Claustro:

HIC IACET VENERABILIS VIR FRATER MARTINVS
DE SIGNIA DE PRORENTIA SACRE TEOLOGIE
MAGISTER ORDINIS FRATVM EREMITARVM
S. AVGVSTINI QVI OBIIT ANNO DOMINI
MCCCLXXXVII. DIE X. MENSIS IVNII.

Cosl leggo io, è non con quelle diversità, che porta il Gandolfo. Fu finalmente uno di quei Teologi, la cui dottrina nelle occorreme della Repubblica fi consultava, laonde fi trova nei Libro de' Testamenti del Quartiere S. Croce nell' Archivio de' Capitani d' Ot San Michele, che nel 1348, dopo l'esame d' un Confulto Legale, vollono i Chapitani cherano per la tempo, non istante il detto chonsiglio avere chonsiglio da' Savi d' anima, e domandato il Miestro Antonio de' Servi [ Antonio di Mannuccio de' Mannucci, che su Generale] Miestro Mittino di S. Spirito, e più altri Savi in Teologia, rispuosono quello medesino, che di sopra è scritto.

Di Barduccio di Cherichino suo secondo Esecutore si trova, ch' egli su Tavoliere, detto così dal tener Tavola, e per chiamarlo alla moderna, Banchiere, cioè, che aveva Banco, e sedè de' Signori, e Gonsaloniere di Giustizia

ben

pen quattro fiate dal 1387. al 1413. le cui Case erano presso a S. Felicita, ed in esta Chiesa erano le loro Seposture. Fu egli ancora de' Dodici Buonuonini nell' infelice tempo della sollevazione de' Ciompi, in descrivendo la quale Gino Capponi nomina esto Barduccio. Ne sa menzione ancora in parlando del suo ultimo Confalonerato Buonaccorso l'itti nella sua Cronica, ove gli Annotatori di essa lasciarono serieto di lui questo elogietto: Euranecco de Cherichino nomo celebre ne' pubblici maneggi, onde e suoi postere si dissero, e diconsi ancora de' Barducci Cherichini, e tulora de' Roncognani, come discessi da un Rancognano, che generò Buonaccorso, da cur nacque Iacopo, vocato Cherico, e da questo Cherichino padre del nostro Barduccio; come da cartapecore

originali appresso di questa Famiglia.

Di Francesco di Lapo Buonamichi terzo Esecutore. e ancora un poco parente suo, si trova in un Protocollo di Ser Piero di Mazzetto di Talento da Sesto a 192. all' Archivio Generale, the egli fit domandato Morello; ed eccone le parole: 1254. D. Sandra filia 4. Ioannis Luga Suffette popult S. Petra Bonconfiles uxor Eruncifes mocati Morella Campfores , files qu Lapi Bonamichi pop. S. Felices en Penzat ( ed è colei stessa , a cui nel Testamento sassiò una Tavoletta esprimente la... Madonna Santiffima. ) Nafceva egli per madre de' Magli, così leggendosi in altra memoria cavata. dal Protocollo di Ser Giovanni Pacini de Monte all' Atchivio Generale: 1341. 16. Novemb. D. Venua uxor q. Lapi Bonamichi populi S. Felicis, & filia q. Lapi D. Angiolini de Maglii; ed in altro Protocollo di Ser Iacopo Dandi parimente all' Archivio: 1229. D. Venna. filia q. Lapi D. Angiolins de Magles uxor q. Lapi Bomaniche popule S. Felisis in Piaza. Sebbene la moglie del padre suo ebbe due mariti, mentre si trova, che pel 1367. D. Catalana vidua uner q. nobilis Miletes D. Deghit q. D. Blufte de Tornaquincis condidit Testamentum. in quo reliquit Francisco frates suo nterino, & filso q. Lapi Bondmichi populi S. Felteis en Piacza flor. 2002 per Ser Domenico d' Allegro di Nuto all' Archivio stesso. Egli per altro su de' sedici Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo per lo Sesto d' Oltrarno, Quartiere S. Spirito nel 1363. Se a questo Francesco detto Morello attenga l'appresso mio Sigillo, sarà difficile il deciderlo senz' altri riscontri, pure si vuol rimettere il Lettore al Tomo III. delle Osservazioni mie su i Sigilli pag. 13. e seg.



Di Angelo di Turino Bencivenni io non trovo gran cose da dire, suoriche egli abitava nel Popolo di San Lorenzo di Firenze, leggendosi all' Archivio Generale, per Ser Francesco Masi: 1385. D. Bindella silia q. Cecis D. Ormanni de Foraboschis uxor Agnols q. Turini populi S. Laurentss. Nel 1389. sa ella testamento. Ebbe questi un fratello nomato come l'avo Bencivenni; e si vede che surono da Linari nel lor Sepoloro in. S. Michele Bertelde ne' Chiostri vecchi nel muro della Chiesa, poichè vi è inciso:

### & D' AGNOLÓ DI BENCIVENNI DA LINARI.

Finalmente di Iacopo di Boccaccio più volte si è parlato sin qui. E quanto all'essere stato costituito l'ultimo, io stimo di non andate gran cosa errato nel crederlo uomo di non gran levata. Di lui su creduto da alcuno, che scritto avesse Giovanni a Messer Pino: Se Deo m' avesse dato fratello, o non me lo avesse dato; quasi dir volesse: Meglio era per me, che io avessi avuto

fratello nomo di fenno, ovvero, che io fusii fenza fratelli, che avere avuto questo, ch' io ho sortito. E che tale fosse il sentimento della riferita frase, ne veggio io la conferma nella Novella VIII. della terza. Giornata, ove la moglie di Ferondo così ragiona.: Messere, se Iddio m' avesse dato marste, o non mel avesse dato, forfe mi surebbe agevole co' vostre ammaestramenti d' entrare nel cammino, che ragionato m' avete, che mena altrui a vita eterna. Ma 10 , considerato chi è Ferondo, e la sua stoltizia, mi posso dire vedova, ... pur maritata sono, in quanto vivendo esso, altro marito aver non posso; ed egle cos) matto, come egli è Ge. Colore ancora di poca abilità nella persona di Iacopo di Boccaccio, darebbe il vedersi in uno Spoglio d' un Libro antico dell' Arte de' Giudici, e Notaj di questa Patria, che Giovanni nel 1349, era tutore di Iacopo fuo fratello, e che nel 1351, per altro documento ivi, rinunziò fimile tutela, forse non per solo fine di vivere a se medesimo, come noi andammo benignamente di sopra interpretando.

## De' Tutori nel suo Testamento lasciati.

## C A P. XXXIV.

Stabiliti, che ebbe Giovanni suoi Eredi Boccaccio, ed Antonio sigliuoli di Iacopo suo fratello, assegnò loro, come abbiamo veduto, tutore il loro stesso Padre, unitamente co' seguenti. Il primo si su quell' Iacopo di Lapo di Giovanni Gavacciani, che appresso due anni morì Vicario della Terra, oggi Città di Pescia, dopo essere stato Podestà della Città di Pistoia l'anno 1375, siccome si ha da Michelangelo Salvi, e quello, che vale assai più, dopo aver goduto tre volte il Priorato, nell'anno 1357, nel 1366, e nel 1370. Di suo padre

padre sulla Porta dell' Oratorio di Malavolta, situato suori della Porta Romana in vicinanza delle Campora, esiste la seguente Inscrizione, siccome nella Chiesa di S. Lucia a Massapagana non dilungi discosta, si veggiono della costoro Famiglia due Armi:

HANG ECCLESIAM FECIT FIERI LAPVS IOANNIS GAVACCIANI AD HONOREM B. VIRGINIS PRO RE-MEDIO ANIME SVE ET SVORVM A. D. MCCCXXXIII.

Esso Lapo avendo seduto anchi egli del sommo Magistrato de' Signori l'anno 1328, nel 1338, passò all' altra vita, siccome si trae dal suo Sepolero nel Chiostro
di S. Spirito, nel quale l'appresso Inscrizione si scorge
incisa:

# THE INCET VENERABILIS VIR LAPVS TOANNIS GAVACCIANI. QVI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXXXVIII.

Segue Piero di Dato, che fu figliuolo di Messer Andrea Canigiani; il quale ebbe già due volte il godimento supremo nella Repubblica negli anni 1357, e 1364.

Vengono dopo Barduccio di Cherichino, Francesco di Lapo Buonamichi, Leonardo di Giovanni di Messer Betto [ detto di sopra a 112. del Chiaro di M. Botte, ] Iacopo di Torino, e Iacopo di Boccaccio sopraddetti.

Quanto all' esecuzione del Testamento si trova, che dopo la morte di Iacopo tutore su accettata l'eredità da Boccaccio, e Antonio sigliuoli di esso, leggendosi all' Archivio Generale nel Protocollo IV. dal 1360. al 1407. di Ser Lapaccino di Chiari da Radda a car. 62. sotto l'anno 1400. Acceptatio bereditatis egregis viri D. Ioannis olim Boccaccii de Certaldo, adite per Boccaccium & Antonium eius nepotes, & silvos olim Iacobi Boccaccii beredes institutos ex esus Testamento, de quo patet munu Ser Tinelli Ser Bouasere.

Della sua morte.

### CAP. XXXV.

A cagione della grave perdita, che fece l' Europa nella morte del nostro Giovanni, non mai abba-🚽 stanza deplorata, si dice, che fosse un fiero male di flomaco dal continuo studio procedente. Comunque fosse, avvenne la mancionza fua d' età d' anni 62, in Certaldo nell'anno del Signore 1375, per lo che facilmente si convince di doppio sbaglio D. Ferdinando Ughelli, laddove nel Tonio III. della fua Italia Sacra ferifse, che il Boccaccio mori nel 1372, e che fu sepolto in S. Maria Novella di Firenze. Questo sbaglio diede inciampo a più altri. Nel Catalogo eruditissimo de Libri rari. parto della dotta penna del Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di Perugia, opportunamente su questo propofito si avverte lo errore del Vossio, che vuole, che il Boccaccio paisafse al' altra vita nel 1376, feguito in ciò da Monfig. Fontanini nei Inogo alquanto fopra accennato. Nella Chiefa di S. Maria del Fiore su ordinato dipoi un Sepolero pel nostro insigne Soggetto, leggendosi alle Riformagioni nel Libro delle Provvisioni del 1396. l'ordine di fare un Sepolero a Mess. Giovanni Boceaccio da Certaldo per gli Operaj di S. Maria del Fiore, siccome altra ordinazione in diverso tempo su fatta di alzargli una Statua tovra una delle Porte della Città nostra. Tuttavolta venne appresso la sua morte seppellito in. Certaldo nella Chiefa de Santi Iacopo, e Filippo, qualmente era stata la sua ultima testamentaria volontà . coll' appresso Inferizione fatta, dicono, da lui stesso poco prinia della fua morte:

HAG SVB MOLE INCENT CINERES AG OSSA IOHANNIS MENS SEDET ANTE DEVM MERITIS ORNATA LABOR R MOR-

MORTALIS VITE. GENITOR BOCCHACCIVS ILLI.

FATRIA CERTALDV. STVDIV FVIT ALMA POESIS.

E siccome Certaldo è samoso per contenere in se leceneri di questo grand' uomo; così è stato maisempre da' borestieri per ciò visitato, ed in una tal quale venerazione tenuto. Coluccio Salutati Segretario, o Cancelliere, come dicevano allora, della Signoria di Firenze, fece l'appreso Epitassio ivi all' Inscrizione soggiunto:

INCLITE CYR TATES HYMILI SERMONE LOCYTYS
DE TE PERTRANSIS TY PASCYA CARMINE CLARG
IN SYSTEMS YENIS. TY MONTYM NOMINA TYQUE
SILVAS ET FONTES. FETTIOS. AC STAGNA LACYSQ
C.M. MARISVE MYLTO DIGESTA LABORE RELINQUIS
ILLUSTRESQ; VILOS INFAVETIS. CASISYS ACTOS
IN NOSTRYM TEMPYS A PRIMO COLLIGIS ADIAM
TY CELEBRAS CLARAS ACTO DICTAMINE MATRES.
TY DIVOS OMNES IGNOTA AN ORIGINE DYCENS
PER TERQ NA REFERS DIVINA YOLYMINA NYLLE
CESSYAYS YETERYM. TE VYLGO MILLE LABORES
PERCELEBREM FACIUNT. ETAS TE NYLLA SILEBIT.

E bene sta, che sosse uno, che dopo morte su laureato Poeta, a fare il presente Epitasso a chi della.
Poesia tanto si dilettò, che Filippo Villani nella mentovata Vita di Giovanni ebbe a scrivere: Meritamente
sì degno nomo conveniva di essere con la poetica laurea,
coronato. E poco sotto: I valumi da lui composti, degni di essere laureati, in luogo di mirto, e d' ellera,
furono alle sue degne tempie. Compianse dipoi sra i molti
questa sua morte Matteo Palmieri scrivendo nella sua
Cronica sotto l'anno 1375. Ioanner Boccacius Vir amppi ingenii, & Latina patriaque sacundia in scribendo
selebris e vita migravit atatis sue anno 62. Anche,
Franco Sacchetti diede nelle sue Rime notizia di vari
uomini celebri mancati a suo tempo, fra' quali

----- Poeti con gran pregj Petrarca, e'l Boccaccio, e quel, ch' a desco Lesse il tuo Dante Antonin, che apertà Aven i passe al sonte poetesco. 1.1 25

IOANNIS I
THEDAL
HIC PRÆT
TEM ET I
MEMORI
MENT

r

,

+

L' istelso Sacchetti compose apposta l' appresso Canzone, comunicatami MS, dal dottulimo, e gentitishmo Sig. Dottor Niccolò Bargiacchi.

Canzone di Franco Sacchetti in morte di Giovanni Boscacci, il quale mort addi 200 di Disembre.

Ora ? mancata vgui Pocfia, E vote son le case de Parnuso, Poiche morte n' ba tolto ogni velore. S' so piungo, o gredo, che miracol fin Penfando, che un fol c' era rimafo Giovan Boccacci, ora è di vita fore? Capion del mio dolore Non è perchè fia morto, Cb' io me dorres a torto, Perchè chi nasce a questo passo giugne; Ma quel duol, che mi pugue, E' che niun riman, ne alcun vent. Che dia segno di spene A confortar, che co falute afpetti, Perché en virtu non è chi fi diletti. Lasso, che morte un pieceol tempo ha tolto A te, Fiorenza, ciafcun caro, e degno. Principio fo da Pietro, e da Francesco (1) Che in vacra Scrittura vidon molto: Vergogna a tali, che portan lor seguo, Che appena intendon Latin da Tedesco. E perche qui m' intresco, Tommafo [2] in queflo fiotto, Filosofo alto, e dotto Medico non fu pavi a lui vicente. Luigi eloquente

Retorico con vago, e dolce siile.

R .

Cor-

s forse Fr Francesco de' Nerli. 2 Tomunaso del Garbo.

E Legista civile

Corfen Tommaso, e Niccolò (1) sincero, Che fu si vago di configlio vero. Paulo Arismetra (2) ed Astrologo folo, Che di veder giammas non su satollo Come le stelle, e li pianets vanno, Ci venne men, per gire al fommo polo-E quei, che Marte seguir, ed Apollo Niccola, Alberio, e Francesco, e Manno. E come tutti fanto. Tre Poets, de name : Che sa m' è detto come, Zanobi [3] e 'l Petrarca in quel tesauro, Chi ebbon col verde Laura L' ultimo, e'l terzo è quel, che sopra scrivo, E ciasthedun su vivo Insieme, e tutti gle vidi ad un tempo, Or non fr. wede aleun tardi, o per tempo-Dunque s' so piango, so come colur, Che perdendo si duol l' ultima postu. Perchè manca speranza al suo soccorso. Sard virtù giammai più in altrui? O stard quanto Medicina ascostu Quando anni cinquecento perde il corso? Qual mente, o qual ricorfa-Afpetto poi, che trovi, Questa è, che la rimuovii Siccome rinnovò quella Ippocrate? Chi fia in quella etate Forse wedrd rinascer tal semenzia .. Ma io ho pur temenza, Che prima non risuoni l' alta trombas. Che fi fara sentir per ogni tomba. Questa paura ognora più mi monta,

Ozdi

Perché in avarizaa ognum fi specchia:

r forse Niccolo Mousci, se put non era uncor vito-

<sup>2</sup> Paolo dell' Abbaco.

<sup>3</sup> Zanobi da Strada.

Dud fi comprende, fludia, ed ammacstra. Re' numere ciascuno ba mente pronta Dove multiplicando s' apparecchia Sempre terare a se con la man destra-Non fi truova senestra, Che valor dentro chiuda, Così si vede nuda L' adorna Scuola da sutte sus parti, E le meccaniche artè Abbraceia che vuole effer degno, ed alto, Però che questo salto Fa, che tal nomo reggimento piglia, Che mal se regge, e peggio altrui configlia. Ben veggio giovinetti afai falire Non con wirth, perchè la curan peco, Ma tutto adopran in corporea vejta, Sieche ben posso aspettar l'avvenire, Veggendo che giammai non cercan loco Dove si faccia delle Muse sesta» Altri di maggior gefta, Antiche nel Senato, Contra Scipione, e Cato Ognora fanno, e seguon Catchina, E se surgon 'n cina Per niente tengon Licurgo, o Solone, A petto & lar persone Dicendo più saver chi più mal face, E chi più puote l' un l' altro disface. Come deggio Sperar, the furga Dante, Che gid chi il sappia legger non fi truova? E Giovanni, che è morto ne fe scola. A cut fi vederd l' Affrica avante, Che dell' alto Poeta vensa nova Verso costui, ed or rimasa è sola? Chi fonera parola In Letture propinque, Ld dove Libri cinque

Di questo diretan composte stimo. De' Viri illustri il primo, Conta il secondo delle Donne chiaro, Terzo si sa nomare, Buccolsca, il quarto Monzi, e Fiumi, Il quento degle Iddii, e lor costumi.

Tutte le profezie, che disson sempre

Tra 'l sessanta, e l'oranna essere il Mondo

Pieno di suarii, e sortunosi piorni,

Vidon, che si douean perden le tempre

Di ciascun valoroso, e gire al sondo.

E questo è quel, che par, che non soggiorni.

Sonati sono, i corni.

Di ogni parte a ricolta.

La stagione è rivolta.

La stagione è rivolta.

E s'egli è alcun, che guardi.

Gli Studi in Forni [1], vede gid conversi,

E gli dipinti spersi.

Che eran sovra le porte in quella s'eggia.

Ld, dove Ceres ora signoreggia.
Orfitaa, trista, sconsolata, e cieca,
Sanza conforto, e suor di ogni speranza,
Se alcun giorno ti avanza,
Come tu puoi ne va peregninando,
E di al Cielo: so mi ti raecomando.

Finalmente compianse si satta perdita Coluccio di Piero Salutati sopraddetto, che in questa guisa scrisse Francisco de Brossano. Vigosima quedem prima die Decembris [2] Boccatius nosten interist, quem, sue mortalitatis immemor, past busta Petraroba ardentius ampleste-bar.

J Forse lo-Studio-Fioceotino- su prima dall' Opera del Duemo, e da' Forni, dicendo il Migliore, che agli Opera; di S Maria del. Fiore apparteneva il mantener le Gale dello Studio

a La differenza di un giorno nella morte, quando non fegue di nottetompo, fuol dependere dalla confusione coi di della fepolitura. Sar . & in illo morore tanti Vatis, quantum numquane,... futurum arbeiror, vel quod faltem affeverare non vereur. quantum nulla umquam atas tulit , quotidie confolabar -Es quandocumque dabatur nobis confabulands facultas 🖡 qued varifimam tamen erat de propies occupationes mens » de propter molem, de atatem, enflicationemque loannie, mihit altud quam da Francisco conferebamus . In cuiur fundationem adeo libenter fermones usurpubat, ut utbel avidine, nibilque copiofine enarraret dec- Me miferum, qui affricante Devina grat.a adeo fruelifere de bonerabili fungebar officso, ut utbil quod ad bumanam felecisatem adtinet deficere bideatur, quim nondum in occupationibus publices, qua mibe tanta gloria contigerunt s. biennis tempus exegerim, mihi primus annus Francisco fatalisate, fecundus autem Boccates morte funeflut acceffit ; ut facile poffim deprehendere , quam veriffimum fis ellad Severeni diclum; quantir amarmudinebus bumana prosperatatie duicedo respersa est. Hen mibi, incundissima mi Boccari, que filus colendur, amandur, & admirandur mibe remanserar, confibrum in dubier, & folation inadverfix, latitia professitation, & focuse in bumanis, que me vertam tua mortes dolore turbatur? Publicam we calamitatem, an privata incommoda profequar? O Musa, o laurur, o sacra fata l'oesis! Liber enim exclamare verficulo, quem funereo opere ad bonorem Petrarcha infitum dictavi .. Et vere Mufat atque l'orfim, & facras laurus Buccatti uostri status tangit . Hen mibi quir admodo pascua cantabir, qua sexdecim Eclogir ades eleganter celebravet, ut facile possimus cas, non andeo dicere Bucolicis nostri Francisci, sed veterum aquare. laboribut, vel proferre? Quit integumenta portica , in quibur letere folent, ant fecreta natura, aut moralium... addita documenta, aut bifloriarum veritas incorrupta de catero nobes evolvet? Hoe tam affatim, tamque emendatissime absolvit in libro de Genealogia Deorum , quem mulso labore, & flylo prorfus divino composuit, ut omnes attam prifess viros buint ret sudagine fugerarit. Quod R ... 09 W.S .

oput, si viderie, non dubito ce lataturum ère nostra etati, nostresque temporebus grasulantem, quam tam praclaro labore Ioannis & atilem, & mirandam posterie videris transituram. Quis admode cafus, ac fortune portices, quibus illustres viri ialtati sunt, deincops, Seut alle, ftylo luculento describet? Quis obscurissimum ac defficillimum opus, claras mulieres de immenfo biftoriarum pelago, ficut ille fecit, excerptar, in uniue voluminis feriem numerabit? Quis vos orbis totius ornamenta, montes, filvas, fontes, lacut, ftagna, flumina, & maria, mundum, mira tum varietate, tum utilitate. ensignita, que ille nobis copiose, ornate reliquit, in. unum librum digesta docebit? Heu mibi , loaunes mi dulsiffine, quo abist devinum illud ingenium, & coleffis omnino facundia, quibus Patria tua, velut inexbausto iubare resplendeac? Heu mibi, qualis nobie, & ceteris, qui avide te colebant, postquam er sam infauste subtractur, est status unta futurus? Unde nobis dubitantibus, dabetur de Poetarum insolubelebut, de Hestoriarum ambiguitate, & de veterum laborum caligine declarari? Ge. Hac tecum , quem scio Boccatti nostri pracipuum suise. eultorem, lamentari volui Ge-



DELLA

## ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE SECONDA



TROEMIO.



Sentimenti degli uomini sopra le umane operazioni sono tanto fra loro diversi, che malamente dritto giudizio fare ne è permesso. Non vi ha quasi azione al Mondo sì rea, che non trovi alcuno, cui basti il cuore di disenderla in qualche parte; nè all' incontro niuna.

se ne sa talmente buona, che non trovi censuratore. In somma tanti sono d'ordinario nelle cose tutte i pareri, quanti quelli sono, che s'intromettono a giudicarne.

Tra coloro, che hanno fatto in modo speciale, pa-

ነ፣

rola delle Novelle di Giovanni Boccaccio, mancato non è più d' uno, che favolose le abbia tuttequante giudicate, ed una imitazione, ed una copia in certa guifa delle Favole Milesse, passate poscia in proverbio. Filippo Beroaldo, grande Umanista, che a tradutne alcune diè di piglio alla penna, su uno di essi, serivendo ne' suoi Elogi: Ioannes Boccatins Gre. centum sabulosas bistorias stilo elegantissimo composuis. Un aitro si su ancora Paolo Giovio, comecche negli Elogi suoi lasciò: Illa decem dierum Fabula Milessarum imita-

tione, oblectandi otis in gratiam composita.

Quindi avvenne, che il nostro Monsig. Francesco Bonciani Arcivescovo di Pisa, soggetto nelle Lettere, umane, e nella profana erudizione non mediocremente versato, avvegnachè più il sosse melle Divino, convenienti alla sua professione, su di sentimento in una sua Fatica MS, che siccome sembra, che una specie di poessia, e d'infignimento in prosa si trovi nelle Novelle generalmente, così in quelle di Giovanni Boccaccio nostro la natura delle altre Novelle, e delle Favole, ed i precetti del novellare si debbano da noi unicamente riconoscere, e ravvisare. Simigliantemente Lodovico Castelvetro nella terza Parte principale della Poetica d'Aristotile da se volgarizzata disse: Luciano in molti de' suoi ragionamenti, e Giovanni Boccaccio nel suo Decameron, e nel Filopono (alcuno potrebbe dire) sieno Poeti.

Ma per vero dire, che sarebb' egli mai se costoro, principalmente il Bonciani, si sossero trovati a riscontrare nelle Istorie più recondite de' tempi a quegli del Boccaccio vicini, o pure di quei giorni stessi, scopertesi peravventura modernamente, una mano di avvenimenti tali, quali il nostro Novellatore gli dimostra è Almeno, stimo io, che obbligati sarieno stati a confessare, che alcune di esse Novelle del Boccaccio sono vete Istorie, come sembra, che il confessasse modernamente Tommaso Pope-Blount nella sua Censura di vari Autori, con iscrivere, che dal nostro Scrittore lasciato

fu in tra l'altre Liber Italicus, Decameron, five Princeps Galeottus inscriptus, in quo Fabulis, & Histories centum &c.

Tralascio, che queste Novelle, ed Istorie venissero dall' Autore trattate a modo di Poesia, che ben lo pone in veduta Francesco Bocchi, con dire: Miras ille cogitationer persape molitur, quar parit tam multo ingenio; ram subtiliter, ut fine rythmis in prost oratione vim. admirabilem Poetica agnofear. E ciò fa egli non tanto per la miluratezza de' periodi, ne' quali molti versi effettivi fi duole, che vi fi ritrovino il moderno Sig. Paolo Antonio Rollo; ma eziandio per la materia, col variare alcune cofe men che verifimili; che è quello, che vuole inferire il Castelvetro poco dopo al luogo da noi tiferito, parendogli infino, per soverchio forse di stitichezza, che il Boccaccio non arrivasse a vestirsi bene del carattere di Novellatore, e di Poeta, con dire: Quejts simile mode de parlare stanno bene all' Istorico quando vuole dimostrare, che esce suore de confine della. consuctudine; ma slanno male al Poeta, la cui sua maggiore lode è, che saccia la 'ncertitudine parer certitudine per tutte quelle vie, che pud. Laonde non so come mè possa commendare Giovanni Boccaccio, il quale con alcune parole ec, alcuna volta le rende sospette di falsità ; e quindi, se mal non ravviso, non iscorgendo egli totalmente il carattere nel Boccaccio di Poeta, viene a confellare, che ei si mostrasse piutrosto litorico. E certa cola è , che alla fua eloquente maniera fu d' uopo , per fare anche l'ufizio di Novellatore, e in certo modo di Poeta, il variate talvolta alcune circoftanze, che fredda comparía facevano nell' Istorie, o nelle Favole, ch' ei racconta. In fine a guifa di composizioni poetiche appella le prefenti Novelle quel Giovacchino Ciani, che a) nostro Autore sece quella solenne riprensione, che si diffe de sopra: ut poetica studia absicias ; & exetsalem poeticen illam detestatus Grc.

Si sa per moiti, che le Novelle di Ser Giovanni FioFiorentino, coll'appellazione di Pecorone, da lui poste in carta poco dopo alle nottre, in trovandosi a Dovadola l' anno 1378, furono vere Storie, le quali riscontrano a maraviglia con de' fatti raccontati da Ricordano Malespini, e da Giovanni Villani. Delle Novelle di Franco Sacchetti scritte verso l'anno 1376, molte fe ne ravvilano pur vere, e che hanno riprova certiffima, ed infallible, confrontando alcune di loro coll'I-Rorie del Segretario Fiorentino, e con quelle di Scipione Ammirato, ed altre illustrando intino, e correggendo le Facezie di Poggio Bracciolini; il quale Poggio, ficcome l' Autore della Prefazione del Sacchetti va avvifando, s' inganna forse per difetto di memoria. Ned è ignoto, che le cento Novelle di Mafuccio Salernitano ( che comentò, giusta il Doni, la prima Giornata del Boccaccio) Scrittore fiorito dopo al 1400, contengono tutti fatti seguiti, imperciocche in fine di quell' Operetta nei parlamento al fuo Libro fi protesta l' Autore, chiamandone Iddio in testimonio, che tutte sono Istorie ne' suoi tempi avvenute.

Ro io bene, che l'effersi trovate vere alcune. Novelle del l'ecorone, del Sacchetti, di Masuccio, e d'altri non sa mai, che vere dir si possano quelle del nostro Giovanni Boccaccio. Ma si dicamo poco: chi vorrà mai (sostenendo la contraria opinione, che le Novelle del Boccaccio sieno tutte sinzioni savolose) opporsi a quei tanti, e si gravi Istorici, che in conferma degli avvenimenti da loro natrati cirano molti satti delle presenti Novelle? cosa, che in troppo gran biasimo ridonderebbe ai medesimi, quasi corroborare intendessero le veririere asserzioni colle salsità delle Favole, e renderebbero savoloso, o sospetto di salso ogni altro loto asserto.

Oltrediche al Boccaccio stesso bisogna pur credere laddove nel Proemio della IV. Giornata scrive, estere allora certuni, i quali su altra gussa essere state le cose da me raccontate, che come so le vi porgo, s' sugegna-

no, in detrimento della mia fasica, di dimostrare. Quegli, che queste cose così non essere state dicono, aurei molto caro, che essi recassero gli originale, li quali, se a quel ch' so scrivo discordante sossero, giusta direi la loro riprensione, e d' ammendar me stesso m' ingegneres.

Mia opinione è, e si tocca sicuramente con niano, le Novelle del Boccaccio effere fortofopra di tre forte, che è quello appunto, che il l'ope Blount mostra di credere, e quello altrest, cui inferire intende Girolamo Ruscelli nel definire sul Vocabolario del Decamerone la voce Novella: fignifica ancor Favola, o Raccontamento de cofa avvenuta, vera, o verifimile, come fono le cento di questo Libro. Imperciocche alcune sono vere Istorie ne' tempi fuoi, o poco innanzi accadute; le quali per altronon mancano di quel cangiamento, che al Poeta spetta ii farvi. E ben Paolo Frebero non fi mostrò lontano dal credere alcune di loro essere Istorie, e non Favole, conciotiache disse nel Teatro Virorum eruditione clarorum, che il Boccaccio diede fuori Libeum centum novorum, quem Decameron vocavit, & Lingua Etrufea conferight, quo Historia multa faceta continentur. Illorie ne appello alcune il Petrarca, mercecche in una fua Epiftola tradotta dal Dolce mi da nell'occhio un luogo, ov' egli fi rallegra col nostro Giovanni di aver posto nel Decamerone per ultima un' Istoria dissimile alle precedenti. Altrefono mere Favole dagli antichi prefe, come per ragion d'esemplo da Apuleio, e talvolta con artificio, se bene flava, variate in quaiche parte. Altre sono miste d' Istoria, e di Favola, e queste a cagione che gli avvenimenti in else leguiti correva voce, che folsero accaduti in quella guifa divifata da lui , febbene in realtà alcuna voltaeranostati alquanto vari, come variano non di rado le Gazzette, o Nuove, o Avvili, che vengono a noi di fuori, ed appunto Novella dagli Accademici della Crusca si definisce eziandio Avviso. Per dare di queste ultime un efempio, chi è, che creda, che il Boccaccio nella Novella III. della II. Giornata volesse a bel diletto per-

fuadere ai Fiorentini , che un Fiorentino fosse arrivato ad essere Re di Scozia? Pure, attesi gli andamenti, è credibilissimo, per mio avviso, che ciò venisse asserito da alcuno istorico racconto poco veritiero, che allora andasse in volta; il che apparirà chiaro a chi le Istorie, e gli Annali d' Inghilterra andrà scorrendo, e coll' avvenimento dal Boccaccio descritto farà confronto, con conoscere quanto facilmente un simile alterato racconto, chente è la Novella, possa essere stato mandato attorno. Lo che basti quanto a questo punto dello scambiamento, non essendo di mestiere per esemplificarlo il ridurre a memoria il fatto omai troppo noto delle Divine Pagine, che interpretate male, e male trascritte in istraniere Lingue, dierono luogo al nascere delle Favole, to pur quello di alcune Narrazioni anche sacre, che non fono ricevute come legittime dalla Santa Chiefa, anzi da lei come apocrife vengono confiderate. Oltredichè il Boccaccio medefimo fer se pure nel Proemio, di raccontare cento Novelle, o Favole, o Parabole, o Istorie, fegno che dell' une e dell'altre era quello un mifto axtific.ofamente condotto.

Dell'occasione, e del tempo, che ebbe il Boccascio di comporre le sue Novelle.

### C A P. I.

Occasione, ed il tempo, che ebbe Giovanni Boccaccio di porre in carta il suo Decamerone, l'addita egli medesimo scrivendo nell incominciare la prima Giornata di esso:

Erano gli anni della fruttifera Incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di mille trecento quarant' otto, quando nella egregia Città di Fiorenza, oltre

eltre ad ogni altra Italica bellsssima, pervenne la mortifera pestilenza; la quale per operazion de' corpi superiori, o per le nostre insque opere, da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anus davants nelle parti Orientali incoministata, quelle d sunumerabile quantità di viventi avendo private, fenza ristare, d'un luogo in un altro continuandos, verso l'Occidente miseramente s' era ampliata : e in... quella non valendo senno, ne umano provvedemento, per lo quale su da molte immundizie purgata la Città da Uficiali fopra ciò ordinati, e vietato l' entrarvi dentro a ciafeuno infermo , e molti configli dati a confervazione della sunità, ne ancora umili supplicazioni, non una wolta, ma molte, e in processions ordinate, e in altre guise a Dio fatte dalle divote persone: quasi nel principio della Primavera dell'anno predetto prisbilmente cominciò è suot dolorosi effetti, e in miracolosa mantera a dimostrare; e non come in Oriente aveva fatto, dove a chinnque usciva il sangue del naso era manisesto segno d'inevitabile morte; ma nascevano nel cominciamento d' esta. a' mafchi, e alle femmine parimente, o nell' anguinaia, · sono le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano, come una comunal mela, altre come un uovo, e alcune più, e alcun' altre meno, le quals è volgare nominavan gavoccioli; e dalle parti del corpo predette infra breve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere, e a venire; e da questo appresso s' incominció la qualita della predetta infermità [1] a permutare in macchie nere,

Questa Peste descritta dal Borcaccio su da lui imitata da Tucidide. Ricorda questa Peste medesma il Petrarca in più luoghi. Nelle Epistole di Plinio, del Petrarca, di Pico, è d'altri eccellentissani uonimi tradotte dal Dolce ec una ve n'ha seritta dal Petrarca al Borcaccio, in cui lo ragguaglia d'aver trascorse le sue Novelle riportandone gran piaccio, spezialmente nel bel primo, e nel sine delle medesinie; de i quali nell'one avera descritto propriomente, e con molta cipia, ed eleganza le state delle patrio nestra al tempo della posificia mercalità.

o livide, le quali nelle braccia, e per le colle, e in ciafounz altra parte del corpo apparatita a milito a cui grante, e rade, e a cui minute, e spejie. E come il gauniciplo primieramente era flain, e aniora era cerisfismo endizio di futura morte, così erano queste a ciascuno, a cui venient. A cura delle quali infermité ne configlio de melio, ne virin de medieina alcuna pareva, che valejfe, o facejfe profitto : anzi, o che la natura del malore no I patigle, o che l' ignoranza de medicante [ de quals oftre al nunero degli fitenziati, corì di femmine, come d'uomini, senza avere alcuna dottrana de medicina. avnia grammit, era il numero devenuto grandissimo) non constejje, da che si movejje, e per confequence debeto argoinento non vi prendeffe; non foldmente poche ne guarevair, and quali tutti infra'l termo giorno dalla apparizime de sopradetti segni, chi più tosto, e chi meno, e s piu fanta alcuna febbre, o altro accidente morivano. E fu que la pestilenza di maggior forza, perciocchè essa. dant' infermi di quella per la comunicare infieme e' avpentaux a' fani, non altramente che faccia il fuoco alleonfe fecche, o unte, quanto molto gle fono avvicinate. E più avanti ancora chbe di male, che non solamente il parlare, e l'usare con gl' infermi dava a fani infermisa, o cagione di comune morte ; ma ancora il toccare è panni, o qualunque altra cofa da quegli infermi flata rocca, a adoperata, prieva seco quella carale infermità nel rocestor trasportare. Maravigliosa cosa è ad udire quello, che sa debbo dire, il che fe dagli occhi di molti, e da' mies non fosse stato wednto, appena che so ardissi di crederlo, non che di scriverlo, quantunque da sededegno udito l' avessi. Dice , che di tanta efficacia fu La qua'età della peffeienza narrara nello appeccarfi da uno ad altro, che non solamente l' nomo all' nonto, ma queflo, che è milto più, affai volte vifizilmente fece, cioè, che la cosa dell' nomo, informo stato, o morto de tale infermitd, tocca de un altro animale fuori della spezie dell' nome, non folamente della informità il contaminaffe . ANG.

ma quello infra brevissimo spazio occidesse; di che gli occhi mies (ficcome poco davante è desto ) prefero trall'altre wolte un d' cost fatta esperienza, che allendo [1] gli stracci d' un povero nomo da tale infermité morto, gittati nella via publica, e avvenendosi ad essi due porci, e quegli, fecondo si lor cofenme, prema moito col grefo, e poe co dente prefigle, e scoffiglest alle guance, in piccola ora apprejjo, dopo alcuno avvolgimento, come fe veleno aveljer prefo, amenduns fopra gli mal virati straces morts caddero en terra ec. Affas ed nomine, e donne abbandonarono la propria Città, le proprie case, a lor luoghe, ed a lor parente, e le lor cose, e cercarone l'altrus, o almeno si contado ec- A me medefino incresce andarmi tanto tra. tante miferie avvolgendo, perché volendo emas lafeiare fiar quella parte di quelle, che so acconciamente posto lasciare, dico, che stando in questi termini la nostra Cised d'abitatori quafi vota, addivenne [ ficcome to poi da persona degna di sede sentie ; che nella venerabile Chiefa de S. Maria Novella, un Martedi mattina, non. offendovi quafi alcun' altra persona, natte li Divine ufici in abito lugubre, quale a si fatta stagione si richiedea, fi ritrovarono fette giovant Donne, tutte l' una alle altra o per amifia, o per vicinanza, o per parentado conginute: delle quals neuna il ventottesimo anno passato avea , ne era minor de diciotto, favia ciascuna, e de sangue. nobile, e bella di forma, e ernata di coftumi, e di leggiadria onesta etc. Le quali non già da alcuno proponimento tirate, ma per cafe en una delle parte della Chiefa adunates, quasi in cercbio a sedere postes dopo più fofpiri, laftinio flure il dire de' paternofiri, feco della. qualità del tempo melte, e varie cofè cominciarono a ragionare, e s) i andarfere in contado; ficecine poi mandarubo ad effetto il giotno seguente, che su Mercoledt, secondo quel che fi dice dipoi dal Boccaccio nella fine della feconda Giornata.

### S 1

<sup>3</sup> Quello facto fo letto originalmente nel Decamerono da Giovanni Moreili concemperaneo, che lo riferifee nella fua Cron. a e. 250,

Del luogo, e delle persone intervenute al racconto delle Novelle.

### CAP. II.

Uanto al luogo, ove l'amorola brigata si congrego a mettere inseme, e raccontare le presenti gio-conde Novelle, abbiamo da Francesco Bocchi nel primo Libro de' suoi Elogi, che su amento in locio, de suburbanio, e dal Boccaccio stesso en contado. Ma ove sosse precisamente, dissicile per mio avviso si è lo stabilirlo con sicurezza, poichè varie, ed incerte sono sopra

di ciò degli eruditi le opinioni.

Narra il chiarifsimo Sig. Canonico Salvino Salvini ne' Fasti Consolati dell' Accademia Fiorentina, Opera di multiplice istorica erudizione ripiena, in favellando di Niccolò Martelli Confolo VIII. quanto appresso: Tra i suddetti Manoscritti Strozzi vi è un Codice segnato 178. che ba per titolo Giardino di Prato, e contiene un Capitolo, alcune Stanze fatte all' improvvifo, Sonetti, e altre Rime di Niccolò Martelli fatte nel 2534. la maggior parte per intrattenere onesta brigata nella nobil Terra di Prato, come egli dice nelle sue Lettere, e nella Villa di S. Anna presso a Prato, posseduta allora da Lorenzo Segni, Padre di Bernardo nofiro Comfolo, e che ora è della nobil Famiglia de Vas. E cosa degua de farne qui memoria, quello, che afferiva il Senatore Alefsandro Segni [ de cui , come de nostro Consolo , si fard menzione ] cicè, che in questa Villa de suoi Antenaté si radund per suggir la Peste, quella piacevole Conversazione del 1348. descritta del Boccaccio nel suo Decamerone, che egli compose per onesto divertimento, e suganno dell'ozio, e de quel tempo calamitofo. Non intendo im

però come i' adunanza descritta, composta in gran parte di femminili persone, avesse potuto agevolmente dilungarii da Firenze a piedi per giugnere alla Villa di S. Anna presso Prato, e come agevole fosse stato loro altrest in tempodi grande inferione pallare liberamente da più luoghi guardat. , e custoditi a cagione della medenma pestilenza, quanti ècredibile, che se ne trovassero in si lungo tratto. Si accresce la difficoltà notabilmente per le parole stesse del Boccaccio, alle quali conviene acquietarsi , dicendo, che esso luogo in contado non era fuor della Città dire a due piccole miglia. Ed aggiugnendo egli di piu, che era fopra mus piscola montagnetta da ogni parte lontano alquanto alle nostro strade , de vary albuscelle , e piante , tutte di verde fronde ripieno, piacevoli a ripuardare; in ful colmo delle quali era un l'alagin con bello, e gran Cortile nel mezzo, e con logge, e con fale, e can camere tutte, crascuna verso di se belliffima, e di liete dipiniure rappuardevole, ed ornata, con gratelli d'attorno , e con giardini maravigliofi, e con pozzi di acque freschissie, vi ha chi ravvisa di tanti contrassegni corredata una Villa presso Fiesole, ove è anche sama di padre in tigliuolo patfata, che vi fi componetfe il Decamerone; lo che non disconviene ancora con quello, che il Boccaecio stesso addita nella Novella II. della ottava Giornata, che a quel luogo era affai vicino Varlungo; e con... quello, che nella Novella IV. della stessa VIII. Giornata si afferisce, cioè, che dal luogo del racconto il poggio di Ficiole si poteva vedere; del che sotto essa Novella favelleremo. To stava pensando se dar si poteva piuttofto il cafo, che nella Villa di S. Anna fa fosse poscia ritirato il Boccaccio a distendere questa sua Opera -

Se malagevole poi è flato il fermare il luogo, a maggior difficoltà peravventura è soggetto il trovamento dopo tanti scatt delle persone nel racconto delle Novelle introdotte. E sentimento di Benedetto Fioretti [1] che di postro Boccaccio nel Proemio del suo Decamerone rimuta si

a Progina, Vol. III. pag. 32.

nome alle introdotte persone per trancare all invidia, e alla maldicenza l'occasione de progrudicare à suoi novellatori, occultati fotto nomi fignification di alcuna relazione qua-Istativa. E bene il Boccaccio stesso si protesta di non voler dire il nome loro per prudente rispetto. Sopra di che piacque a Lodovico Castelvetro nella Parte terza della fua Esposizione della Poetica d' Aristotile [ 1 ] di fat quelta Critica. E vero, che il l'oeta puo, e dee mutare il nome a quelle persone, le quals potrebbino, raccontando egli e dette, o i fatti fuoi, ricevere fiorno, quando egls non volesse far loro vergogna. Ma [ legue a dire ] el Boccaccio, nel mutare e nomi alle sette Donne ec. poteva, e doveva per cagione della verisimilitudine imporre s noms Feorentins de quel tempo , come Francesca, Giovanna, e simili , seuza ricorrere a nomi Greci , .

muovi agli orecebi degli nomini di allora.

Per altro se a niun particolare sopra di ciò si può venire, mostra Girolamo Ruscelli (2) che Lodovico Dolce si credè, che quel dieci tra donne, e uomini, che il Boccaccio a recitar le Novelle intromife, fossero tutti persone nobili . In fatti d' uno di loro dice il celebratifimo Anton Maria Salvini d'avere intefo da chi potea saperio, qualmente Dioneo si fu quel Pacino di Tommafo Peruzzi, del quale abbiamo noi battevolmente parlato nel Cap. XIX. della nostra Prima Parte. Il Cavalier Salviati poi, che ciò non seppe, scriffe (3) di Dioneo puramente, che egli fa del balordo, e come s' intitola egls da per se, dello scemo. Panfilo uno degli uomini introdotti nel Decamerone su altresì un interlocutore dell' Egloga terza, e della quinta, e di questo nome scriffe Giovanni spiegandole, ch' egli vale Toius Amor. Col nome di Filoftraro terzo personaggio di questi intitolò egli un fuo Poema in ottava tima, di cui fi favellò di fopra. Pampinea, si su altres) interlocutrice della seconda Eglo-

<sup>2 &</sup>amp; Car. 196.

a sel Discots interne al Desem.

<sup>3</sup> Arvert, lib. 1, c. 14.

Egloga, e di essa nella spiegazione passò in silenzio. In Frammetta intitolò il suo Libro ben noto. Ma la Frammetta del Decamerone non sembra, che esser poteste la sua amata Principessa, o Regina, mentre non su alcuna di loro delle Donne raunate al vero congresso delle Novelle. Lia, dice il Sansovino nella Vita del Boccaccio, che significa Lucia, e che su amata da lui, e sotto nome d'Elissa introdotta nel Decamerone; di che sia la sede presso di lui. Soltanto in trovo Lisa in quel ch' io soggiugnerò appresso.

Noi abbiamo poc' anzi nominato per Dioneo, Pacino Peruzzi, e la Fiammetta; dir si vuole qui, che in un Componimento, che vien reputato del Boccaccio, in terza rima, manoscritto, nomina egli diverse Donne, non che io creda, che siano quelle del Decamerone, ma perchè un di qualcheduno vi faccia sopra a nostro propo-

fito offervazione.

Allato a cui con allegrezza, e gioco De' Giachinotti Monna Ista s' appella, D' intorno quinci Miliana è colei, Di Giovanni de' Nerli, ch' è dopo ella.

E la Lifu, e la Pechia, ch' è con lei, Vengono appressò, ambedue figliuole Di Renier Marignan sapere dei;

A nostra danza quinta è il tuo Sole, Cioè quella Fiammetta, che ti diede,

Con la fuetta al cor, che ancor ti duole, et.

E la bella Lombarda segue pos Monna Vanna obtamuta, e se tu guarde Nsuna psù bella n' è con esso nos

Di Filippozzo Filippa de' Bardi; Seguita loro poi Monna Lottiera Di Nigi di Neron'n foavi sguardi.

La Vanna de Félippo Primavera Da tal conofci tu degna chiamata Vedendola seguir nostra bandiera...

Allato

quell' applauso, con cui le riceve, ed innalza il Salviati; anzichè i Fiorentini biatimavano la sua satica, parendo loro, che contenesse ciance. Ma checchè sacesse il volgo, l'apprezzava il Petrarca. Veto però è, che il Boccaccio stesso suppose nel principio della IV. Giornata, e nel sinale del Libto, che e' dicessero, che meglio avrebb' egli fatto, uomo pesato, e grave, a darsi ad altro studio. Anche il Muzio scrisse nelle Lettere. Libro III. in quella a Mess. Gabbriello Cesano, e a. Mess. Bartolommeo Cavalcanti: Avete aggiunto, che il Boccaccio non ebbe giudicio nelle cosè sue, anzichè avendo seritto il Decamerone, e degli altri Libri, e ispecialmente il Filocolo ec. egli si credeva, che il Filocolo dovesse esserito dal mondo in maggior pregio. Al che sorse alluse il Burchiello circa il Decamerone con dire:

Nostro Boccaccio, che singendo a caso, Dona al suò Idsoma tal deletto, Qual glè promise el soute de Parnaso.

E Gio: Matteo Tofcani:

Ast bic, cui facili levique opella Crevit pagina per iocum, atque ludum.

Per altro il suo pubblicare le Novelle, ch'egli afferma non essere state di sua invenzione, ma raccontate, dovette essere dopo averle scritte un darne suori copie, o pure un recitarle pubblicamente, o anche privatamente, ma in modo, che sussero imparate, mentre così leggiamo di Dante Alighieri (1) che passando un giorno per Porta S. Piero prima del suo esilio, ascoltò un fabbro, che cantava la sua Commedia come si sa di una Canzone, è tramestava i versi di quella smozzicandone s' uno, e rappezzando quell' altro; e similmente, che altra siata [2] incontrò una vil persona, che nell' andar dietro a certe some l'istessa. Divina Opera si stava cantando.

t Franc. Sacch. Nov. CXIV.

a d. Nov. CXV.

# Giornata I. Nowella I. Ser Ciappelletto.

### CAP. III.

L'chlarissimo Sig. Giuseppe Bianchini di Prato, Soggetto di gran dottrina, ed erudizione adorno, il
quale al presente lavoro confottandomi, ha ad esso,
col consiglio, e coll'opra qualche giovamento prestato,
possiede nella sua Libreria un Decamerone stampato in,
Firenze dai Giunti nell'anno 1573, alla cui margine
sul bel primo della presente Navetta si legge scritto a
penna: Vien citato questo luogo da Marian Soccino nel
Trattato de Oblassion, libell. 14, n. 3.

Quanto io abbia deliderato, che sussità questa citazione nell' Opera del Soccino, può agavolmento ognuno persuaderselo; non avendo io perciò risparmiato, fatica in cercarne con, iscorrerla da capo a sondo.

ma indarno. Non mi andava io lufingando per altro, efferfi potuto trovare, quando che vi fosse, in quel Trattato. cofa di gran momento a verificare l' istoria della prefente Novella. Benst era da vedersi se il Soccino uomo. di alto fenno, e di molte lettere, e che ai dire di Enea Silvio Historias omnes novie, passava in quella sua Opera per vera litoria essa Novella: ma l'origine della medesima mal ce la poteva date, credo io, di certa feienza, giacche egli else molto dipoi al Boccaccio, e più che più ai tempi, in cui si dice essere accadutts. l'avvenimento, che qui fi narra; imperciocche nato Mariano Soccino Il vecchio l' anno 1401. verso l' anho 1450. dedicogli Enez Silvio, pofeta Pio II. las Storia de' due amanti Paris e Vienna, che a perizione di lui si legge nel Cartari [1] avere egli scritto; sebbene

a In Syll Advoc. Goalifler.

hene Pio stefso asserma di non averla scritta, e ciò in una sua Epistola sorto n., 1950

Turtavolta in mancanta dell'afrecsione defiderata del Bostino, nun lafem di reporsi molto credibue quetto nevenmento; primietamente perchè ci da nella fua des ferizione una puntual contesta delle perfone, polcia del tumpo non dilungi a quello del floccaccio, onde non fi prefutta incognita, od ofcuta a fui fimili facconda.

Quanto alle persone, parla egii di Muciatro Frantoni, di Mescatante in Esancia disensio Cavanere. Di emitui si verifica nelle Notine MSS, della Famigna Esansoni della horeita, da me vedute presso la nobil Profapia degli Ardimanoi da Cetina Vecchia (che vien tenuto estere di loto Consorteria) come Mescer Muciatto Capaliere del Cavaller Guido di Nanni de' Franzeti della Borgita viste carca i anno 1300. È che Mescer Muelatto si fichie pirti in quei tempo con Cario di Valois de' Reali di Francia comunemente appeliato Mescer Cario Sepanterra, fratesso di Filippo Re di Francia, parole presso che tutte del Boccaccio, l'abbianio ancora la Dino Compagni (1) Istorico vivuto in quelta età.

Racconta il Cathelestro nella estra Parte della Posalea 4 Armiorine reschotes, the Cappercilo fu trasformato mar munta , a trafpolitions , e dimensione inficire di dorsore in Coappelletto. Crò mulia aggiunge al cafo nofino, enmocche fembra riferute femplicemente quello stelso the il Boccaccio, dicendo, the a Meßer Muciatto trongdeminarut un Ser Guspperello da Poato, el quale perciocche parcola de perfinse era, o mairo effettatuzzo, non fapquando, e hesupofeles , che fi volatio dire Cepparello ec-Elmpselletto il shomavano. Ma u fa bene, che in Prato finti allotta con qualche lustro la Famiglia del Cepmonthi ulzimamente ivi mancata, de cui non ha cofapiù facile, che l'essere uscato questo & Cepparello, e fittle la denominacione averie date ; del quale fi tre--rembbe anche fatte presio inggione , e qualche attor \* ... A . 12 7 . . . T . come

<sup>1</sup> Mars. Play Lib 1L.

come Notalo ch' egli era, nella fua Patria, fe egli non avesse anul abitato in Patigi, riparandosi cola nella...

Cafa, che vi teneva aperta Messer Muciatto.

Carlo di Valois, appellato Sensaterra, chiamato su da Bonisatio VIII. siccome il Boccaccio va accennando, in Toscana l'anno 1301. E ben io trovo ne' 15. Novembro 201. D. Musciattus de Franzessous Capitament Talles Tustes.

Le circostanze poi non possono essere più al vero confacenti. Primieramente si rende assai credibile, che dovendo suoi crediti riscuotere Messer Muciatto, ed aggiustare i fatti suoi molto intralciati con alcuni di nazione di Borgogna, si volesse valere di quel Pratese, che in casa sua praticava, uomo da contrapporti alla misleanza de' suoi debitori. Credibilissimo inoltre si è, che Ser Ciappelletto sosse dopo morre per correre grati pericolo di non essere ammesso all' Ecclesiastica sepoltura, passando come usuraio, poichè i cadaveri di simili persone, siccome dalla Chiesa scomunicate, non esa solito, che ivi si ricevessero.

Similmente credibile si rende l'affociazione del cadavere fatta da Frati tutti vestiti di camici, e co piviali indosso, che allora dovea così usate, leggandosi in Franco Sacchetti Novella C(V. Ho veduto in alcun paese, che quando uno è portato alla fosta, dietro gli vanno una gran beigata, tra' quali melti innanzi vanno in...

camici .

Niuna mataviglia recar può, che dopo la mortedi Ciappelletto, il Frate falito in fal pergamo, di lui,
e della fua vita comincialise a predicare; noto essendo
per la Novella XXII. di Franco Sacchetti, che in una
Villa della Marca d' Ancona essendo morto un certo
contadino, un Frate, che passava, su fermato a predicare
della vita sua, e de' costumi senza ne pur conoscerso,
nè esterne informato. Sembrano talvolta incredibili i
sacconti, che si trovano nelle Storie. Sa bene ognumo qual maniera di vivere menasse Pietro Aretino:

pure

pare il Sig. Conte Gio: Matia N. azzucchelli degnissimo Gentiluomo di Bresca nulla Vita (1) che ha scritto etuditissimamente di questo Seggetto; ci asseura, che in vivendo venne encomiato tul pulpito, e dichiatato attessario alla Chiesa, e più necessario del Producatori dalla solle adulazione d' alcuni, e principalmente da quella di un Regolate, che lo appello buziandolo colorata bierena, sace, spiendore della Santa Chiesa.

Emalmente ana prova della verità iftorica di quella Novelta da nolto pelo una reflettione, che io vo facendo. Già è noto per la Vita di S. Martino scritta da Severo bulgirio, un fimil cafo d' un finifimo lacro, che ucc. so per le sue triftizie su pol creduto, ed offequiato qual Santo per errore, ed inganno de' popoli. Se la notita prefente folle una pura finzione, non facevadi melliere, che il Boccaccio nel fine di essa affermatse con serietà, che creder non fi dovera, che Ser Ciappelletso fosse Santo, bensi doveamo inclinare a credere, che si dannalie per la fua forderaterza, e miferedenza, lafeiando suo luogo per altro alla misericordia di Dio , e al (no Divino giudinio, poiché come favola non avrebbe ciò sprato maraviglia nelle menti altrut, ma perchè ella era illoria, efecte nota a moiti, per non apportare feandoles dopo aver setto , che Ser Ciappelletto fu tenuto per Santo, giudicò necessasio per l'essenore apparenza di supporto anzi che no dannato, e di soggiugnere tutte le altre cole, ch' egit qui dice.

Quanto finalmente alle parole ofservisi, che quelle: Delle jemmine era cerì pago, come fone i cani de baftani, elle si trovano somguantemente in Franco Sacchetti
pur di quel tempo, cioè nella Novella CXII. Eranago delle semmine, come a sanciulii delle palmate.

Li quelle altre sare gittata a sossi a guesa d'un cane,
noi le abbiamo, altresi nel contemporaneo del Boccaogio Giovanni Villani [2] che il simile dice di Aldobrandino

v. v. in Vite di Pietre Arctice.

<sup>4</sup> Mar. Lab. VI.

## 250 DELLA ILLUSTRAZIONE.

dino d' Ottobuono; e l'abbiamo di più nol compendia, tore, dirò così, dei Villani Antonio Pucci:

E poi per deligion gettate a' fosse; frase, che spiegata viene opportunamente dal traduttore Franzese del Decamerone Maistre Authoine le Macon (1) nella sua versiono: serà sesse en terre prophane.

Notabile è ancora circa le parole, che laddove il testo del Boccaccio legge molto affettatuzzo, il Fran-

zele suddetto ha affen alvensut.

Il Varchi nell' Ercolano a car. 191. scambiò prendendo la presente Novella per la prima della seconda.« Giornata, e Ser Ciappellerro lo prese per S. Arrigo.

## Giornata I. Nov. II. Abraam Giudeo.

### CAP. IV.

l'L raccourte della prefente Istoria ci viene altresi fatto da uno, che sopra di esta scrisse circa: l'anno 1376, e fit de' più eruditi Discepoli del nostro Boccaccio, cioè Benvenuto figliuolo di Grancompagno de' Rambaldi da Imolas nel suo famoso Comento sopra Dante, che nella nostra. celebratissima Libreria Laurenciana, ed altrove scritto fi trova a penna, foor folamente di quei frammenti, che ne ha dati ora in luce un chiarissimo spiendore dell' età nostra il Sig. Conte Lodovico Antonio Muratori nel Tom. I. Antiq. Ital. med. avi; sopra del qual Comento questo conviene avvertite, che qualunque volta da noi fi rifericanno col suo nome passi d' Istoria volgari, faranno sempre d' un Comento volgare, che dagli Accademici della Crusca è stato creduto di Benvenuto, a cagione che e' porta questo nome, ed ha in fine un Sonetto, che ciò dimoftra. L'edizione è in foglio, 🐸 per quelto, che io trovo, molto rara'. Di questa... cost parla il soprammentovato Sig. Muratori nel Tom. I.

n imprest, a Paris pour Estienne Roffet P am 1545-

dell' Opera detta : Praterea circumfertur Commentarius Italicus in einfdem Aldigheris Poema, anno Christo 1477. typis Vendelini Spirenfis Venetiis impressur, & Benevenuto Innienji tributus; cuius etiam auctoritate non femel ufi funt Academics Conscant in Vocabulario Italica Lingua. At samdudum prafenferunt erudete vier, falfo tetula quafilms fuife boserem confineds Commentatio, quippe cuing minime auctor fuit Benevenutur, fed alter, qui fortaffic ex Benevenuts labore professe. Porro illud certiffimum... est, Benevenntum reliquisse post se amplissimum latenum... Continentarium in muverfum Dantie Poema; einfque exemplum en membranes screptum adservare en Estansi Bibliotheca, ute & en Ambrofiana, & Florentina. Alibi quoque reperiri milis perficafium eft. Prateren dubitare vine potest quin Benevenutur, uts ceterir Dantis Interpretibus autiquitate, eta & erudetsone praeverit. Immo qua auper laudats Scriptorer congessere, ut Aldegberiano Posmati lucem adferrent, omnia sere delibata suere exceinsdem Beneticants Commentaries manuscriptes, quamquam satentem nemenem habeamur, se ellens screnza expilasse .

Not adunque sopra l'avvenimento presente risertemo il Tello del legittimo Comento di Benvenuto nella Mediceo-Laurenziana Fiorentina, il quale dicescosì: Quad egregie confirmatoit quidem Abraam saprentessimus sudeut, unde est sciendum, quod su samosa crostate (1) Parssius sur, una est nemis songum tempus, quidam, mercasor samosius magnus draperius nomine Zanothus de Civini, vir lealis, veran, de moralis. Eras de quidam Hebrens mocatus Abraam vir bonus, de diver, cum quo Zanothus contranit samisarem amicitam, de compatiens errors etus, delens quod ver sante virtuise en carentia sides debernt damnari, cepit persuatia sur, quod non vellet amplius quivere in persinatia sua, de cum diu de sepe boc seciffet, sinaliter Abraam dicit Zanotho, quod desposures accedere ad Curiam Romanam; quo andito Zanothus statum

<sup>2</sup> Cort ha quello Tello, un andrelimbilmente, la Venzazio Fortunato, ed la altri par fi troca Parifice.

perdidit omnem frem, quam babekat fuper conversione eine, & cepit fibe diffundere, quod non iret, quia boc facere. non poterat fine magno fumptu, & multiplica periculo, afferens, quod sta erat baptifinns l'arifine, ficut Rome, & quad eque bene poterat declarare de fide Chrestiana, de omns dubio fides ibs, ubs crat fludenm facre Theologie . Finaliter Abraam firmus in propopio accessit Roman, & ebt multa didiett a ludert futt, & multa videt, & notavit alterantia mentem eint. Demque reversus l'arifius, interregatus a Zanotho quod fibs videretur de Cursa Romans; ille cum animo amaricato respondet. Malum, quod Deut det (aliquibus) pastorebut , que sunt vasa omnes eurpeeudemer . fentina fordenne, ebe enemeft (aliquando) fecana gules inscurse, avaritie & omneum vilium vettorum; que omnia. enm bene confidero, & revolve, compellor credere, & confensire quia bet sola est vera feder, & firma, que Spiritu Santto custodiente conservatur, ideo ego, qui ad tua verba flects non poteram, intendo nune omnino effe Chrifisanus. Zanothus, que trofter empellabat contrariam conclusionem, totus exhilaratus svit cum Avraam ad Ecclesiam, & illum fecit solenniter baptizari, & ipse Zanoibus levavit eum de tacro fonte, & tp/um nominavit lounnem, quem fecil plenssime suformars de Christiana fide, que pojtea semper fust bonus bono, & fantle vite. Chi di quello racconto farà confronto colla Novella, vedra nelle parole stesse quanto bene convengano infieme.

Circa poi il tempo, udir si vuole non meno dalla penna dello Scolare, il quale dalla voce viva del Maestro to intese, ma eziandio dalla penna stessa di esso Maestro. Scrive Benvenuto. Non est nimit longui tempur. Ed il Boccaccio mostra, che ciò avvenisse prima de' giorni suoi, che nacque l' anno 1313, avendolo già udito raccontate: Siccome io già udii ragionare, in Parigi su un gran mercatante ec. Nè altramente poreva essere, poichè l'anno 1304, la Sede di S. Piero venne transferita ad Avignono, dimodochè prima di quell' anno creder dovremo tale av-

venimento effere accaduto.

## Giornata I. Nov. 111. Melchifedech Giudeo.

### C A P. V.

Novelle dal Novellino antico fu opinione di Antommaria Salvini ne' fuoi Discorti Accademici. Che poi la presente Novella sia tolta di peso dal medesimo Novellino, oltre che lo asserisce Vincenzio Borghini, egli sarà così palese a chi ne saccia il contronto, che nulla più. In prova di che ecco il racconto di quel Libro, nato, grusta il parer del Salviati, innanzi a Dante, non che innanzi al Boccas-

cio; e questo nella Nov. LXXII.

Il Soldano avendo mefisere di moneta, fu configliato " che coglisesse cagione a un ricco Giudea, ch' era in sua Terra, e pos le togliesse el mobile suo, ch' era grande oltre unmero. Il Soldana mandò per questo Giudeo, e domandollo qual fosse la migliore Fede, pensando, se elle dirà la Giudea, so dirò, ch' elle pecca contra la mia. E se dirà la Saracina ed so derò: dunque perchè tiene la Giudea? Il Giudeo udendo la domanda del Signore, respose così: Messere, elle fu un padre , ch' avea tre figlinoli , ed avea un fue anello con una pietra, preziofa la iniglior del Mando: siascumo di costoro pregava il padre, che alla sua sino li lasciasse questo anello . Il Padre vedendo , che catuno si volca, mando per un Orafo, e diffe: Maqfiro, fammi due anella cori appunto come questo, metts in crafcuns una pietra, che fomigle questa. Lo Macleo fece l' ancila così appunto, che niffuno conoscea il fine, altro che 'l padre. Mandò per li figlinoly ad uno ad uno, ed a catumo diede il firo in fegreto, o caruno fi credea avere el fine , e niuno un fapea il diresso were, alter the 'l padre lore. E cort wi dico,

Messere, che lo altres not so, e perciò not vi posso dire. Udendo costut così riscuoters, non seppe che si dire più di cogliserti, capique, e si lo lasció andare.

Quanto alla persona del Saladino, scrivono gli Antori, ch' egli fu di vilidima hazione, ma per le sue virtù divenne Soldano, e Re d' Egitto. Lorenno Budnincontri nella Ittoria della Sicilia metta in buce dat celebre Sig. Giovanni Lami (1) parla molto del 54ladino. Tra 1 altre dice quelto : Erat un primis baludinuis , quamquam Religionis expers , benneum artium plenut, infirtie, & pietatit cultor, bumanut pariter, & clement, & vi animi, & cooperit fingularit, & mureficentia enfiguer . Corrifoondendo a vio Gio: Boccac. vio : Il-Buladino, il valore del quale fu tanto, che non folamente de psecolo unno el fo de Babelonia Soldano, ma ancora molte vittorie fopra le Re Suratini, e Cristiani gli sece avere ec. Soggiugne il Buonincontri diboi : Eras Saludens animus Christpants lerosolymam restituere Gr. E finalmente Saladenus quoque vodem tempore [ cirea l' anno 1192. ] mortuur eft, que morient fe fepelire mandavit in Templo Salomonia, inque suo tumulo Tanceam imponi, & per Urbem prevonit woee adelaman. tis deferre, Saladenum Afia domstorem mbil ampline ex-tam opulento Afia Regno, & tuntes opibus secum de ferre.

Ne parla Attighetto da Settimello, che fiori pochi anni dopo, scrivendo di lui nel Trattato de Adversitate

Forting .

- Nuper Saladimir nimhun Bescilla fulmir

Dalle quali cose so dedurrei il tempo del nostro avveni-, mento circa al 1190, giacche nel 1187, egli occupò Gerusalemme, e la Palestina. Dante parimente ne sa menzione, e sì il Petrarca, estre a Giovanni Villani.

Mi piace di quella Novella accomare la graziolata

z In Hifter, Sigul. P. I. inter Delie, gruditer, pag. 172.

### DEL BOCCACCIO PAR. IL

traduzione, che ne fece un bello spirito in Poesia Eranzese, la quale incomincia così (1).

Saladin est afrez connu dans les Histoires.

Par sa Valeur, par ses Victoires.

De Babilone il devint grand Soudan.

En guerres, an magnificences

Il eut d soutenir de si grosses dépenses

Qu' il épussa dans moins d'un an

Toutes ses rechesses sommenses...

Rien dant ses coffres; sependant a

Pour certaine nouvelle affaire,

Nouveau trésor étoit sort nécessaire...

Il rêve & les nuits & les jours.

Il se chagnine, il se tourments
Pour trouver des moiens; mais tous couse qu'il invente.

A son gré n'étoient pas assez prompts, assez courts
Pour sa necessité pressante.

En cet état, trifte & pensif
Il va se souvenir du Juif
Melchisedec, qui dans Aléxandrie.
Faisoit valoir son industrie,
Très opulent, & toûjours prêt
A prêter d gros intérês.

Ce Juif eut, på lui fournir grosse sommes.

Mais il falloit prémiérement

Assurer son remboursement;

Car san cela ce n'étoit pas son Hommes.

Apparenment.

De lui ravir par pouvoir despotique,

Et sant prétente tout son bien,

C'eut été, pour en parler bien,

Un procédé, sant doute, trop inique.

Pour.

## 156 DELL' ILLUSTRAZIONE

Pour parvenir, cependant, à sou but;

Le grande Soudan se résolut,

D'user de ruze & de finesse.

Il le fast appeller, le flatte, le caresse,

Lui témoigne estime & tendresse,

Et près de lui le fait asseoir.

On m' a, dit-il, parlé de votre grand spavoir.

Vous êtes en Ibéologie

Si profond & si consommé,

Que tout le Monde en est charmé.

3' ai désiré toute ma vie

D' être instrust & bien éclairei

Sur un point, pour le quel j' ai fait venir ici

Voici le point, contentez mon envie.

Con quel che segue.

# Giornata I. Nov. IV. Un Monaco caduto in peccato.

### C A P. VI.

Confesso il vero, che per istabilire se l'avvenimento qui dal Boccaccio descritto sia Istoria, o Favola nulla ho potuto scoprire; dimodoche con troppa libertà parlerei, se io volessi senza alcun altro sondamento crederlo un fatto istorico piuttosto, che una savoletta. Tanto più, che vi ha chi ha tenuto, che il Boccaccio in questa, ed altre simiglianti Novelle abbia sorse anzi proceduto da Satirico, che da Istorico. Nell'Accademia delle Scienze Is. Bullarto: Maximi intereius compositiones momenti est Decameron, quod eius Italia tota cum applausu excepit. Hoc pariter extranea gentes adeo savorabiliter amplexa sunt, ut singula idiomate

mate suo legere boc ipsum voluerius Gre., Notatum quod nemes lecenter, Gren Monachos sutyrece nimes loqueretur, Gre. Lo che se sia vezo, altrove satà opportuna cosa, il cercarlo.

In tal dubbietà però non dobbiamo escludere, assatto, che ciò stara sia cola vara, sotto pena di sassi conoscere, troppo apertamente non informati del passato vivere del Monda, ed ignari dello molto istorie, che dei costumi trasandati, e rilassati, eziandio negli Ecclesiassici, sanno parola su' tempi e avanti, e dopo il nostro Boccaccio; le quali istorie, come di Autori veritiri insieme, e più, siscuotopo tutta la sede. Il solo leggere del B. Ambrogio Camaldolense l' Hodeporicon stampato già, e dedicato al celebre Autonio Magliabechi, sarà vedere come simili avvenimenti son pur troppo seguiti. Così il Beato a car. 3. Duos ex Monachis ratione exigente corripui, admonent, ut posimodum servarent continentiam, mandansque ne ultra soli circuirent plateas Civitatis; sed boneste, sicut decet servos Dei, se deincepa baberent.

## Giornata 1. Nov. V. La Marchefana di Monferrato.

# C A P. VII.

Avvenimento di questa Novella essere non savola, ma istoria vera l'asserisce Aldo Mannucci il giovane [1] in una sua Lettera, a Pietro Pisone Goazza diretta, la quale si legge a car. 87. dell' edizione, che venno satta delle sue Lettere in Roma. l'anno 1592, per le appresso parole:

La crede vera anche Monfig. Pontanini nella fua Eloquenta

Tra tanto, rispondendo alla sua gentelissima Lettera, mella quale obiode ul mo giudecio intorno alla Novella. paecoutata da Frammetra fotto il nome della Marchefuna de Minferrato, per l'amor del Re di Francia, deco , che su fierei mi resolvo il credere, che sorto el velo di favola quel galantuemo ricoprific bone/peffo il vero dell'istariu. A che mi muove pariscolurmente l'autorité de ruomo molto prudente , e molto rifentifo nello spregare à ficoi concette publicamente. Queste è il Sig. Paolo Buisdio Santorio, gli Annale del quale quando faranno del Mondo gudute, como ora fino da me, a mia gran ventura, e confolazione gultari [ 1 ] evede certe, che non K would a defiderate maggior performe in questa maniera... di screvere. Non bo potato tenerme de non mandarle. quanto paò fare a quello proposito, a fine che ella vegga con quanta eloquenna, e con quanta felicità questo ben varo foggetto tratte l' ifforta di Napole, dal termo libro della quale è tratto questo, che le mando. E qui finisco essendo chiamato a cena. Da Bologua si di 21. di Genmaio 1587.

Il giudicio favorevole, che dell' Opera inedidi Paolo Emilio Santorio Arcivefcovo d' Urbino da Aldo il giovane, accrefce pefo alla verità della [Coria: nulladimeno fa anche maggior effetto il fapersi quanto fosse dotto, erudito, e celebre chi ne giudica, cioè Aldo stesso, Segretario della Repubblica Veneziana, Lettor pubblico in Bologna, in Venezia, in Pifa, e in Roma, amico, e corrispondente degli uomini più dotti, che si trovassero allora. Prosegue egli -percamo dopo la lettera a narrare quanto apprelso :

Esc Libro III. Historiarum Regni Nempolitani Pauli AEmila Sautoris .

Es Syligaithe, Corradi foror, Cafertani Comitis cauf-As propaguerrise of G. Cafertans erga forerina, Germa-

<sup>2</sup> Aveva il Mannucci in fue potere, al dire di Angelo Rocca ; (In Bibl. Paric. ) fupea officaginea Polombum milio , in quibus qualsa extent, qua admedom fingularia (unt.

nofine multum merite, & policher opilier Laynaldur, maum prompine, peciore fernic, wegebut enament, nes ingenio folidus, Thoma generare band interior, ingenfane familia Aquinatentes nobilitat, e Longobardorum femene mananter gloriam, & decora arrallere; nechatur amoeneffinut ager, Jumabant barbariete jacibus Campana tella , infultare. apperibut firatarum urbeum , aut cineribut , Germanus .. enventa infolent, & pietales nescent a paternique surveys amulator, ruere ingente fragore Neapoletana mocnia. Gre. estandirique fate incolarum elamor gemitufque, cerat excifa bulla, & semufla templa, pleber in Indibreum rapeata , pratexetatus puellaque cum nobilium flere aut in catenet genufcere, aut infanda pati. Raynaldur in finu consugis externa mala prospecere , lasqui exceidio amulorum , & fatt tam proxime ignarut fit, forario blandiri. Militabat Germanis in caftrie Manfradus. Federici ex concubina filiut, adolescent ingentis indolit, corporit egregit, animi verfutt, ambigut, feracit, pericularum consemptores , sama gloriaque anidissimi , Veneris immedica , libidinis nimia , incredibilium enpitor, & andseiffinur. Huse ergs forerem acerba faces, & cupido: jurentem repreferas genitoris majeflas, fraprifque respectus, queix uenens sublatus, rurfux scelus molvere, & anbelgre, gione in crudeta & delicata fororis facie transcendere natura artisque leges . Forma erat augusta, florentissima atar, procerum corpus, vicula. care , prajulgent aculorum acter wemplate amelluque. fuo mortulium animos deriment; flava ac demiffa cafaeier, in emeinnos torto crine, front Regia : ad bac natura dena , comit fermo , majti leporer , acre ingenium , puraque artes accadere , quibus veluts telst percuffus Manfredue assuare spe, meinque, deversa agetare, modo libidine infunire, mode pudere compefes: forma, libide, Regia poiestar, mulierum animur mollir, prabita commoditate, enpidiffine Veneri succumbens, decur inde Regium, foreria sura , veri diguitat , din nolluque inter fe puguaro, nec capere cibique, aut guftare fommum bominem.

finebant : fed animon, maioribus flagetus embatum, vicit supoteur, atque vace, luofa libeda. Quemobrem, pudores perfusit, tremula alloquio aperit forore cupiditatem, preegine eppofes fibe. Veneres emporente enuella ve tribuenda, mori se, cum lacrymir, no succurratur, sovorem obtestagur , femulque amene libedine , preces , imperimu , vimque in unum unfect. Stupet foror, rubefeunt gena , enborret enpillur, pavet bominis vefamen [ cum nibil apud eum... aque , mbil bonefte, fauctive effet | reformidat feelne , absentisque mariti vultum, de communia tori pignora insuctur; flammarumque ure in globe maller, quam & audifte feelus, inceffumque fraires ur, seulofque adfpicere. Verum, cum ancept ipfa in tanta ve fluctuiret, intlaretque frater, incestunque nefarie anbelaret, recollecto tandem ex trepidatione animo, reftinguere ardorem, lenire. milius, mitigare furorem constur: fed vulnur den occluflem, perque veftera ferpent labefecerat ammum, net tam udbortatione, fed medicina indipere: quae fi tardius afferretur, band incerte inflare occufus, and niendum viribus crat. Quemobrem versta Syligantha, ne motus altmus oriretur, memor nobilitatis fun, stelerato Regi promittity breve fe in eine transituram voia; fed petere ab eo, uti Cafeream accederet, ube procul- ab anta incens vel in genitali toro illi satirfocturane. Placet Manfredo condicio, ovinfque feelere, borni fpatiaque temporii metitur. Ubi promiffa dier adventt, festimur, non fecur ac fi Roma pottretur , Cafertam advolat , magnaque a forore [ absente viro, quem specie bonoris also Rex amanderat | pompa exceptiur; nebelque magneficentea , aut decorie, vel en abligueiender foreunarum fubfidere gratermittitur. Opiparam interes cenim [ quippe occidente iam Sole urbe accesserat Ren | pararat Syligatiba y omnem a gallinarum carnibus confectare. Ut offentatum magnam aurs argentsque pondus, refulfereque triclinia. menfæque enstrutta fuerunt, qua & Affrior luxut. & Canopejam mollitiem aveulari videbaniur, difeumbunt fiunt Ren forveque, quamquam famem Regie non equia,

f ed tegitatio prescima voluptatit, levarent. Multi in., menfa rifus, multi ioci, bilares fermones, larga compotatio, qua flammatam per se acrini in scelui impulere mentem; ab epules, deftedente menefirorum agmine, enbiculum folum cum forore fratrem vidit, quando Syligaithe interrogat Regem, cur tam parce indulfiffet epulit; cumque Rex convivium landaffer, inraffetque, ad fatteratem natura defidersum emplejje; tune foror, apprabenfa dextera, sta affaiur: Cuna, quam, frater, guftafit, en gallinarum carnelus univerfa fuit confecta; diverfos, & band multum inter se dispares sulit superer; retamen ipfa, ex una omnes materia fletere: fic in Venera voluptates varia quidem, quod ad cogitationem, animornmque libidinem, ceterum ex una fonte potuntur: men quando tibi placuit atai, fi fauciaverent ceuli, fi flammaverit rifut, fi fermo patefecerit illut, fi rationes adbibet in bonorem gloriamque, fi enpiditati inservire, & fattare illecebras mants, in commune nobiliffini generis nofire dedecur, in commune gentium odium verierentur. Quafe, frater, per Deum emmortalem, immortalefque Dipor, per Regiam fidem, per patris animam, functiffimofque penates , relinque istant mentem pollueuds alterint , cognatique tore: obisce capiditaté rationem : impetus Vemerts compesce vertute: plut gloria in resranandit ingeuse eupeditatibus, quam sternendes in bosteum turmes, quatrendifque bello gentibut, aut maftandit urbibus acquevitur. illa militari mann, multorum ope, annitante fortuna; baec non nest propria virtute superantur. Multe Reger, males Cafarer, foris magne, infignesque Suere, quorum decora, rerumque monumenta, domeffeca turpetudo, Judaque libidines obruere : in modo , tantis virtutions clarissimus, & a paterna band maiestate degenerant, certa vefligiti gloria infifiere, & virtuler, repudiatist pitiis, amplexari defliteris? Parant tibi, Rese nobiliffime genter, permagne nationes, illustrer regals, armata legioner, permulis equitatus; & in rationi parere, ant segus naturam resormidabit ? En iniusta libido, Gr

nou digua Principe flamma! Tu fingulari praflantia... nobelissimoque genere ortus, fororem in infigues locatam. toro viri , in isfiem penatibut , codemque in thalamo . in confectu terrarum orbit, oblitus nomenis, majeflaiefana. Supraveris? Videbit Rayualdur recentis impressa in thalamo libidinis vestigia? contuebilar ancorem, procuo Augufto, avo Caefare, Auguito patre, fratribut Regibus natam, contrellatam, temeratam, pollutamque? finulque tumentem encefluofa uterum prole , cognataque libidinit , ac regii surorit testem? quod qua unquam in barbaria auditum eft? Natura, coelum ( omitte bominer ) & quidand in animum est, exborrnerint insame seelus, portentofamque libidinem, Lunaque epfa, quam claram fulgentemque adspecemus ( ne Sol in Atres cena ) abominata... feelus , radios contrabet , sutabsturque mortals geners . coelique fideribus, pereune dedecus, atque immortale teterrima libidinis monumentum. In de reliquis quid agendum fit, vide. Mulier ipfa finn, in lubrica atate conflutta, fed tamen parata ad landem: in, emus biomeris metetur ingent Regnorum moles , prafentes cernere , & futura pravofcere deber : nec enem bont, feelerifque quidquam din in arcano manet : loquitur fama, etiam obstrictio pudore, vi, metuve oribus, & quanto magis tunditur, co latius patescit; qua cum multis in rebus, tum in evulgaudie Venereit furtie potissimum dominatur . Falleris enim, Rex, si Venerem duorum consensu filentione amantium contentam credit. in voluptate victoria : in enarratione tropbes offentantur; omnisque volupter, fecio amicoque communicata , magis augetur ; at dolor suira pe-Elus occlusus, ut eruperet , aut confolatione alloquioque. mulcetur, band dubie occiderst. Ut dicendi finem fecet, Manfredut, qui vin loquentem suffinnerat, pependeratque ex ore dicentist, ut forores genas modo pallentes, modo rubentes, cadentemque fimul lacrymam, totoque mulierem tromentem corpore vedit, benigne confolatur, ingeminare preces , exofculare manus , & demeffiffime deprecars , offentareque fimul opar, & a blandseute vultu tacitar, coque derio-

acrieros promere minas. Quibus machinis labare primam mulseres animus, frigescenteque pudore, multoque mero accersente Venerem, conciliantibusque tenebris, blande relucture, monque adorate Rege succubust; conneque penetus fugusa verecundia, mutuo cum Rege amore, scoriatoriisque blanditus certavis. Veneris vis eft, & magna me utramque partem, ut Dirorum gloriam mirificis acquifitam artibut, ferroque Vigentem contundat; in morafitate raro, elatoque mulicris ingenio, fuffidientis prafentia, avidaque fusurorum perseverantes se mora facilisme triumphat. Quis enim Syligatibem, tantis ornamentis ellustrem, gemtili majeflate clarissimam, & modo gravessima scelus orazione deteflatani, intra fraternoi lacertos, pelloraque, in dire concubitu exfultaturam credidiffet? Moverat certe eam cum natura prona in nefat, ac Inbrica atat , imm sperata per nefarias ellecebras potentia, quando, potita. Rege, ad nutum circumferret bominem. Itaque in magno certamine Venus ambitioque, ingentibus collatis viribus, adversus pudorem ac castemoniam demecavire; stratisque adversaries, magnifica poteta victoria, gloriosa arma in folatium amanteum oftentarunt, ue vultur atrocetate, ue fufpicionum fulminibut, ne verborum teles, oculorumque. minis, post ingentes tolerator lubores, effinsosque lacrymarum numbos, turpiter concident &c.

Que postea cessisse en subulan, sumptumque bine argumentum a Boccaccio crediderim, qui quinquaginta, band amplius post annis, dominante Koberto, stornit; vereinsque invidiam, ne clarissima domus, recenti adduc susuria seminstulata, gravins atrociusque ossenderetur, bistoriam sabella nomine texcisse; neque id novum apud scriptores, cum veritatem enarrare, aut dominantium infrantide, aut mein privatorum, aut pecunia (quad planumque sit) interdum corrupts, probibentar; solere eneres, aut sabula, aut socosa enarratione, posteritatis oculis subsicere. Neque enim apud illos quidquam temere dictum seriptumve circa portenta mulierum, aut Principum ne-

fandas illecebras, excissima: nonnumquam amore, interdum livore metuvo, aut adulatione, ad scribendum incitantur.

Quest' istessa è posta dal Sansovino tra le sue Novelle, facendola la prima della Giornata seconda, con

mutarle il Proemio.

Il tempo, che si assegna a Filippo il Bornio da. Giovanni Villani si è verso l'anno 1210. Sbagiia però su questo di ben cento anni Francesco Sansovino ragionando della Novella presente ne'luoghi, e Autori, da'quali il Boccaccio ha tolto i nomi sparsi nel Decamerone. Ed assersce, non so poi sopra quale autorità, che il Marchese qui di Monserrato si chiamò Bonisazio. Il tempo, che al narrato avvenimento assegna il Santorio, si è

il rtoo.

I Deputati alla correzione del Decamerone così scrivono: Messi. Que' valent'uomins del 17. pesmi renderono la luce a questa parola, giaciuta in tenebre molti anni, che innanze a loro per tutte le stampe si leggeon Vivande, e nel secondo luogo per avventura, come enco nos, dovettero trovare ne' testi varietà, e fra l'eltre notarono in margine Menía, dove dice Venendo l' un mello dopo l' altro, voce affai vicina alla vera, ma fottofopra fi vede i migliori in concordia aver Melli, e Melso ec. Vero è, che questa voce Melso in questo senso è rara a trovare, perciò non è maraviglia, se ella è ita fortuneggiando un tempo. E pur si legge nella seconda parte di Giovanni Villani, la qual di vero su un po meno malmenata della prima; ma ba Messe, o per escorso de penna en cambio de Melsi (t). Lampredio nella Vita de Elagabalo, desse Missus più de una volta; come qui el Boccaccio per una mandata de vivande, ficcome: Oninesque Missus, fola phasianorum carne instruerer; donde ella potrebbe facelmente esfer di mano in mano Dennia infino a noi.

Gior-

r Mefri, ha il Tefto Davantati, ed è exiandio ufato dal Serdurati nelle Storie dell' Indie.

## Giornata I. Novella VI. Confonde un valente Momes ec.

### CAP. VIII.

"He il Frate Minore Inquisitore dell' cretica pravità, cui si morde in questa Novella, fosse il A Padre Maestro Fra Pietro dell' Aquila, addimandato, ficcome vedremo, Scotello, fembra vero per ogni indizio, principalmente perchè confronta... il difetto attribuito colla taccia, che gli diedero i Fiorentini, che forse mossi da passione lo aggravarono, e perchè dal Boccaccio viene qui bellamente indicato il tempo del fuo governo, cioè l'anno 1344, in questa guisa : Non è ancora gran tempo, attefochè ello Boccaccio fembra, che parli nel terminare, e dar fuori le sue Novelle, cola, che avvenne l'anno 1353. Intorno a che ci faremo prima ad offervare quel tanto, che si legge in Giovanni Villani Libro XII. Cap. LVII. ed è:

Nel detto anno [ 1345.] e del mese de Marzo essendo Inquissore in Firenze dell'eretica pravità un Frate. Piero dall' Aquela de' Frati Minori, nomo superbo, pecuniofo, effendo fatto per guadagnería procuratore, ed esecutore de Messer Piero . . . . Cardinale de Spagna. per dodicimila fiorini d'oro, che dovea avere dulla, Compagnia degli Acciainoli fallita, ed essendo pe' Rettori del nostro Comune messo in tenuta, e possessione de certé Beni della detta Compagnia, e alcuno sofficiente mallevadore di loro avea preso per soddisfazione, sece pigliare a tre messi del Comune cittadini, e più famiglia del Podesta Messer Salvestro Baroncelle, compagno della detta Compagnia degli Acciasuoli, uscendo del Palagio de Priori , e con loro licenza accompagnato d' alquanti loro famigle: onde fi levò il romore in fulla piazza, e per х

gij.

gli altri famigliari de Priori, e per quelli del Capitana del Popolo, che v' abitava di cofta, ju rifcojjo il detto Mujjer. Salvejbro , e presi i dette messi , e famigliare del Pode, ld, e a' meffi per comandamento de Priori, e pir l'ardire, e profunzione di fare contro la lora fignoreutle franchigia. e licenza, di fatto fectono tagliare loro le mant, e confinare fuora di Eirenze, e contado per diece anni. Alla Podefta e sua Famiglia scusandosi per ignoranza, e Deguendo alla merce de Priori profferendo ogni anomenda. a loro piacere, dopo molsi priegos furoso liberate e suoi famigliars. Per la derta novità la 'nquestore saegnato, e ancora più per paura se n' antò a Siena, e scomunicà à Privri , e il Capitant , e lastid interdetta la Terra ; se infra ser di non li fojfe renduto preso Nieger Salvestro . Alla quale scomunica, e interdetto a' appellò al Papa, e a Corte si mandaro grande ambascepla. I nome de dette Ambasciadore sono queste. Messer Erancesta Brimellesthi , Meifer Anionio della Adimari , Meffer Buonaccorfo de Frestobalds Cherses, Mejser Uzo della Stufa Giudice, e Lippa Spini, e Ser Baldo Fracassini . con findacato per lo Comune con pieno mandato; e portarbi le tagioni del Comune, e fiscini cinquemila d'oro contanti, per dure di quelli delle Acciainole al Cardinale, e de settemula fiarine d'oro obbigare il Sindaco del Comune per li dette Assistnoli in pagare in certe paghe annualmente. Ancora por arono ferearte tutte quelle baratterte, e rivenderle ja e per la detto Inquistiore, che più di settemulatinquesento si cint Toro in due anni fi diffe fi trati) fatto ricomperare ju de noftes Cerradini, gle più enginframente fotto titolo de peccata de refes. E non fia entenzione de che que la processo leggerd per la tempo auvenire, che d'unifri tempi duesse tante Eretichi in Firenze per le tante condaunitzione fecuminte, ch'avea fatte le 'aquifitore, che mai n'i cen' chie meno, ma quafi niuno. Ma per attengere danare d'ogni petcola parala oziofa, ch' alcuna dice fe per al juità conthe a tiddie, o-diceffe es ufura non foffe peccaso mortan le 🐒

le, o fimile, condannava in grossa somma dia danari, secondo chi era ricco. Questo si oppose per lo Comme, onde a Corte dinanzi al Papa, e Cardinali in pin-vico Concistoro il detto Inquisitore su reprovato per li Ambasciadori per distente, e barattiere, e sospese alquanto sempo le sue scommiche, e processi di interdetto.

In diversa maniera certamente natra il fatto il Vadingo Annalista Francescano nel Tomo III. della sua grand' Opera sotto l'anno 1346, num 4, e 5, dell' edi-

zione di Lione, dicendo quanto apprelio:

Erat bog tempore Inquisitor baretica pravitatis Floventia F. Petrus de Aquila, eni cum Petrus Gomefins de Barrofo Cardinalis Hiftanur [1] poiestaiem fecisset exigendi duodecim millia nonmum aureorum e societate Acciaiola, quos es debebat, es societas quod sere unsversa decoxisfer, & multer at Alsenum debueffet, l'reoret, feu Re-Cores urbis, id quod reliquam erat bonorum Cardinali. tantifper donce dijjolveret, addixerant, insuper & vades addiderant. Petrus ab us aurum deposcebat, illi, quod debentium proprium eft, cunclabantur. Cumque nec monendo, nec observando quidquam proficeret, tres apparitores mifit, & Silveffrum Baroncellum focium Acciniolorum e palatio prodeuntem comprehendi imperaziit. Tumulin in fore more excitate, be, quibus petellas Inquestovit fuerat invifa, impetu in apparitorer facto, vinctum eis omnet eripherunt. Re ad Priores relata, quod maieflatem fuam lesam existemarent, apparetoribus Inquisitoris manue prescide inserunt, cosque non tantum Urbe, verum essam universa ditione Florentina proscripserunt . Inquistor eum sibs a furibunda plebe metueret, Senas secessit, & en Prefectum, Priores, & administros facinoris anaibema tulis; insuper & sacra omnia Urbi interdinity doner Sil-

<sup>2</sup> Quello Cardinale fondò nel terrirorio di Avignene nel 1303. un Monaftero cui titale di S. Praffode, DE BONIS A DEO SIBI COLLATIS, come nell' inferizione ivi il fino Sepolero fi leggeve.

cest . Baroncellum sua inristillismi interceptum restitue-

Soggiugne qui l' Ammirato giovane, che 35 Al-25 la scomunica su subito per due Notaj fatti Sindaci 26 perciò del Comune, e passati ne' Contigli d' Angelo 26 de' Marchesi del Monte Santa Maria Capitano, e Di-26 sensore del Popolo, e di Paolo de' Guidoni da Terato 26 Podestà, appellato di nullità. Ma segue il Vadingo.

Priores, & religious Magificatius Urois appellatione. interposita ad Clementem Pontissicem imprimit Oratores, qui fallum excuserent, & in multa crimina conferent, deftinarunt; deinde Florentinum, & Fefulanum Epifcopor, & Clerum ad facra obeunda impulerunt. Cuin autem copum plurimi facra facere recufarent, leger iniquat in. Clericos sulerunt , & previlegia corum imminuere conats funt. Prater alsa praftripferunt, ne Inquisitor quempiam pecuniaria pgua mulclaret, fed fi quem bareft imbutum. enveniffet, flammir addiceret. Ne carceres in dono Inqui-Attonis baberet, fed omner wintter in ergaftulum Praisrianum conisceret. Nullus ex Magistratu urbico, inscuis, de invites Pesorebus, ells apparetores ad capiendum quemcumque concederet, millos etiam ipse armaret, aut saccret, peater fent familiarer, qui arma ferrent, non plurer luquistor; Epistopus Florentinus duodecim, Fesulanus non. misi sex aleret. Neque pluribus en esvibus quam sex Imquifitor, Fefulauns Epifcopus totidem, Florentinus ansem duodecim postent arma permittere. Prater le es iniquisearcerem quoque S. Inquistionis diruerunt, & omnibus mintles demesse, a testimones inequorum multer calumnes Petrum Inquisitorem apud Sedem Apostolicum onerarunt : auafi is pluremos per avaritiam, & per empificas, us Lautum Pecuniarum extorqueret, en Vincula coniccijet, et feptem m. mommon aureorum non entegro biennio ex mulclir pecunitrite, et permissione armorum corrafisset, a leoque. plurimas patentiorum adverfus Priores armaifet , innumepabiles vero innocentes milla corum enipa pecunist, asque **houis escuisset -**Pro-

Principes Legationie fuere Franciscus Brunellescius, Antonius Adsmarius, Bonaccurfus Frescobaldius, Hugo de Stufa, Lippus Spinut, et Baldut Fraccasinut, inter quor sum non bene conveniret, et ex ipsorum discordia Clemens violatum fuisse Inquisiorem satis perspiceret, postulante Petro, qui Avinionem sese contulerat, diem Prioribut, Prafectis urbices (1) et reliques authoribus sceleris, et sociis apud subselles Sedis Apostolica dixet . Florentina Ecclesia time preerat Angelus Acciasolus ab instituto Dominicano ad Episcopalem dignitatem evectus. It sive minis Senatus, populisque Florentini perterritus, sive iniuria necesfartorum fuorum ab Inquifitione violatorum compatiens nequiquam edicto Petrs, quo is sucra Florentina Urbi inserdicebat, parere voluit; quin et Fesulanum Episcopum in cam sententiam traxit, ut is quoque sucris in sua-Diecesi operaretur. Quam ob causam Clemens Pontifex utrumque Avenionem evocatum, caufam dicere pracepit .

Dal rapportato racconto del Vadingo si conosce, che i Fiorentini nudrivano avversione contra l' Inquisitore Pietro dell' Aquila, laonde non è suot di proposito, che anche Giovanni Boccaccio, quantunque per degno rispetto ne tacesse qui il nome, solle dello stesso sentimento degli altri di quetta Patria, e nella sua Novella lo dipignesse co' medesimi colori d'avarisia, e d'ipocrisia, co' quali l'aveano delineato in Avignone avanti il Papa gli Am-

basciadori Fiorentini.

Che poi egli nel dare a lui queste tacce lo aggravi, ne dà segnale il racconto dei Vadingo, con asserire, non-essere stati fra di loro uniformi i nostri Ambasciadori davanti a Clemente VI. nell'esporti le ragioni, che aveano contro Pietro dell' Aquida. E quello, che più aquesto ne persuade, è, che il Pontesice, appressandosi l'am-

a Per quella pendenta peravventura fu confermato per altri fel meli in Capitano, e Difenfore del Popolo Angelo predetto de' Mat-

Nescovado di S. Angelo de' Lombardi nel Regno di Napoli, nella Bolla della cui spedizione si leggono le seguenti notevoli parole: Ad se Ordinis Fratrum Minorum Prosessorem in sucerdotto conflitutum, ac Sacra Theologia Magistrum, cui religionis zelus, vita munditia, morum elegantia., ac alistrum grandium virtutum merita, prout ex testimoniis side dignis accepimus, laudabiliter suffragantur, direximus-oculos nostra mentis. Così il Vadingo tomo III. Regeit. Pontis. pag. 250.

Comunque andasse il satto, l'estro su, che Pietro dell' Aquila si dovette giustificare dell' accuse dategli da' Fiorentini, mentre la scomunica da lui sulminatasu deciso essere stata bene mandata, ed egli su levato d' Inquisitore sì, ma con suo vantaggio di stima, mentre su promotto a una maggior dignità. Così il P. Antonio Tognocchi da Terrinca Cronologo della sua Religione de'

Minori (t) Anno 1347- amoto, sed cum bonoris sucremento, Petro Aquilano ab Inquisiioratu Florentia, substituit Clement Pontisex P. Michaelem Lapi Florenti-

mum .

Ragionando pertanto de' Vescovi di S. Angelo. così D. Ferdinando Ughelli nell' Italia Sacra Tom. VI. scrive: Fr. Petrus Ordinis Minorum successit Laurentio anno 1347. 2. Id. Feb. ex Regest. Vatic. Ep. 59. an. 5. Clementis VI. Nè contento il Pontesice di questo, altra promozione sece in persona di Pietro dell' Aquila., siccome abbiamo dallo stesso Ughelli nel luogo detto: Vix annum unum sedit, cum ad Triventinam Ecclesiam translatus est 3. Kal. Iulii. Ex codem Regest. Epist. I. sol. 19. ann. 7. Clementis VI.

E parlando de' Vescovi di Trivento soggiugne: Huc translatus a Clemente VI. anno 1348. 3. K4l. Iulii, in Reg. Vat. Ep. I. fol. 19. ann. 7. Vir fuit eximua doctrina cognomine Scotellus, cuius doctrisima Com-

おけげー

<sup>\*</sup> Theatr. Generolog. Provinc. Tufc. Pat. II. Tit. II. Ser. VIII. pagg. 140. & 141.

mentaria în Magistrum Sententsarum laudantur a Viris

Accenna il Tognocchi le qualità di si fatto Prelato in quelta guila: P. Petrus de Aquila, vir doctus, intrepidus, ac in agendis versuisssimus ex sumiliari, sideli, et Capellano Serenissime Ioanna Neapolis Regina, anno 1244. Florentinus Inquisitor renunciatus est.

Che poi fosse prima dell' Inquisitorato Cappeliano della Regina Giovanna, veggiamolo dall'appresso Diplonta stato noto al Tognocchi, il quale è în dăta...

del 1344. ripieno di lodi del medefimo.

Ioanna &c. Univerfit &c.

Si persape Principes in samiliaritatis, et obsecutionis officiam, ad alsorum testimonium sibs jungit ignotos, decet eam perampleus illos affumere, quos experientia certa, propriaque scientia dignos novit. Cum igitur profunda dona scientia discretorum actus morum laudubiles, et alia gratiosa virtutum merita Religiosi Viri Fr. Petri de Aquila Ordinis Minorum Sacra l'agina Prosefforis , nobis, devotionis, et sidei sinceritate praclareunt, ipsum in Capellanum, et Familiarem nostrum providimus, et du. xinus reishendum. Volentes, et subentes expresse quod illis de catero privilegiis, favoribus, bonoribus, prarogativit, et gratite potentur, et gaudeat, quibus Capellant, et Familiares nostre ceteri potiuntur. In cuius res testimonium præsentes luteras sieri, et pendenti Sigillo nostro, quo atsmur, iussimus communeri. Datum Neapole anno Domini 1244. die 22. Ianuarii, xii. Indictione. Regnorum nofirorum anno Secundo.

In fine Salvatore Massonio pella Memoria di alcuni Uomini celebri dell' Aquita (dopo l' Origine, chi egli pubbheò di quella Città ) così parla de le doti dell' animo di lui, dandegli luogo tra essi Uomini celebri.

Ptetro dell' Aquita Frate Conventuale di S. France. fco per la fottigliezza, ed efficacia del fuo ingegno fu fopra-

## 175 DELLA ILLUSTRAZIONE

fopranominato Scotello. Scrisse, e diede in luce dottamente un Volume sopra à quattro Libri del Maestro delle Sentenze, e leggonsi nel suo Libro questi versi fattivi in sua lode.

, Si tibi corde sedet excelsus noscere causus,
, Si tibi corde tuo pagina sacra sedet;
, Si vis subtilis apices decerpere Scoti,
, Hoc Aquila Petri volvito dives opus.

Dus volat in summis Aquila precor arripe causis,
, Qui studuit Scoti maxima dista sequi.
, Sive arguta placent tibi vincula Philosophorum,
, Seu sorsita populum voce monere putas,
, Cuius lima frequent mendas abiecit iniquas,
, Hoc legito plenum laudis, & artis opus. (1)

Niccolò Toppi nella sua Biblioteca Napolitana riserisce il suddetto elogio del Massonio, dicendo di più, che il Volume super quatuor Libros Sententiarum, lo impresse Spira Petrus Drach 1480.

Circa poi alle parole discorrendo, quelle Col viso dell' arme, significano: Con far mostra di cruccio. È le altre La grascia di S. Giovanni Boccadoro, insegna il Vocabolario della Crusca valere Danari. Ma Monsig. della Casa nel suo Galateo riferendole, le riprova come un giocolino stivolo anzi che no. Simile sentimento è eziandio in Franco Sacchetti Nov. 198.



3 Erra l' Ughelli in credere autore di quello Epigramma il Malsonio, appellandolo Malsinio, quando quelti folamente la riferifce come fatto da altri.

# Giornata I. Novella VII. Bergamino.

## CAR. IX.

Ante il Poeta Divino nel decimolettimo del Patadiso così andò cantando del Gran Cane della Scala, da cui sa assai benesicato:

Lo primo tuo rifugio, e 'l primo ostello Sard la cortesia del gran Lombardo, Che in falla scala porta si santo uccello. (1) Ch' avrd in 1e si benigno riguardo,

Ch' avrd in te si benigno riguardo, Che del fare, e del chieder, tra voi due Fia primo quel, che tra gli altri è più tardo.

Con lui vedrai colui, che empresto sue, Rascendo, si da questa stella sorte, Che notabili sien l'opere sue.

Non se ne sono ancor le genti accorte l'er la novella etd, che pur nove anni Son queste ruote intorno di lui torte.

Cutioso è su questo luogo il Comento di Benvenuto da Imola, il quale così dice: Vide ergo, quamcommendabilis est virtus Liberalisatis, que aliquando tegit multitudinem vitiorum in bomine. Est ergo sciendum
quod ista virtus preluxit in isto puero; nam dum pater eius duxisset eum semel ad videndum magnum ibesaurum; iste illico levatis pannis minxit super eum. Ex
quo omnes spectantes iudicaverunt de eius sutura munissentia per istum contemptum pecuniarum.

La Liberalità sopra descritta in Can Grande della.

Scala fa eco alle parole del Boccaccio, che Mess. Cana
fu uno de' più notabili, e de' più magnifici Signori,

r L' Aquile Imperiale aggiunta alla Scala infegna gentilizia di quella Pamiglia.

#### DELLA ILLUSTRAZIONE 774

che dallo Imperadore Federigo Secondo in que si sapesse in Italia; e nullameno fa eco alle medesime il iletto di Giovanni Villani Lib. X. Cap. CXXXIX. Questi sue il maggiore Tiranno , e 'l più possente , ... ricco, che fosse in Lombardia da Auzolino di Romano infino allora , e che dite di psù l

Se però nel tempo, che scriveva Dante, cioè a dire l' anno 1300. Meffer Cane era nel decimottavo anno di sua ctà, giusta la interpetrazione del Lan-

dino:

Per la novella etd, che pur nove annè Son queste ruote intorno de lui torte: adunque era Cane neil' anno decimottavo della fua etd. perché Marte fa el giro, e corsa sua pel zodisco in due anni, e così un anno di Marte, idest una sua revoluzione sono due anni rolari; bisognerà dire, che questa in lui infolita , e nuova Avarizia veniffe più anai. dopo al 1300. La festa spiendidifima, anzi maravigliofa , che si era egli disposto di fare, prima che si cangiasse di volontà, nella Città di Verona, poteva forse effere allorache egli nel 1312, succedette in quel dominio. al fratello; ma non conviene però coll' allegressa dell' anno 1328, con tutto lo sfarzo celebrata; alloraquando, al narrare di Onofrio Panvinio, aggiunfe allo Stato suo grande il tanto desiderato acquisto della Città di Padova, cuius rei ( fono le sue parole ) maximo tripudio Verone celebrato XL. Equites creavit ; poiche non si astenne allora per avarizia dal fare in Verona, come il Boccaccio dice, una notabile, e maravigliofa festa, alla quale potettero venire molte genti, e di varie parti. Di questa festa per l'acquisto di Padova, va notando il celebratissimo Sig- Lodovico Antonio Muratori nella fua Differtazione De Spectacules , 🗲 Ludes publicis medis avi., cost: Adiunxerat ille nuper dissons sua eximiam urbem Patavinam, atque, ut tanta rei selicem celebraret eventum, ludas foleunes indixit, multofque eat occasione & ipse mustare bonore insignivit. Que Chroni-

con Veroneuse Parifit de Cereta continuatum nobis reliquit Tomo VIII. Rerum Italicarum, bac de Cane tradit: Ad gloriam ampliorem de obtenta Civitatis Padna, altimo Öllobris in Verona maximum zaudium; 🗘 cursam... celebravit, & creavit triginta oflo manu fua de diverfis partibur Lombardia ( milites ) & duravit festum per moum mensem in esvitate, & palatio Verona. Paria babent Cortufie Lib. 4. cap. 6. quorum verba accipe. Domiunt Canir paudeum voluit effe foleme, & midtir nobelibus donavit benorem Militia, quos ornavet veffibut aureis & purpureus, aureis cinquies, destreries, & pulcherrineis palafrenes . Ad bot pandeun convenerunt de deverfie parisbus bistriones universa natronie, & ondubus donie & expensis Deminus Canes volues providere. Dimodochè queito Bergamino, se vi fosse intervenuto, sarebbe anch' egli reflato pago, e contento.

Egli è vero, com' io diceva, the questa occasion ne del 1328, si può escludere, mu non già si può sermare qual sosse la congiuntura, in eui il Gran Cane ebbe animo di sare una sessa solenne, e non la sece, mercecchè noi leggiamo nel Panvinio suddetto (1) Undeviginis, quibus in imperio suit annis, Vicetiam, Patavium, Briniam, Tarvisium, Feltrum, Civitatem, Patavium, Carniam omnem, & Forum Inlii suo imperio adiunnerit, Conzagamque Familiam, Passerius antiquis adiunnerit, Gonzagamque Familiam, Passerius antiquis Mantua Tyranus esolies, esdem Urbs imposurit; unde

merito Magni co tempore cognomen intenit.

Noi adunque, a prendere larghe le misure, potremo dire essere accaduta questa sua disusta Avarizia dal 1312- al 1328, nel quale ultimo anno il giorno di Santa Maria Maddalena, obset, dice il Panvinio medesimo, Sarvessi quadragenario quinto post eam Urbem captamidie, assiduo, et continuo militia labore confessus. Cadaver Veronam relatum supra portam Adis S. Maria antiqua sepultum est, atque epigramma boc Sepulciro additum:

### 176 DELLA ILLUSTRAZIONE

IN CANIS RIC GRANDIS INGENTIA FACTA PEREGIT
MARCHIA TESTIS ADEST QUAM SARVO MARTE SUSEGIT.

SCALIGERAM QUI CAUDE DOMUM SUPER ASTRA TURISSET
MAIORES IN LUCE MORAS SI PARCA DEDISSET.

HUNG JULI GEMINAT DIES UNDENA PEREMISE

IAM LAYSIS SEPTEM QUATER ANNIS MILLS TRECENTS. (1)

Di questa Novella così va facendo parola Udeno Nisseli, o sia Benedetto Fioretti nel Volume secondo Proginnasma VI. Bergamino alla tavola di Messer Cane della Scala mostrando di tenere a follazzo quel Signore, gli racconta una sua Novella; dove non parendo suo fatto, sigurò, e ammond l'avarizia di Messer Cana. Ben fatto dunque el sigureppiare per questa via y, quia non libenter audiunt Dinasta sua peccata, ideo cum suademus ipsis non peccare, non recta via dicenus, sed alsos quospiam vituperabimus, qui signi milia fecerunt y dice Demetrio.

Questa stessa Novella viene portata da Francesco Sansovino per terza della sua Giornata seconda, cangiandole al suo solito il proemio, quantunque vada, promettendo in principio di esse sue Novelle di non

volerne prendere dal Boccaccio niuna.

Di questa Novella, e non d'altra intende di parlare Gio: Francesco Straparola da Caravaggio in una delle sue tredici piacevoli Notti, cioè nella duodecima Libro secondo Favola V. così dicendo: Auvengachè la Novella, che vaccontare intendo, sia stata deferitta da Giovanni Boccazio nel suo Decamerone non però è detta nella forma, che voi udirete, perciocchè vi bo giunto quello, che la sa più lodevole, Quindi muta egli le persone, ed i tempi.

Di chi fulle quello estraffo, il dice Benvenuto da Impla, che ferivendo circa l'anno 1376, narra Royanidar Porcifia Verenensio versicule Esicaphiali eine trinophet breniser compleme est a ca-

# Giornata I. Novella VIII. Guglielmo Borfiere,

## CAP X

TOn parendo, che sia da porsi in dub bio la verità dei fatto prefente, creduto, e narrato da canci-Scrittori, quanti appunto fono quelli, che favellano di Guglielmo Bornere, e di Mellere Ermino Grimaldi, stimo io, che qui convenga più d'ogni altro indagarne il tempo. Tuttavolta per una maggior conferma del vero mi piace di far reflessione, che l'aver raccontato della persona di Guglielmo Borsiere lo stesso Boccaccio fuor di Novella, cioè nel Comento fopra Dante, autentica maggiormente lo stesso fatto. Quivi egli a carte 204. fa il suo catattere d' nomo costumato, di laudevol maniera, e leggiadra, e gentile, e cortefe, con foggiugnere, che vilse lungamente.

Francesco Sansovino ne' Luoghi, da' quali il Boccaccio ha tolti i nomi ec. scrive : Guglielmo Borfiere fu nomo de corte , e giullare , dice el Villari , croè gincolare , buffone ; ma molto frimato, e bel parlatore . Dicono alcuni, che a principio e' faceva le borfe; alcuni altri , che su della Famiglia de' Borfieri , nobile e antica , e fu Cavaltere . Dante nel XVII. dell' Inferno , ove tratta de violente contro natura , dice. Che Gullielmo Borfiere, il qual fi duole ec. Riferifce il Landino, che la Novella fu vera, e diffe quelle parole

a Meffere Ermino Grimalde.

Fa alcun motto di Guglielmo Botfiere, nella. fua Raccolta di Pacezie, eziandio Lodovico Domenichi , donde egli -fel-tragga , con dire : Guglielmo Berfiere pracevole nomo flandofi a Bologna, veduto un di paffare un malandrino suo amico, e molto infame . lasciato un cerchio de Cettadine, corse la a ingenocchiarfigle

figli a' piede, e fecegli un gran motto; di che ripresti poi da' Cittadini disse: Vi so onore delle robe vostre portandole indosso; al malandrius so carenze, perchè

non me le tolga...

Adunque Giovanni Boccaccio racconta sul bel primo della Novella, qualmente éra állora buon tempo passato, che l'avvenimento, che ei descrive, era accaduto, cioè a dire, che Erminio Grimaldi appellato Avarizia, da Guglielmo Borsiere era stato riconvenuto di poca gentifezza, e cortesta, comecchè Guglielmo soste gentile, ed avvenente molto, e non di quegli nomini, che dipoi nel tempo del Boccaccio [ com' egli stesso dipartitesi , aveano, nel quale le virtu di quaggini dipartitesi, aveano nella seccia de' vizj è miseri viventi abbandonatir.

Per darne migliore idea, mi fermerò io prima fulle parole di Dante, che affolutamente a questa virtu di Guglielmo Borsiere allude, poscia andrò osservando gli Espositori. Nell' Inserno pertanto Canto XVI.

cosi:

Cortesia, e valor, di, se dimora Nella nostra Città, secome suole, O se del tatto se n'è gita suore? Che Guglielmo Borssere, il qual si duole

Con noi, per poco, e va la co s compagni,

Solo, pare a me, il Comentatore volgare di Dante, che sumpato si trova sotto nome di Benvenuto da Imola, uomo ignoto (1) sa essere l'avvenimento de' secoli ultimi, qualora sopta questo luogo di Dante così comenta: La cagion, che ci sa domandare di tal dubbio, si è, che un mostro compagno, il quale è con nos a simile pena, per simile peccato, ch' ebbe nome Guglielmo Borsiero, ed è poco tempo, ch' ei morì, ci dice, the nom m' è nè cortessa, nè valore.

Più

<sup>2</sup> II P. Bargellini nelle fodustrie Filologiche Industr. 2. cap. 2. nega affoliatamente 2 che queilo Comentature da Benvenuto.

Phi faggiamente però Criftofano Landini fu tale. lungo di Dante non s' impegnando a cola alcuna di sempo, cost: Alquante affermano Borfiere, effere mme. de famiglia non ignobile ec. Dicono, che effendo a. Genova, e domandandogis Meffere Erminio Grimalds nonio vicebissimo infieme, e avarissimo, che cosa potesse dipignere in una fala d' una cafa da fe auspamente fatta, la. quale suife incogmita, e non più veduta, Rispost: Mesfere, to vi infeguero una cofa, della quale voi non avello mai coguezione: dipignetevi la Liberalità. La qual parola tauto commojje l' aviressimo aumo de Meser Erme-

nio, che mutò natura, e diventà affar liberale.

Tanto fa Benvenuto da Imola nel Comento Latino a Debes fures quad Guillielmus Borferine fuit quidam Civis Florentiums, facteur burfar, vir fecundum facultatem fuam placibilis de liberalis ; qui traclu temporis odio babens officium burftrum, quibur clauditur pecunia, fallur eft bomo cursales, & cepit vefitare cursas Dominorum, de domos nobelsum . Accidet autem, quod femel applicant ad Conitatem lanne, ube moram trascri pluribus diebus, retensue, & bonoresice traclatus a quibusdam nobilibue. Eras in diebur iller in lanna quedam Dominur Hermins (1) do Grimaidir, que in poffaffione divittarum non felum excedebas. lannenfer , que finnt deteffine , fed eteam omner Italicor ... Et ficut superabat omnes en opulentea, ita cupidetate demufersa alsor excedebat, sta quod non folum non benorabut alior, fed pro fe vivebut parciffine; quim tamen... Lannenfes communiter vivant parce: emme, quod turpine erat, induebatur viliter, ginin tamen lanuenses generaliter induantur splendide. Ifte ergo Hermus, audita fama Guillielme, mefit pro co, & entrodusert eum en falam eutusdam pulcre domur , quam secerat noviter fiers . Er quia adbut remanserat in co aliqua scintilla nobilitater, dizest Guillielmo: Domine Guillielme, vor que multa vidi-Rie, seirette me docere aliquam rem peregrinam numquans

a cest fempre i ma è prezeventura nu' abbreviatura di pr*espi*-Mintr.

simplicus vifam, quem poffeit fuvere pings in iffa men. fala? Guillielmus audient futon envonventent loqui, re-Spondet : Domine , won crederem poffe vos docero , nife . effent forte flornuta , vel fimilia bis . Sed , fi placet , docebo vos unam, quam credo vos non vediffe umquam'. elernius factus avidus subito dixis: Deb, ropo vos, dicite mibi; non expectans ipsum responsurum, at fecit. Cus Gusliselmus: Facise pings Dominam Liberalstatem (1). Herneus tune audito scommate mordacissimo, transsissus fuit tam forts telo verecundie, quod quafi mutavit malignum morem avaritie in landem largitatis. Et dixit facie inflammata rubere: Ego factam pingi talem, quod nec was , nec alius poterit rationabiliter dicere , good numquam viderim, vel poverim ipsum. Et ab illa die in anten Rante fuit virtuits, & efficacie verbiem Guillielmi, quod possed fuit liberation, & gration omnibus. Non tumen. credas, quod factus sit prodigus, sient posten fuit Domunus Carolus Gremalde de domo sua, que factus arcipyrata valentessimus, apud mirabele Castellum Monaci [2] sufestabat omnes navigantes per mare Leonis, formidatus etiam a magnis Principibus, wedam privatis mercatoribus. Dimodoche si potrebbe dubitare se fosse stato questi i' Erminio, che verso il 1100, vivendo su figlinolo di quel Grimaldo II. del quale così sa menzione l'Albero di questa gran Famiglia: Grimaldut II. Monuce supremut, & finus Grimalde Dominus, in quo Turrim, Oppidumque Grimaldum ( ubs adbuc Grimaldea extant sufignia ) confiruxit, sum Roberto Guifcardo Normanno Apulia Duce su opem Saulla Sedie focietatem insvit Ge. Duxit Alemiam Alexit Constantinop. Imper. neptem anno 1084. Ma chi vorrà ciò indovinare dopo tanto tempo fenza documento niuno?

Parla

Meseri qui per la ferestura barbara, onde fi dice tolgarmente.

g In un Sigilio posseduto dal P. Reverendist. Abate D. Tendoro Davantati, che avrà presso a 400, anni, e su de' Frati Minor, di Chinfin is legge dumina payrentas.

Parla di questa Novella Lodovico Castelvetro nella terza Parte principale della Poetica d' Ariftotile volgarizzata, ed esposta, dicendo del Grimaldi in questa. guifa: A Mellere Ermino Crimaldo per l' avarizia è soprapposto il nome d' Avarizia dal vulgo. E nella. Parte princ pale seconda a car. 97. Domandando adunque Messere Erminio Grimalde a Guelelmo Borfiere, che gl' insegnasse alcuna cosa, che mai non sosse stata veduta, da dipingere in cafa sua; gli disse, insegnandone una non veduta da lui . Patece depingere la Cortefia.; potendosi intendere questo detto secondo la werita, che Mellere Ermino non avelle mas veduto la cortesia, perciocche uon è cofa vedevole, ne settoposta agli occhi della fronte, e potendost intendere altramente ancora, cioè, she egls sempre soffe stato avaro, ne mas avesse esercitata cortefia .

Inalmente Monfignor Giovanni della Cafa nel Galateo dice: Colui, che in pensando su Madonna Avarizia, in proferendo surd Messer Erminio Grimaldi, se tale surd la generale openione, che la tua contrada ard di lui, quale a Guglielmo, Borsieri su detto esser di M. Erminio

in Genova.

## Giornata I. Now. 1X. Il Re di Cipri.

#### C A P. XL

He il nostro Boccaccio abbia preso questo satte da una delle Novelle del Novellino, il titolo della quale si è: Qui conta d'una Guasca come si richiamò al Re di Cipri, non solo lo avvertì il Castelvetro nella Parte principale terza della Poetica, dicendo: Le Novelle intere [ sono state rubate ] dal Boccaccio, come quella della Donna Guasca dalle Novelle antiche; non pur lo dice Monsig. Vincenzio Borzelle antiche; non pur lo dice Monsig. Vincenzio Borzelle antiche;

The gentile dell'impressione del Counti del 1572. ma las-Novella stessa lo distostra, ed è l'appresso, num. XLVIII.

Era una Guasca in Cipri, alla quale su satta una alt molta vellanta, ed onta tale, che uon la poteo sofferire. Mostes, ed andonne al Re de Cipri, e disse e Messere, a voi son già satti diecimila dismori, e a mu ne è satto pur uno; priegovi, che voi, che tanti avete sossert, m' insegniate sosserre il mio uno. Lo Re si vergognò, e cominciò a vendicare li suo, e a non vo-

lere più sofferire.

Qui può il lettore facendo confronto vedere di qual forta fix l'accomodamento, che alle cofe da altrui raccontace va facendo il nostro Giovanni, non però tale, che egli voglia, che passino per cose inventate, imperciocché anzi, va egli fovente ritrovando, ed accennando el templ, e le persone, siccome sa qui dicendo. Ne Timps del primo Re di Capri, dopo al conquisto fatto della Terra Santa Za Gottifredi Buglione, avvenne, che una. Gentildonus di Guafcogna su pellegrinaggio andò al Sepolero ec. L'acconcio adunque, che con mirabile accorgimento va facendo il nottro Novellatore in questa. offervato viene da Benedetto Fioretri, il quale nel Volume primo al Proginnalma VI. così la discorre : Memorabile esempio ( del biasimare , e del lodare...) abbiam nel Boccaccio Giorn. I. Nov. 9. di quella donna, che motteggiò la mellonaggine del Re de Cipri, cori : 32 Signor mio, io non vengo ella tua presenza per vendetta, n che to attenda ec. e conchiude, che il Boccaccio mirabilmente rispeglia, a converte in generosità la melensaggine di colni fotto landativo preteffo, e nome de bonariete .

Per altro quelta stessa Novella riferita su da Francesco Sansovino tralle sue, collocandola anch' egli per la nona della sua prima Giornata, benchè prometta tutt' altro nella Presazione, che di dar queste del Boccattio, alle quali muta sempre il Proemio.

Paol

Paol Beni negl' infelicishmi Libri dell', Anticrusca a e del Cavalcanti elagera follemente, nella Novella. presente, che è la più breve di tutte, essere sepratrenta errori di lingua, è di file, che egli va quivi ad uno ad uno annoverando; ma fi dee non far cafo alcuno del fuo bialimo, ficcome di persona non ben pratica della favella come faceva di mestiere, o sivvero appassionata contra la Nazione, ancorchè per altro valesse. nell'erudizione, e nell'ingegno, giusta l'elogio, che di lui fu lasciato (1) cioè Paullus Benius, vir peracris ingenti, & maxima profundaque eruditionis. Ma, ob Dio! dove faremmo noi feguendo il giudizio di questi Cenfori? Anche nel Comento fepra il Taffo proruppe il Beni in dire, che questo non incorse in alcuna de quelle vanità, e bassezze, per non dire sciocchezze, dò qui son pieni molte altri Italiane Poeti, e sopra ogne altre d Dante l' Alighiers, Poeta per cento colpe, a baffenze, ma sopra tutto per le sconce, e sforzate rime da abborrirfi, e suggèrsi a più potere.

# Giornata I. Now. X. Maestro Alberto da Bologna.

#### C A P. XII.

SE nelle cose, che mancano di certa, e sicura prova, lecito è attenersi, alle congetture, io, nonsono lontano dal credere, che l'attore della, presente Istoria sosse Alberto Zancari; imperciocchè dalle parole presenti sorte indizio se ne trae.

Egli non sono ancora molts anni passati, che in Bologna su un grandissimo Miedico, e di chiara sama quast a tutto il Mondo, e sorse ancora vive, il cui nomo su Maestro Alberto; il quale essendo già vecchio di Z. 2.

t Sebalt. Macei de Hift. Lib. a.

presso a sectanta anno, tanta su la milità del suo spi-

rito ec. con quel che legue.

Or qual Medico di più chiara famá in quel la stagione, in quella patria, che Alberto Zancari Dottore, di Filosofia, e di Medicina, ed uno del Consiglio della Città, Lettore pubblico nella stessa Università di Bologna dall' anno 1326, fino a quello della fua morter Udiamo Gio: Antonio Bumaldi, che fotto l'anno 1326. anno primo della Cattedra di Alberto così ragiona...: Albertus Zancarius Philosophia , & Medicina Dostor, que multa egregie serepsit en Medicina, qua nune desiderantur. Ipfum citant plurer Auftores; illinfque virtuit fidem endubiam faceunt Guedo de Cauleaco Dolle, to de Apostem, c. t. stem tract. z. c. z. Leonellur Volt. caps 49. fua Empyr. Argellata en fua Cherurpea. Morandus en Oratione de Bonouca laudibut. Lesuder Alberts, & alss. Ed. in vero i testimoni, che qui si citano, non possono esfere se non degni di sede, due de' quali mi piace soltanto di confiderarne. Guido da Caulliac fu Professore celebratissimo dell' Università di Mompelieri, e visse appunto ne' tempi del nostro Alberto, avendo pubblicata la fua Chirurgia l'anno 1363, dimodochè cirandolo come appretto, fi suppone informatissimo del suo valore nella. Medicina, palefe, come dice il Boccaccio, quali a tutto il Mondo, effendo arrivato il grido suo fino in Franc'a. La citazione prima fi è: Ifta autem deffineren oftenderur esse persecta per Conciliatorem, & Albertum Bonomensen; ove fi vede appellato quali per antonomalia mediante la foa eccellenza Alberro Bolognese. Tanto è nell'altroluogo, dicendoli : Quod de seso flomacho, & enteffinis entellegendum eft, at diest Albertus Roumenfis. Benedetto Morandi poi , che fi trova, che fu primo Segretario del Senato di Bologma, fifu an Domo, al dire degli Scrittori, affai dotto : cost afferma fra gli altri Aldo Manuzio 🤉 e viffe prima dei 11700. Or la fua teltimonianza intotono ad Alberto fi è in un' Orazione utudita De landibus Bosonia impressa ivi nel 1481, la prima volta, nella quale Orazione per iscopo si prefise di nominare i più fingolari Soggetti, che aveste avuto Bologna nelle

Offervo poi, che non si troveranno sorse nello stello tempo in un luogo medesimo due celebratisami Medici col medesimo nome, o nome non così ovvio, e

frequente.

Ma quello, che maggiore indizio mi dà, che fialo Zancari, è il leggerii nel Boccaccio, che l'ann'i 1348, questo Alberto forse si era ancor vivo; quando egli appunto di non so che mesi era venuto a mancare, cola, che al Boccaccio non poteva esser nota, si per non correre le nuove così tosto, come avviene oggi, e sì perchò Alberto era d'una professione da quella, del Boccaccio diversa, talchè non si presume, che pervenuta gli sosse della morte di lui la notizia, in una anno massime di cesì poco commercio, e carteggio, qual si su quello della gran pestilenza.

Francesco Sansovino raccogliendo le Cento Novelle, che egli diè in luce in Venezia l'anno 1566, quantunque dica di non avere in esse voluto imitate il Boccaccio, e che le sue con quelle del Boccaccio non hanno che sare; vi inserisce del medesimo Boccaccio questa infieme con altre, ed è della sua prima Giornata la No-

vella VII. mutandole il proemio.

Nell'Annotazione seconda della Scena terza dell'Atto primo dell' Uccellatoio si osserva, che Latona, periquanto ne scrive Ateneo nel Libro nono al terzo Capltolo, essendo gravida d' Apollo, ebbe gran voglia de'
porri: Onde Polemone nel Libro De Samoibracia sa
fede, che appresso i Delsi nella Festa di tutti gl' Iddii
era una tal usanza, che chi pottava maggior porro al
Latona, avesse luogo a tavola. Di qui sorse il nostro
Boccaccio, volendo mostrare il torto appetito delle
Donne, prese occasion di dire nella presente Novella di
Maestro Alberto da Bologna, ch' elle mangiano volentieri lupini, e potri.

281

#### 186 DELLA ILLUSTRAZIONE

Il Sansovino suddetto nella Dichiarazione di tutti il Vocaboli ec. dice, che in Bologna della R ne fanno L; come qui Malgaretta ec. Catalina e simili. A me vien satto di osservare, che si trova Montetopori, a Montopoli; dai Lucchesi si dice Capannoli, e Capannoli, e Capannoli, il dottissimo Sig. Giovanni Lami nella Prestazione ad uno degli ultimi Tomi pubblicati delle sue Delicia nota, che la L, e la R spesse sate da' Toscani si scambiano.

Nella Finale poi disende il Salviati nel Libro primo de' suoi Avvertimenti Cap. 14. il luogo, che il Boccaccio pone qui in bocca a Dioneo, come quello, che non è stato inteso, in quella guila 35 lo aqueffa legge non fie 20 costretto de dover der Novella, secondo la proposta data, 25 se 10 non vorrò, ma qual più de dire mi piacerd. E 22 acciocche alcun non creda, che io questa grazia voglia, 22 sì come nomo, che delle Novelle non abbsa alle mani, en sufino ad ora son consento d' esser sempre l'ulsimo, che 32 ragione 35 En fatto gran romore fou gid preffo a vente anni da alcuni de quel tempo, e anche pubblicato su per le stampe, intorno a queste ultime parole di Dioneo, affermandofi da coloro, che a sproposito, e del tutto senza confiderazione erano uscitto della mente dell' Autore, . Perciocobe, se le Novelle de Dioneo, dicevano essi, eran por effer d'altra materia, che quelle della brigata., l'ester egls l'ultimo a der la sua, che valeva a mo-Arare, che non cercava quel privilegio per carestia di fuggetti? Lo avrebbe ben mostrato, se alla proposta, avesse voluto soggiacere. Per lo qual fallo, se il Eoccarcio avrebbe meritato quel titolo d' inconfiderato, che effi eli attribuirono, qual si dourebbe a coloro, che, seuza. confiderarut, i nobilissimi Scrittori per inconfiderati comdannano suor di ragione? Le parole di Dioneo, quelle diciamo, che coloro in lor lingua chiamano shravazzare, son dette da lui per ginoco, faccendo del balordo, e come s' intitola egli da per se, dell'o cemo, per far rider la

### DEL' BOGCACCIO PAR. II. 1187

compagnia, fecondo ch' egli è usato: ed è simile a, quella di quel buono nomo, il qual, compurso davunti al Giudice, disse additando il suo creditore: Messere, io bo a dare a costui, ed egli addomanda a me. Le quali piacevolezze, al contrario dell' altre, cotanto riescono più graziose, e da ridere, quanto più tardi se n' accorgono i circostanti.

Le parole Io son si vaga della mia bellezza, le imitò da Dante nelle Rime: lo son si vago della bella

luçe .

Per altro loda questa mischianza di versi nella Prosa del Decamerone Lodovico Castelvetro nella Parteprincipale Prima della Poetica d' Atistotile da se vulgarizzata, esprimendosi, che tali sono i versi addotti da Cicerone ne' suoi Libre, e da Giovanni Boccaccio nelle sue Novelle.

### Giornata II. Novella 1. Stecchi, e Martellino,

#### C A P. XIII.

fue mal ponderate risoluzioni, che prorompe in mille eccessi. Ad una di queste subite rissoluzioni si apprese l'anno 1313, un nostro Fiorentino, per soprannome Martellino appellato, la cui sciagura su tale, che non si rendè credibile a Niccolò Mauro nella Vita, ch'egli scrisse del B. Arrigo da Trevigi, incaricando egli anzi di empia invenzione in questo affire il Boccaccio: la quale accusa per altro, con buona pace del Mauro, al nostro Autore non è dovuta, poichè le composizioni sue sono per lo più di dottrina, sana, e religiosa. Oltre di che in questo luogo confessa il Boccaccio di parlare per bocca d'altri, trattando un fatto seguito altrove. Ed è forse nuovo, mi si di-

ea, che quando vive un buon nomo, o subito dopo morte, qualcheduno degli astanti non lo tenga Santo, quando la Chicsa non gli ha assegnato culto muno? Di questa incredulità ne abbiamo un più vicino esempio in Filippo de' Nerli, che ne' suoi Commentari de' Fatti civili di Firenze non corse a credere ciò, che si diceva di Suor Caterina de' Ricci allorativente.

Prima però d' impegnarsi a negare come non vero il presente racconto, conviene averne sotto l' occhio il

principio, il quale è questo:

Era, non è ancora lungo tempo passato, un Tedesco a Trevigi, chiamato Arrigo, il quale povero nomo essendo, di portar pefi a prezzo ferviva chi il richiedeva, e con questo, nomo de fantesfima vita, e de buons eratenuto da tutti: per la qual cofa, o vero, o non vero, che si fosse, morendo egli, addivenne, secondo che i Trivigiani affermano, che nell' ora della fua morte le campane della maggior Chiefa di Trivigi tutte, senza estere da alcuno tirate, cominciarono a fonare. Il che in luego di miracolo avendo, questo Arrigo esfere Santo dicevano tutte; e concorfo tutto il popolo della Città alla cafa, nella quale si fuo corpo graceva, quello a gusfa d' un corpo fanto nella Chiefa maggiore ne portarono, menando quivi zoppi, attratti, e ciechi, ed altre de qualunque infermita, o difetto impediti, quafi tutti dovessero dal soccamento di questo corpo divenir sani. In tanto sumulto, e discorrimento di popolo avvenue, che su Trivigi giunsero tre nostri Cittadini, de' quali l' uno era chismato Stecchi, l'altro Martellino, e il terzo Marchefe, nomini, li quali le Corti de' Signori vifitando, de contraffarsi, e con nuovi atti contraffaccendo qualunque altro nomo, le vedetore follazzavano. Le quale quive non efsendo stati giammai, veggendo correre ogni uomo, fi maravigliarono; ed udita la cagione perché ciò era, difiderosi vennero d' andare a vedere, e poste le loro cose ad uno albergo, disse Marchese: Nos vogisamo andare a...

vedere questo Santa, ma io per me non veggio, come noi Di ci poffiamo pervenire; perciocebe so bo intefo, che la pennal è piena di Tedeschi, e d'altra genie armata, la quale il Signor di quella Terra, acciocche romor non si juccea, vi ja stare: ed altre a questo la Chiesa ( per quello, che fi dica ) è si piena di gente, che quafi uinna persona piu vi può entrare. Martellino allora, che do veder quella cofa difiderava, diffe: Per quello non. rimanga, che di pervenire enfino al corpo fanto troverràso ben modo. Delle Marchese: Come? Respose Mariellino: Dicolte. lo mi contraffaro a guifa de uno attratto. e tu dall' un lato, e Stecchi dall' altro, come se so per me andare non poteffi, mi verrete foffenendo, faccendo fembrants de volerme la menare , accrosche questo Santa mi guarifia: egis non fard alcuno, che veggendoci non ci faccia luogo, e lafeici andare.

Era, non à ancera lango tempo passato, au Tedesce a Trevige ec. Dice vero il Boccaccio, che nel 1348, o ivi presso, non era lungo tempo passato dacchè l'avvenimento, che agli risersice, segui, imperciocchè su l'anno accennato 1315. Così sotto esso tempo Giovanni Bonifacio ragiona nella sua Istoria Trivigiana Lib. VIII.

Quest' anno medesimo, il decemo giorno di Gingno pastò a più selice vita il Beato Enrico, il quale di Bolzano sua patria partito , venne poverissimo molti anno prima a Trivigi, dove sermatofi lungamente visse, e sansamente mori. Mentre le forze gli servirono , acquisto egle con gle flente suoi il vevere, dando quello, che oltre el sosteniamento suo eli avanzava, per elemosina, e pasfundo en contenue meditazione la felicissima sua vita, su da Gracobo da Castagnole Noraro per preta raccolto in... tasa sua, posta nella contrada della Panetera, configuandogli per sua abstanione una cameretta terrena, nella. quale egli vosse su continua secreta penitenza sino alla. morte. In questa casa da me acquistata in per questa benedesta sianza volentiere abito, mentre, de Rovigo mia Patria lourano, in Treveze vevendo serivo questa Istoria. Αa

La Veta del quale Eurica fu fermia da Pietro da Bana-[x] già Vefesos de Trivige, che fu testimonio de veduca. U quele e fendo prema Canneces de quella Città ( come. egli te life. t.) fu da Innocenzio VI. jenza fapita fun, prepo,to a quelto Vescousto. Stando adunque Enrico in questa cameretta, e da Giscobo fur ofoste in ogni bifogno fouvenite, quiniunque egle facefe velatamente l'oraniont. de altre fue opera merstorie; nondimens appertito per nono fingolare, gle crano perceò fatte molte elemofine; le quali [ foursamente sibatofi | dousou a powers. Se talora da alcuno era o cun parole, o con fatta offetto paraentemente forfrende el tatto, gle effenfore finos benediceva. Vejiva. fempre, come fi wele dipense, di wil grift, il cappelle, e la corona, ed un bastone su mano per sottentamento della fue vue de lange etd, e grandi aflinenze micerete... Udiva milie Mejje, e molte orazioni fateva. Ogni giorno enstrume surve le Chiefe della Città , e de Borghe; e parimente al Sacerdote e suoi peccate consejjarot. Aveva le lenzunta, o à foit abite dalla parte interna de ruvides. eardo ricamenti. Dormina fopra le corde, o fopra un grapieces, un leguo era el capezzale, el quale fi conferda. ancora nella Sugrafica del Duomo col fus flavello, colmarmo, col quale egle fi percoseva al perto, co juna veftimente, e un ampolla del suo sangue ancora fresco; preente. Le quale cofe ogni anno nel giorno della fua morte sono palesate. Orando alcuna fiata fotto gran piorgia, miracolofumente punto non si bagno. Refen, col sepuo della Croce il fuo farrore, che cucendogle le cirde fibretamente nelle fue welle, e' era gravemente guaffo un Bito. Me dappor ch' exte mari, Iddie a fue intercessione fece miliessime meracole; percentebe subito passuro de questa veta, miracolofamente da per loro le campane della Chiefa Cattedrale st foavemente sonarone, che diede stupore ad eguano. Lavade correndo molte gents della Prazza per Calmaggiore verfo al Duomo, e con alto giubilo gridando effer

<sup>2</sup> anti Pier Domenico ; casi egli nel Prol. della Veta.

effer morto un Santo, si riampi la Città d' universale. allegrezza. Ifil il Decano col Clera caminando verfa La manza del beato Enrico, e tunto allera ju il concorfo del popolo, che con gran fattea potero il corpo le, vare, e alla Chiefa portarlo; dietro el quale caminava un povero, che poco prima era fiorpiato con due croccie su mano, le quals in alta tenevalo elevate, tefishcava il muracolo d'enere flato allora liberaty; E molts altri snjerni, & utiratti allora miracolofamente rifanati, medesimamente lo seguitavano. Mentre che con questa funebre pompa si caminavia, con grande, ne più udita armonth to campane An fo Stelle pur Sucaround; o finalmente pervenutt alla Chiefa, in un momento tutta la Città a spettacolo così animirabele concorso; e pullo il corpo in una sulla de legno, elle fu per depozione roun, e les tuvole come reliquia tolte. Sopragguinfe Manno della Brunca da Auguoso (1) l'odesta successore di trancescy Calvole da Forli, da molte Cettadine accumpagnato, si quala desiderojo de toccare per devomone questo corpo, ch' era posto nel meza della Chefa, dalla gran calca impedita, ne per pre biere, ne per minager te fi poie accoffage Ne permeye la molistudene, che fosse ullora sepolit, bramost opiuno di vederie, e di teccarlo. Sopraggiunse intanto ancora el Vefcovo; il quale accompagnatofi col l'odesta, per sorma, e per terrore albero adito d'accistars al corpo, che flato, in questo tempo caldiffino, otto giprisi on Chiefs per mirucalo, punto non si putresete. Luffati gli atto giorni, fu quelto vanerabil Corpo pollo in un arca de fino marmo. Al quale de tutta Italia concorfero infinete gente, e per le prime tre n'est surono de continuo en Trivigi più di trentamila persone sorestière. Ed in Perugia, in Koma, ed in altri luogbi, ne'-quali fu dipinta la fua imagine, seguirono molti miracoli. Ed in Trivigi fu infinito il numero degl' injermi, a quali si serveniva. E perchè il bisogno di tanta moltitudine de poperi era Aa 2 cure-

t In Lib. Reform. Cancell Com. Tarvil. 1315. † Z fi vade, the Manno della Branca fu Pot. antho i' anno avante.

effreieto, fo fatta una cantina nella Buffen parte della Chiefa, our era de continuo fommenifertia gran quantità di cofe da mangeare; e queve miracolofamente auvenne, che d' una bigonera di vino fu per lango frazio d' un. giorno becuto da molteffine gente, fenns che 'l mino punto li diminuife; del quale [ sespertos il moracolo ] insimiti altra per devozione vallero berr. E matriplicando ruttaves finpendiffine miracole, per confervare legittimamente la memorra loro , farono dal Vefenno , dal Podejta , e dalla Commetté elette tre nomme, che e miracule vedeffere, a concordentemente in istretto gli ponessero; siccome ne regifirarono più di quatiroconto quarenta, che fino al quinto giorno de Luglio fegueroso; oltre molte altre non ferette. B questi nomine furono Burtolomeo da Casteglione, detto Beca Dottore della Ragion Canonica; Autonio da Baone. Notaro del Vescowato; e Gherardo del Merio Notaro del Comune . Udivafi continua esclamización, e giubilo nella Chiefa, ove erano infinite lumi accefi, flatne, tavolelle, procese, ed altri coti fasti teflimoni de' miracole seguitto che per lungo tempo dappoi vi refterono d' ogni intorno uppofi: e per tutta la Città di tanto favore rendradofi granie a Die, gle nomine triffe, e ne peccate invecchiate, a Deo fi convertevano: L'inguerre quantunque capitale a gara nella Città, e fuors rimettendofe, a nemici amecifimi si sacevano; onde quest' anno, e 'l feguence su Tervigo fu pace, e consolazione incredibile. En ancora deliberato, che I Podefte fire due mefi , dopo che foste eletto il univo Pontefice ( era la Sede varante per la morte di Clemente V. ) mandaffe due Ambastratori a rallegrarsi della sua ereazione, e a ricercare la canoninazione del Beato Emvico &c. Lafeiò il Besto Eurico un figlinolo, che Larenzo fi nominava, popera come egle era, natogio della moglie, che prima di lui mancà.

Ma fa mighor giuoco, che noi descriviamo colle parole stesse di Pietro Domenico de Bauno Vescovo di Treviso, che su spertatore, ciò, che di maraviglioso nell' eseque di S. Entico avvenne. Così egli nel Cap-IL

della

della Vita dei Santo inferita da i dottiffimi Bollandiffi negli Atti de' Santi del mefe di Giugno fotto il

di 10. a Car. 373.

Dum ipfa die post dermitionem flarem, & offen fub porticale Ecclefia Tarvifina verfue Ecolefiam S. Ioannis, & respicerem ad palateum Episcopale ostrum fenestra camera, nbi Dominius Episcopus Castellanus dormire felitus grat campana della Ecclefia matores pulsare egpermet malde fuewiter, & ultra morem confuetum. Vidi Decamim, & Capitulum einstem Ecclefie cum omnibus Manfimaries, & Capellanes egredientes de spfa Ecclefia, & greffus fuos verfus contradam Panceria dirigentes; in. and quidem Capitulo in ipfa Ecclefia inne aderaut omnet. ut suferent defersbeneur. Et ante, ne mebe vefam fust, & adbue evedo, quando ad domine, ubi dictum venerabilo corpus excebat, applicuissent; was aperie platea communis, Calles majores insonnet, & fine numero per illam viam encurrerunt elamantes, & alta voce dicentes : Mortune eft mine Sanctur. Hoe continue frequentantes . & restepanter vocem eamdem. & verfus dellam domme delle Lacobs cum nemo sumultu cetiffine properantes ; adbuc , Dec mibs teffe, me non de dicto loco flib porticale remoto, fed thi maneute; & adeo furt tantue gentium continue alamantium, & Denn landauteum ad dellum funus coneurfur, quod vix, & cum magno labore dictum corpus post dectum Clerum potast deferri.

Et in tantum lumillut crevit gentium, antequam di-Elum funnt soret ad di porticale Ecclesia deductum, quad en devotione tota cussa lignen, in qua positum erat, alparte superiori, & de retro disrupta extitit, & asserta deportati; et corput de vili panno, seu de quadam camisia involutum, totaliter apparebat, et per ipsam cassam sulfuabat. Et ego vidi oculis mets. Sequebatur ipsum corpus post dictum cassam quidam cum duabus crozolis in manibus, ipse alte portans, qui sucrat ante contractur, in tantum, quod antea per seipsum, sine adiutorio ipsarum serularum non poterat ambulare; et audivi quod vemeras antea Tarvishm canse saciendi sibs modert. Be eisam alis plures instrus, tunc, es potimodum liberati, dictum corpus similiter sequebantur. Campana vero, dum sic ad Ecclesiam portabatur, tant suaviter, tam melodiose pulsabantur, quod a seizes sonu videbantur apub-

tere en aurebut audientium eafdem.

Tandem ex multerudine gentrum ; com materna inflantia , at preffura , infra dictam Ecclofium extilit doportainm . Quid loquar? quid dienm? ques credere poflet ? Extemplo et in momento tota espitas excitatur, et currings undique omnes ad sam spollabile et mirabile faclum. Supervenit Potestar pradiceus [ D. Maguns de la Brancha de Engubio ] qui in dormitione adbuc fuerat, cum tota familia fua , et alite civibne fociatus : cupit attingere dictum corpus , positum in media Biclepe adbas supra terram, et non valet cum tota valitudine sua . atque minir , en superabundants mulistudine gentium consinue invalescente. Non permittetur corpus sepeliri ex devotione omnitim volentium tangers, et andere splans corpus wenerandum , quod non mortuna , fed dormiens apparchal . Episcopus quaque predictus , empergefactus quam a funcio, andiene de palatio fuo inmultum et clamorema an Ecclefiam, ut poturt, fociatur ette encurret, ube referit dictum Potestatem; et finaliter in fortsa et cum terroribus decline Corpus adierunt, & spfum fie laceratum inpannis & cassa mirantes, & landes Deo resentas, jowan in 1960 media Ecclesia fiere fecerime, & quandam gratulam de lignamine super spfam soveam depons mandaverunt . Concurrunt infirme pro leberatione abtinauda. concurrent incolumes pro devolsone obsinenda, & pro tanta partute pudenda. Miracula pullulare, & cornfeare ceperunt. Tota Ecclosia 1980 die, & nolle gentibut plena. manet , cum lumiparibut , & clamoribut suficies. Vine desendatur, quis dicla gratula frangereiur.

In crajesnum supra destam soveam sabrecare ( coperunt ) non sina engents pressura , quoddam cancellum, quadratum de sortessimes legues, cum poesa emmessa asque olavi. Entrabitur declum corpus-integrum, & totaliter galpabele, supra terram, & in medio decli cancelli, su quadam lectica ponitur, quasi dormeret, coopertum quodam pallio, at per jenestrellam delle cancelli ab omnibus videretur, ubu mansit sie supra terram in decla lectica undur, & coopertus declo pallio octo diebus, in tanto caldre, & tale tempore, que siatim debuistet speere &c.

Segue a diftorrere de' Miracoli , e poi : Alia miencula , quam plura , & plura , ex exerente & precibus Aille Maritalline Vers cornfeare esperant in Esclofia memorata, & in tantum, quad pro memoria corum babenda perperud , & alres conditionedus infirmarum fecendes, per declium Dominum Episcopum, & Potestatem, & Commune fuerunt deputate tres ad decha miracula discutionda, videnda, & in stripter redescuda, vudelicet Dominus Barsholoment de Castagnolo , dellus Becha , Canonice Inris peritury que pofimodum extitit Prior S. Incobe de Sebimale, tamquam Prajulens, & Magefler Antonius de Bauun Seriba, & Rotarius delle Domine Episcopi, frater mens , ac Giraldus de Nerlo Notarius Communis , qui erat in ancha contractus; ut mandatum decte Domini Rarpholomet falls prime deligents examinatione, & descussione de dectie infirmes fanates, reducerent en scriptes appos enfirmes funatos, prout factum just, & pleneur abfer-Ballem .

Nam cum aliquis funabatur, ad prafentium dictis Domins Baribolomics & Notareorum pradictorum, affifeunge gentium mulistudine, inibis pluremum copiofa, illico ducebatur, & de eius infermitate, & pofinsiaum de redictiu funitate plena infermatione & ficentia bubita, a parentibus, viel a propinquis, aut notis ipforum infermorum, per ipfor Notarios concorditer notabatur in firspiss; ubi nos ut plurimum tunc, tamquam euvenculus, cum dicto fratre meo, prafentes fuimus, & multosses, ipfo abfente, vice ipfus, de mandato prafati Domini Bartbolomai firipfimas, ut firebamus, plura ex ipfis miraculis manu no-fira, prous adome in quaterno corumdem ovidenter apparet.

Tra

### 196 DELLA ILLUSTRAZIONE

Tra i miracoli, e grazie seguiti die Veneris xx.

mensis Iunii: Petrus qu. Vani (1) de Florentia, & modo
moratur Venetiis in contrata S. Maria Nova, iam sunt
iv. anni, quod increpatus, & deruptus erat in parte,
inseriori, videlicet in testiculis. Sanatus. Testes Magia
ster Guido Cyrologus, qui eum tentavit, & asserut eum
iberatum. Testes de insirmitate Bernardus de Agolantis do
Florentia, qui moratur Venetiis in contrata Zampauli (2)
Benosius frater. (3)

Per la lontananza adunque del luogo, e quel che è più, del rempo dell' avvenimento, che Giovanni Boccaccio descrive, io vado immaginando effer seguito, che sbagliasse questo nostro Autore chiamando Sandro Agolanti quel Fiorentino, che, avendo sua casa in Venezia, si trovava allora in Trivigi, dicendo: Sandro Agolanti, il quale in Trivigi abstava: quando aveva nome Nardo: Testis Bernardus de Agolantis de Florentia.

Quello bensì non mi sento di accordare, che Francelco Sanfovino ferive ne' Luoghi, ed Autori da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi del Decametone. riferendo, che dicono alcuni, che Stecchi deve dire, Schicchi nominato da Dante, il quale era eccellente nel contraffarsi, onde si legge, che in Firenze essendo ammalato Meller Buofo Donato, egle a pregbiere de Simone nipote di Messer Buoso, entrò in suo luogo, avendo tenusa segreta la sua morte, e contrasfacendolo se testamento, e lasciò il tutto a Simone ec. Compatisco però il Sanfovino, come quello, a cui non era forfe nota. la Storia, appeliata Novella CXLIV. di Franco Sacchetti, che ci pone fotto l' occhio le perfone di Stecchi, e di Martellino in questa guisa: Quando Messer Mastino era nel colmo della rota nella Città de Ve-

<sup>1</sup> leg Vanni.

<sup>2</sup> cion di San Pele.

<sup>3</sup> forte Benerarfine frater. Bene fiar. Quello Buonaccorfo Agolanti in lo trovo nel 1331, in Trevigi andate con molti cavalli al fervigio di Mafimo della Scala.

Verout faccendo una sua sesta y tutti i bussoni d' Italia, come sempre interviene, corsono a quella, per guadagnare, e recare acqua al loro mulino. E durante la festa; essendo la venuti due Genovesi molto pulsti, e pieni de moscado, come soleano andare, ed erano ancora nomeni assas follazzevoli, mezza corregeani, e facevano spesso certs giuochs da dare diletto a' Signore; tra gle altre uomens de Corte, che v' erano, fu uno, che avea nome Martellino, e uno, che avea nome Stecchi, tanto pia-

cevols buffons, quanto la natura potesse fare es-

Per altro non mi fugge dalla memoria fopra la. persona di S. Arrigo la olfervazione, che sece Giulio Graziano da Conegliano vertificatore del 1560, che 3 Poeti alcuna volta prendeno in profeno argomento le persone de' Cittadini del Cielo, senza curarlo, o saperlo.. Si duole questo buon nomo in una lettera... alla nostra Beara Caterina de' Ricci diretta (1) biafimando, fenza nominarlo, Lodovico Ariofto, che prefe per foggetto del suo Furioso Rolando, o Rutlando Capitano di Carlo Magno, e Prefetto del Lido Brittannico, il quale nel ritorno dalla spedizione di Spagna fatta contra i Saracini fu uccifo ne' Pirenei per la Fede. (b) - 1 Cro.

## Giorhata II. Now, II. Rinaldo da Esti.

#### C A P. XIV.

TO non credo di corre in fallo in supponendo, che il fatto, che qui dal Boccaccio si narra, si nelle persone, che nel tempo sia nella guisa, che io diviferò appreffo.

Circa

<sup>1</sup> v. il Comp. della Vica della Beate a car ar-2 v. il Marenol d' Usuard, lotto i 19. di Ging dove si legge Relandi Comous & Martyelt

### 198 DELLA ILLUSTRAZIONE

Circa alle persone io veggio, che il Boccaccio le appella sempre in quella stessa maniera, che dagli altri suoi contemporanei Fiorentini Scrittori este si soleano chiamare. Giovanni Villani, che fini di scrivere, morendo, nell' anno appunto, che il Boccaccio a scrivere la presente Opera prese la penna, quando intender volte di Azzo di Ferrara, appellato dal Pigna il Docimo di questo nome, dal Muratori celebratissimo l'Ortavo, il domandò il Marchese Azzo, quantunque gli Azza sossendo si molti fino al suo tempo. Così mi penso io, che avendo il Boccaccio appellato parimente questo Azzo il Marchese Azzo da Ferrara, intenda di lui, e dica, che

a) costui tempo segul il fatto .

Quanto poi al Mercatante chiamato quivi Rinaldo. de Estis so dubito, che egli fosse uno di qualche ramo di quette gran Cafa d' Este, imperciocche un de ladri, che il subarono, lo addimandò Gentiluomo, dicendo: E Voi , Gentiluomo, che orazione ufate di dire cammimanda? Non ai polliamo ben certificare a cagione dell' incollanga ne' MSS, full' offervazione di Gafpero Sardi nelle Storie Ferrare i, cioè, che la Famiglia de' Duchi d) Ferrara non fi doveva chiamare La Effe, ma sì bene a' Efte, essendo ella stata, non già originaria da quelle contrade, ma benst padrona di quella intigne Terra, Città una volta, e Colonia de' Romani: laddove se l'ortografia fosse certa, e costante, servirebbe a stabilire se veramente quello Rinaldo fosse anch' esso della Casa Estense, come per poco io m' indurrei a credere. Non voglio però , lenta averne sufficiente sume, piegarnii a supporte, che un tal Rinaldo Mercatante, foile Rinaldo figliuolo d' Aldovrandino Marchele, e per confeguence nipote. del nostro Azzo, sul leggere, che esso Aldovrandino avefa: danari, e corpi di negozio in Firenze, come è vero, ne' Banchi de' Cerchi, de' Frescobaldi, de' Nerlis de' Bardi , degli Acciainoli , e d' altri .

Il Sanfovino ne' Luoghi, ed Autoti, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi, che fono spata nel Decameentiletotic, dice affoliatamente cost: Anno Muribese di Ferrara su gle anni 1296, secondo il Vellant, e su al tempo de Federigo Barbarossa, e combattà gran tempo per la Chiesa contro il detto imperadore.

Ciò supposto, io gludico, che noi dubbismo presso al 1306, stabilire il tempo dei mostro auvenimento 5 se non se alquatito prima, poiche dopo non si può verificare, non tauto perche Azzo motì i' anno 1308, ma molto più perchè sa vedere il Boccaccio, che la Donna, che diede nicovero a Rinaldo da Esti era tenuta in Castel Guglielmo da Azzo, ovi egli a sua posta andava, essendoshe questo Lastel Guglielmo, passato l' anno 1306, non era più suo, estendogli stato tolto, giusta gl' litorice, e principalmente il Pigna nell' Istoria della Casa, d' Este.

Porchè poi alcune stampe del Boccaccio, e quella del Salviatr in specie, leggono Rinaldo d' Afti, stimo io, che sia errore, e si debba assolutamente pronunciare, e scrivere come nella Novella VI, di Franco Sacchetti, da Esta, per da Esta, a ser accesaria a la Esta, per da Esta, a ser accesaria a la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania

Seuti el pianto, e il tremito, che Rinalde faceva, il quale pareva deventato una cicopna. Viene offervato, che Giovanni Boccaccio imitò qui Dante Inf. 32.

Mestendo è dents en nova de cicogna. "

Giornata: II. Nov. III. Fre giovani.

## C A P. XV.

Questa o savola, o istoria, che sia, ha, come ib mistimmagino, detto alcuna cosso, o la voce del popolo, o sivvero alcuna antica istoricità, o avviso, che ai tempi del Boccaccio dovea andare in volta.

Fu gid, usato qui dal Boccaccio dimostra un tem-

po allai remoto ; e dicendoli in progretto , e ful fine della Novella, che il nostro Atestandro di Messer Tebaldo de' Lamberti , o sivvero degli Agolanti [1] secondo che alcuni veglion dire, in coronato Re di Scozia y mi fermo a confiderare donde per avventura poteile avere avuto principiamento la voce di alcuni - Veggio pertanto, che Alessandro Primo Re di Scozia , feccodo la Cronologia di Girolamo Bardi Fiorentino, Cronista accreditato, prese il Regno l'anno di noftra falute 1109. e che nelle Iftorie Veftmonafte. rienfi fi legge fotto l', anno 1120, in quefta guifa : Rese Henricus, ommibue domites, de cunctie in Normanmin pro voto dispositer, ne lata imperaineta eriskibus em boe mundo eveniant, com gaudenter in Angliam welifes carent filix eins, Gulsbelmus Gr Kichardur, Gr filia eins » ac nepter , Richardus quoque Confut Ceftrenfis , dayifeni, camerarii, pincerna Regis, ac multi proceres cum eet, in mari naufrageum pertulerant, & VII. Kalenda Decembrit miseri, nec tamen miserabiles, submersi perserunt. In vita cuim corum in libidinem fluxurunt enorment. Unde ereditur , cos enormiter in mars tranquilissimo vitam in puncto terminasse.

Laonde non so quanto ragionevolmente hiasimi il Caflelvetro il nostro Giovanni come inventore di finta No-

vella, nella III. Parte della Poetica d' Aristotile.

Nel proemio di tal Novella questa correzione sa il Salviati Avvertimo Lib. I. cap. XIV. Enrono com ammirazione ascoltate e casi de Renaldo d'Asti dalle donne ec. Cesì il Mannelle: ma el Secondo, e el Terzo, e il Venzette, e peco men che tutti, dalle donne, e dai gio-vani, La quale aggiunta, o vantaggio di parole, che dir si debba, nel nostro Testo non abbasmo ricevuta. ( come nè anche la ricevettero ques del 73.) perciocche, presupposto, che si leggessero in altro originale, del para

<sup>2</sup> O la parentela fra loro , o lo vicionata delle Cafe potette fin d' allors dare occasione alla confusione Parte degli Agolanta flavano nel Corfo degli Admart , e parte in Mercatovecchio . I Lamberti abitavano pressa Mercato dal Monte di Pietà.

mannelli. E qui si sembra di restare al di sopra; essendo pro, rio dello donne, più che degli nomini, o almonopiù posente in quelle, che in questi non è, quel movimento dello stupore per le racconsate Favole sopravvenuto; onde l'attriburlo solamente alle donne su quasi modestia dell'Autore; come il mostrar di darsi, per lo contrario, ad intendere d'aver commossi anche gli nomini, pareva un tacito commendar se medesimo, e l'artisicio di quella sua Novella.

In quelto luogo mi piace di notare una imitazione, che sa il nostro Giovanni da un luogo del Poeta divino: Valorese Donne, quanto più si parla de' fatti della
Fortuna, tanto più a chi vuole le sue tosa ben riguardare, ne resta a poter dire: e di ciò ninno dee aver
maraviglia, se discretamente pensa, che intre le cose,
le quali noi setoccamente nostre chiamiamo, seno nelle,
sue mani, e per conseguente da lei, secondo il suo occulto piudicio, senza alcuna posa, d'uno in altro, e,
d'altro in uno, successivamente, senza alcuno conosciuto
ardine da noi, esser da les permutate. Poschènell'Int. al 7-

Samilemente aglà splendor mondani Ordinò general ministra, e duce, Che permutasse a tempo li ben Dani. Di gente in gente, e d'uno su altro sangue

Oltre la disension de sense umani.

P questi da Boczio in persona della sortuna: Oper ,
bonores, cateraque talium mei sunt turis dec. Rotam
volubili orbe versamus, instince summis, summa instinue
mutare gandemus; e da Ovidio:

Passibus ambiguis sertuna volubilis errat ». Et manet in nullo sirma tenanque loco .

Curioso però si rende Francesco Sansavino in quel che egli va dicendo a' suoi leggitori prima delle Novelle, che egli scelse e pubblicò l'anno 1566, in Venezia; cioè d'averse tratte dal Brevio, dal Grazia, dal Firenzuoia, dal Molza, da Erasto, dal Salernitano, dal Parabosco, da un Ser Giovanni, e dallo Strapparnola, e che elle non hanno che far nulla con quelle del Boccaccio, quando porta quella tale quale per quinta Novella della fua Giornata prima.

## Giornata II. Nov. IV. Landolfo Ruffolo.

#### C A P. XVI.

SI parla in questa Novella di un Cittadino di Ravello, di quella piccola Città, cioè a dire, nel Regno di Napoli nel Principato citeriore, che da' Latini è detta Rebellum, lontana da Amalfi i dai nostro Antore chiamata Malfi i tre miglia. Chi poi fosse Lan-

dolfo Ruffolo attore quivi nol fo.

Se quelta, ed altre si fatte Novelle di Giovanni Boccaccio aveva inferite Francesco Sansovino nelle Cento Novelle elette da se, e stampate in Venezia nel 1566, non accadeva, che nella Lettera ai Lettori andasse dicendo, che le Novelle della sua scelta per invenzione non hanno che sar nulla con quelle del Boccaccio. Questa adunque è la Novella terza della sua Giornata prima, nella quale, come nell'altre, che egli toglie di peso dal nostro celebratissimo Autore, non sa egli altro, che mutarle il proemio.

Di un passo di questa Novella così il Salviati nel primo Libro degli Avvertimenti Cap. XIV., Tra le quali Città dette n'è una chiamata Ravello, mella quale, comechè oggi v'abbia di ricchi nomini, ven'ebbe già uno, il quale su ricchissimo, Se la parola comechè sta, come suole, per benchè, questo argomento par disettoso. Perciocchè, che ragion surà questa? In Ravello su già un ricchissimo nomo, sebbene e' ve n'è oggi de' ricchi : come sa l'esservene oggi de' ricchi supedisca la conseguenza dell'esservene stato già un ricchissimo : onde tutto 'i contrario parrebbe, che avesse chissimo: onde tutto 'i contrario parrebbe, che avesse

lun-

a dire , cioè , ch' alla particella v' abbia si dovesse aggiuguere il non; e ordinato procederebbe, e direttissimo el sentimento, in questa guisa,, su Ravello su gid un riccbiffino nomo, ancorebe oggi non ve ne fis pur de ricche, non che de ricchissimi, Ma è da sapere, che gli Berestore, quando non tractano de materie fotteli, e non disputano di scienze, non estanno così ognora sul rigor della loica, ne su le stiticheune de fillogisme : ma secondoche fi costuma comunemente, dalla dolcezza del ragionare, e dalle vagbezze della favella, e delle guife graziofe del dire guidar fi lafciano alcuna volta, fenna ufar sempre con riporofità i vocaboli, è modi del savellare. E se noi sin da principio proposto non avessimo di non uscire in questi nostre Avvertimenti de termini di questa Lingua, ne produrremmo degli esempli nelle scritture de' Latini , e de' Greci : el che extandio da i loro interpreti spesse fiate è stato lasciato scritto. Ma stando fermi su questo luoga, che al presente si considera, il sentemento de chi le dice, in quelle parole è il fatso ,, Benche alcun de coloro , che vis sono oggi , sien. molto ricchi, sappiate, che uno, che vi su già, su psù ricco d' alcun di loro , il benchè , o il comecchè fla pure, si come e' suole, nella sua natura del contrapporfi, autongache non tanto rigorofa come l'adoprano a loses : e whol ribatter l'opinione, che in contrario aveffero gli afcoltante, cioè, che non amesse del verifimile, che in quel lungo fosser più rische abitatori di que che Di fano opes ec.

I Deputati finalmente alla correzione del Decamerone fanno vedere come ben detto sia, per quanto
altri lo abbiano mutato, Quindi Marina marina, si
condusse sino a Trani (Trani è quello, che dal Fetrati si dice latinamente Transum, seu Tranum, Urbs
Apulia Pencetia Archiepiscopalis non obseura, in ora
inter Barolum ad occidentem 6. & Barium ad orium
24. milia past. a Canusio 17. Andria proxima.) Cost
i Deputati: Egli importa matina, andarsene

### .204 DELLA ILLUSTRAZIONE

Inughesso la marina, o non se ne allontanare molto, che altrementi si derebbe anche Riva riva, o l'aggia, piaggia. Che sva e molti effetti e proprieta del replicare la medessina voce due volte, questa è una, mostrar la cosa vicina, o non si discostar troppo; e così si dice Una pianta starsì, o un uccello volar terra terra, quando non molto alzano verso il cielo, ma si stanno bassi bassi vicini a terra.

## Giornata II. Nov. V. Andreuccio da Terugia.

#### C A P. XVII.

DEr la ragione, che io di sopra accennai, che non ferve a convalidare le Istorie, se dagl' Istoriografi si alleghino savoiosi trovati ; dà un non mediocre indizio d' Itloria al prefente avvenimento lommeo Chioccarelli Napolitano nel suo Catalogo Antissitum Neapolii dicendo ( checchè egli favola appelli quetta a cagione del suo titolo ) dell' Arcivescovo Minutolo: soannes Boccacius eins seculs seripior in suo Decamerone, dieta secunda, in sabula quinta de Adreucio quodam... Perufino meminis Dominis Philippi Minutule Archiepiscopi Neapolitant, quem in maiore Neapolitana Ecclesia sepultum fuiffe att cum lautiffimis ornamentis, aique anulo, cus chrysolitus appositus erat , valoris ultra quingent. florenorum auri, aique a latronibus fuisse violatum, ornamentis, aique anulo inde subreptis. Si accresce indizio da Ferdinando Ughelli nel Tomo VI. dell' Italia Sacra alloraquando, dopo aver riferiro la morte di Filippo Minutolo, cosi ragiona quali colle stesse parole del Chioccarelli: Meminit Philippi buius Neapolitans Archiepiscopi Ioannes Boccacius eins œvi scriptor in Decamerone dieta secunda in quinta Fabula de Andreuccio quodam Perusino. fuelle, ast, sepultum Philippum cum pretiosis ornamentes,

etque annulo, cui chrysolithus appositus erat valoris ultra quingenturum storonorum anri, atque a latronibus etus sepulchrum juisse violatum, brhamentis & anulo

ende subreptes.

Altro simigliante indizio ne da nelle Insegne de'
Nobili di Napoli l'iliberto Campanile, dicerdo a car.
66. A questi temps medesimi ve su un altro Estippo Aresvescevo de Napole, el quale su successore d'Argierso
Borgognone ec. Morà questo Arcivescovo in Mapole, e
fu seppelisto con recebissimi ornamente nella medosima
Cappella di questa Famiglia; dal che il Boccaccio sormò la Novella de' Latre.

L'avvenimento pertanto, che si scrive seguito la notte dopo alla sepoltuta di Filippo Minutolo, per le parole del nostro Boccaccio: Era quel di seppellito uno Areivescovo di Napoli chiamato Mejer Filippo Minutoto, cal era stato seppellito con ricchissimi ornamenti, e con un rubino in dito, il quale valeva oltre a cinquecento storia d'ono; convertà sermate, che accadesse la notte ide' 25. Ottobre del 1301, o una di quelle appresso, non potendosi sapere precisamente il di della sepoltura di lui, come quello si sa della morte. Di esta così l'Ughelli medesimo: Neupoli mortem opperiti 24.
Ostobres anno 1301, es su Cathedrali gentalito Sacello conditar, in nobele marmoreo tumulo, boc assivo epitaphio:

MAGNANIMUS - CONSTANT - PRUDENS - FAMAQUE SER EMUS -MILLIPPUS PRESUL MORUM DULCFOINE PLENUS -MINUTULUS - FATRIE DECUS - FLOS ALTA PROFAGO -MIC SILET - HIC TEGITUR - JACET HIC PROBITATIS JMÁGO -

Cutioso però è, che il Campanile vuol fatto l'epltassio ad un altro Filippo Minutolo motto l'anno 1303. Arcivescovo di Salerno, e sepolto nella stessa Cappella de' Minutoli. Il Boccaccio non ci scioglie questa dissicultà, ma convalida la comune asserzione dell'Arca di matmo molto grande.

Cc

Potette sapare si satto avvenimenta il Boccactio abenche seguito dodici anni prima en' egli nacesse, allorache egli sece dimora in Napoli. Ne sembra che dovesse giuocar d'inventione in parlando al Fiotentini di Filippo Minusolo, menero, che un Filippo Minusolo, e forse questo, si portasse Ambasciadore in Toscana nel 1271, da' Registri del Re Cario trovo

il Chioccarelli fopraccennato.

Quetta stessa Novella è presa da Francesco Santovino, e framischiata nelle sue Cento Novelle scelto a flarapate in Venezia nel 2366- in quarto. Ma il bello è , che il medetimo Sanfavino dice al Lertori : Lo fe mulsa bene , che i malvagi reprenditori delle altrui buque operazione duranno sofio, ele in abbia voluto initan el Boccacero , a ch' to mi fon di gran lunga ingannato. Vi afferma per quella candida merità , che dec effer amien d'ogne buon Crestiano , che in me non cade mai corb faste genfiere . Perciosche le presente Novelle per envenmione uon banno che far milla con quelle del Bacacaccio ec-Ma 16 ha voluta metterle insieme , accisoché voi abbiggo que leggere in quella materia fino a santo cha venga... fuere, quando che fia, el Boccaccio con unove annotazioni. Epls I ben viere , che in alcune fi bu qualche envennie-🚾 , e in alcune altre qualche paro di filile , ma elle... non banno potuto offer tutte feguenti par la diversità delli Autori, da quali elle fi fon tolte, percincibe in que la corpa wa no sono del Brevio , del Grazza , del Firenzuela, del Molza, d'Erafo, del Salarmisano, del Parabosco, a un Ser Giovanni che scrisse l'anno 1278. alcune del Strapparuola, ma le migliori, ed alcune auco mie , le quali però sono flate da me raffettate , e raccause nelle Langue, per quenta se be potuto. E con tuttociò pronde quella a e varie altre di pelo dal Boccaccio.

Un avvenimento non alquanto diffimile circa lo involare ne' fepolori de' morti , si legge esser accadute alquanti anni di spesio dopo , nella Nov. CXX. di Franco Sacchetti coti : Al temps , che 'l Duca d' Atene

Sen.

Agnoreggiava Firenze , not) un Cavaleere de Bardi's si quale fu ripofto in uno monimento da Eduta Maria fopr' Arno, che aucora oggi si wede effer nel muro della faccia dinamei , il quale è sopra la via . E la notse vegnente, effendo falsto alcuno. Cherico ful desto mós nimento 3 a avendolo scoperchiato , ed entratobi dentro pers ispogliare et desso Camaltere mpreo, per alcun cafe vontrenne andure un bando per parte del Ducat in quella. ora della negre ; e genguendo il bandetore a bandere nela la via appie del detto monimento, como ebbe compruto il bando, e coflue, che era nel monimento, fi leva, ufcendo mentro della fopoleura y e percotendo le mane, gridoe : fia , fia , fia . Il bandstore veggendo , e udendo il remore, e le grida uftire con un tarpo di un monimento, ad delle sprome al zavallo, e levala, cume muesse melle Dipooli addoffo, credendo fermamente, che anime di quello monimento si fossono levate., e avestono fatto il metta rumara...

Giornata H. Nov. VI: Madonna Beritola.

#### C A P. XVIII.

Panile delle Insegne de Nobili di Napoli scrivendo, laddove a car. 46. nel savellate della Famiglia Capece una delle più antiche, ed illustri tra le originatie Napoliture, afferisce, che di questa Casa Arrighesto su dul Re Mansredi satto Vicere di Sicilia, el qual Regno egli governo sino alla morte di quel Re. Ebbe costui per moglie Berstola Caracciola, di cui il Bocataccio sono la Novella.

Le parole poi della Novella quelle sono: Apprest fo la morit di Federipo secondo Imperadore, su Re di Cicilia coronato Manfreds, appo il quale su grandissimo Cc 2

Per le parole aduque del Boccaccio medefinio, avvenne il facto, che da lui fi racconta, verso l'anno 2266, poiche nel 2250, ne' 23, di Dicembre chiuse il periodo di sua vita Federigo II. Imperadore detto lo Strenuo, VL Re di Napoli, per la morte apprestatagli da Manfredi Principe di Taranto con affogarlo con un cufcino fulla bocca . Indi Manfredi non fiz incoronato prima del 1255, nella Città di Palermo, effendofi frammello in quelto tempo il regnate solidiato Curradino . E poiché viene afferito , che Manfredi reguò pochi meli fopra i dieci anni , fi vuol dire , cheesso Manfredi susse vinto, e morto in Benevento l'ultimo di Febbraio del 1265, alla Fiorentina, o fecondo l'ufouniversale del 1266, e si può credere, che del 1266. medesimo seguisse la revoluzione del Regno accennata dal Boccaccio : il quale come di avvenimento nonseguito a suo tempo, ne sarà stato affai dopo ragguagliato.

Concorda eutto ciò con quello, che allerifce nel fen Cronicamerone delle cofe accadute nella Città, e nel Regno di Napoli Antonio. Bulifon Libro V. pag. 227. dicendo, che Manfredi l'anno 1255, pofe totta la fua cura in ripnovare i pubblici edifici, in riporre in graala tutti coloro , cas per l' addietro fi cran mostrati nemici di Cafa Sveva, ed in premiare i nobili fecondo l' età, e virtà, pigliandoli o per Configlieri, o appresso la sua persona , fra quali su Arrigherro Capece, marito di Berntola Caracciola , che poi fu in tuo luo-

go Vicent di Sicilia.

Per levare poi checché di sospetto cadelle, che l'avvanimento sosse inventato anni che vero, osservis non foto non essere inventimile, ma affere accaduto altre volte in modo molto, e molto simigliante; secunitra l'altre nel leggersi la Vita di S. Eustagio, o sin Eustachio nel secondo Tomo della Vite de' Santi

Padri Par. IV. Cap. 49. e seguenti, si vedrà.

Ma per tornare a Manfredi , parla di lui con Giovanni Villani, che ne fa lunga menzione ne' Capitoli VII. VIII. e IX. del Libro VII. il nostro Dance mel Cant. III. del l'urgatorio; ed il Collenuccio dice, che dove gli fu dato sepoltura, fu apposto un epitaffio. Che poi qualche memoria ivi già folle ( che oggi non vi è più ) non farebbe del turco improbabile. Per altro attenderemo le parole dello stesso Boccaccio, che ne era informatissimo, laddove nella fua Operetta de Flumentons lasciò scritto: Viridis fluvine a Picenatibus dividens Aprutines, & in Truentum cadens, memorabilis es quod eins in vipam, qua ad Picenater verfa oft, iuffu Clementis Pontifiess Summe, offa Manfreds Regis Secilia, que ferus Colorem Benevente fluvium fagulta erant, absque ullo funebrio officio desella juerunt a Cofentino Prafule , co quod fidelsum communique privatur occubuerit. Benventito da Imola fopta Dante: Sepultus oft welut miles gregarius apud pedes Montis Benevents sina ulla pompa exeguiarum Grenec tamen offa Manfrodt din quieverant ibs : immo remota a terra abiesta sunt in aquam - Onde Dante dire Manfredi fletfo nel luogo fopraccennato:

Se l Pajior de Cofenza , ch' alla caccia.

De ma su mosso per Clemente allora
Avejje en Dio ben letta questa faccia;
L'ossa del corpo mio sarieno ancora.

In co del Ponte presso a Benevento
Sotto la guardia della grava mora:
Or le bagna la pioggia , e muove'l vento
Di fuor dal Regno quasti lango'l Viedo,
Ove le trasmitò a lunce spento.

### 210 DELLA ILLÚSTRAZIONE

Un dottifitno Letterato del nostro tempo helle. Annotazioni alle Lettere di Fr. Guittone d' Aretzo, che non molto dovtebbero stare a uscir dal torchio, tal-setta così: Ma poichè ai pregbi di lei ebbe Currado i suoi cani tirati indictro, dopo molti priegbi la piegarono a dire the ella sosse: passo, che eta gualto ini, trenta edizioni da lui vedute, nel 27. e ne' Deputati.

Ma poschè l'accoglieuxe oneste, e liete surono ite-

VII. interamente:

Posciache l'accoglionze aneste, e liete. Euro iterate tre, e quattre volte ec.

Giornata II. Nov. VII. Il Soldano di Babilenia.

#### C A P. XIX.

IL fatto, che qui raccontà il nostro Novellatore, similissimo è all' Istoria, che narra Senosonte Esesso [1] (Scrittore rammentato da Suida, e nel moderno tempo dal Poliziano) in cinque Libri, i quali ha di stelco tradotti dal Greco in Latino il nostro dot tissimo Sig. Antonio Cocchi, stampati in Londra nel 1710. con questo titolo: Europerros Equis Gr. cioè Xenophontis Ephesia Ephesiacorum Libri V. de amoribus Anthia Grabioleca Monachorum Cassimensium Florentia, cum latina interpretatione Antonii Cocchi Florentini: Ed i quali in Toscano aveva voltati il samoso Anton Maria Salvini, ed impressi pure in Londra, intitolandogli: Di Senosonte Esesso degli Amori di Abrocome, e d'Anthia libri V. 114-dot-

n Bernardo Montitucon del feo Dinzio Italico il Tello rammenta della Libreria della Badia Fintenzina così: Cedex bondycinus XIII. faculi minutessimo charaltere Co Xenephentis Ephesiaca Leh V. Sunt anten amatoria, ut Helioderi Æthiopica. Opus ineditum est.

detti da A. M. Salvini . Lendra, per Gioquani Pichard, 1723. Lo che baltar dee per sociistare al notro impegno. Per fare poi opportuna reflessiono sulle parole di S. Crèsci a Valtava prese suon d'equivoco, si vegga Giovanni Viliani Lib. I. cap. LVIII. che domanda il luogo di quel Santuario parimente a Valtava, onde constata si può l'opinione di lacopo Laderchi nelle Note agli Atti di S. Cresci pag. 204. ove vuole, che Valcava si dica solamente nel tempo presente, nune corrupto vacabulo, quando quattrocento anni sono lo chiamatono così e il Villani, e il Boccaccio; e quello, che è più, i Passionali antichi leggono parimente Vallis cava: tanto maggiormente che la Cava delle pieste ivi ancora si ravvisa.

# Giernata II. Now. VIII. Il Conte d' Anguerfa.

# CAP. XX.

Odovico Caffeivetto nella terza Parte principale della Pootica d' Ariffotile vulgazizzata , coel feri-4 ve a 216. Giovanni Boccarcio ripofe nella Movella del Conte d' Anguersa l' amore di Giachetto wenso la Giannetta, preso dall' Istoria dell' amore d' Antioco verso la matrigna. Diversamente sono d' avviso i dottissimi Deputati alla correzione del Decamerone, stimando, come si protestano, che la presente Novella sia cavata da Dante , ed eccone le loro stesse parele : E chi son vede quella del Conte d' Anguersa effer tutta cavata dal luogo di Dante, e dulla persona de Pier della Eroccia , e della Donna di Brahante , mutate gentelmente i nome , e qualche parte del fatto , per non offender quelle con la memoria della cofa fresca , a cui 🖟 pensuon essere auvenuto el cuso. Launde ricorre qui quel che diste di sopra Monsig. Paolo Emilio Santorio,

#### DELLA ILLUSTRAZIONE

il Boccaccio , che fiori dopo fimili avvenimenti quin-

bistoriam fabellie nomine texisse.

Cristofano Landini nel Comento sopra il VI. del Purgatorio dice: Pietro dalla Broccia su Segreturio, o Consigliere di Filippo Bello Re di Francia; il quale, perchè molto poten appresso del Re, su per inundia da Baroni della Corte messo in tanto edio appresso lu moglio del Re, che essa l'accusò al marito, che avea tentato di corrompere la sua castità. Il perchè il troppo credulo Re lo se uccidere. La morte di Filippo il Bello si su l'anno 1314.

Questa Novella del Conte d'Anguersa viene altrest riferita da Francesco Sansovino, ed è la Novella L

della fua Giornata III.

Giason de Notes nella sua Poetica dà questa Novella istessa per argomento di persettissimo Poema Eroico. E del chieder limosina osserva: Così sa anco Ulisse appresso Omero nel decimo settimo Libro dell' Odissea travestendosi da povero, che va dimandando del pane altrui. Il Boccaccio: Poveramente vestiti in Londra a guisa, che sar veggiamo a questi paltoni. Anton Maria Salvini nel luogo detto dell' Odissea: A trisso, e vecchio paltonier simile Andando a mazza, e malvestito indoso.

# Giornata II, Nov. IX. Bernabd da Geneva.

#### C A P. XXI.

Vero, o non vero, che sia il fatto presente, il nostro Autore servò in esso maraviglinsamente il costume della nazione, di cui savesta, posciachè ragionando di Bernabò Lomellino da Genova, disse, che egli assermò, se di spezial grazia da Dio avere una

mm Donna per maglie, la più compenta di tutte quelle wertà, che Donna ec. dee avere, che forse in Italia ne josse un' altra. Perciocche ella era bella del corpo, e grovane ancora assa, e destra, e atante della persona; nè almuna cosa era, che a Donna appartenesse ec. che ella mun sacosse meglio, che alcun' altra. Cottamatissima ec. Ed appunto Incopo Bracelli nel Libro, che egli la De clarie Genneusibus scrive. Nec matronalis pudicitea curam ulli unaquam populo masorem suisse crediderim: cuius rei certissimum argumentum babeo, quod nulla anquam Urbes, quantum-vis iniusta, ac odiosa, expugnata a Gennensibus invocinatar, in quibus pudicitta nulseris summo sindia conservata non sis. Se poi questo Bernabo Lomellino sosse della pobilissima Famiglia di quel cognome, nol so se

Potette verifinilmente il Boccaccio laper quello fatto, ed il leguente dal suo amico Andalò di Negro, di cui così Uberto Foglietta in Clarorum Ligurum Elagiis: Ille omni doctrina mirifice excultus, cum ne Poetices quidem expers amnino fuerit, in Mathematicis eta excelluit, ne Boccacius, in quo viro foluta orationis lans Hitruscorum Carminum gloriam aliorum potini, quammeo indicio aquavit, boc praceptore in primis glorietur.

Favella di questo presente racconto Lodovico Castelvetro nella Parte principale seconda della Poetica di
Aristotile da lui volganizzata con dire a suo proposito: Del vanto del gineco è uno esempio di Eernabò da Genova con Ambroginolo da Piagenza, il quale se ne rideva, ancora che con salsi indici gis avesse
dato a vedere d'aver vinto.

Per altro la Novella di Bernabò da Genova è riportata tra le suè da Francesco Sansovino, ed è la terna
della sua Giornata tetra colla mutazione solamente del principio, tuttochè nella Prefazione egli dica di non ne volen
prendere alcuna dal Boccaccio. Laonde può cader sopra
di lui quel, che dice il Doni in una delle sue Librerie: Benedetto fia il Salernetano, che almanco non ha rabato pur una parola dal Boccaccio, anthe ha fatte un Libre, il quale è tatto fito.

Dd

# Giornata U. Nov. X. Taganino da Monaco.

#### C A P. XXII.

ER credere questo un fatto istorico, e non una invenzione lo non ho altro fondamento, che quello, che mi danno i Deputati alla correzione del Decamerone, che in questa guisa a car. 51. favellano; Una Galgotta de Paganino Da Mare (1) altora molto famoso Corsure Gre. Cost , e non da Monaco (2) si leg-Er nell' Ottemo libro , ed in quell' altro della prema flamya, che lo seconda. La qual lezione non veggiamo perch? debba effer dannata. For se per avere costus la stanwa a Monaco, che su in que tempi, ed è stata poi qualche volta nidio di cotai Corsari (onde potette sa-Esimente colorare Salabaetto la presa della mercatanzia , che egle aspetiava, con questo nome de Corsari de Momaco y e perche era così nel titolo, ove fla bene; che nel generale correva più il nome della Terra, che delta Cusu propria, pentò chi che sia, che susse poi errato. nello effeso della Novella, e fidandose troppo di questo fuo pensiero, assettò come credeva, che dovesse stare ... Ma noi, che olire all' autorità di si buon Libri, che pu), e debbe valere per molteragioni, sappiamo, che la Pamiglia Da Mire Nobile in Genova ha avuti uomina grandi, e famosi in sull'acqua, e che su particolarmento in que' tempi affai nominato un Mess. Arrigbino Da Mare, Amouraglio del Re Carlo primo nelle sue guerre de Ci-

9, Di Monaco la parlò de Copie mel Cap. X il Bernt net Cauto VI. del Lib II. dell' Orl. innamorato, dice A Monaco del Padre for mandato, Cò agle oltimo confini è di Prevenzo.

d'Che questi noral si acambino facilmente, serva a provario la versione di Maistre Anthonne le Macon, la quale traduce Pagamino in tutti Innohi per Pagamino.

Cicilia contro al Re Pietro, ficcome vaccouta, Gio: Villa non abbiamo apusa voglia, nd cagrone de fegustare en questa glacerrors nitruis. E tanto pius che ejjendo a Camerch non meno degle altre Italiane tempeflate gilora dalle parte Guelfe, e Ghibelline, e per quetto trovandofi suor do enfa or quests, or quegle, se fa per le choree de que temps, che pli scacceate si gavano sparsi per quella re-Diera , e con legue armais , danneggiando s loro contrari , e corfeggiando , grano necessitati mantenero le parti , e le facultà loro . Que' del XXVII. motarono quefla lezione, febben por, checche fe ne jojje la engione, sbe forse su tutta la poca cura degle stampatore, ella, non fi vede mella m opera . E di veto Giovanni Villani Lib. VII. Cap. 116. dice , il Conte d' Arteje fece suo Ammiraglio per il Re Messer Arregbino Da Mare de Genova, e più altre volte ne ragiona. Ne parla anche Gio: Antonio Summonte nella Storia di Napoli Lib. III. a car. 195. con domandarlo De' Mari. Di Anfaldo Da. Mare Generale dell' Armata Imperiale l' anno 1241, ne ragiona il Tronci negli Annali Pifani. Esta Famiglia... de Mari viene annoverata tra le Nobili di Genova da Flamminio Ross nel Teatro della Nubiltà d' Italia.

Soggiugner debbo arcora avervi avuto tra le Famiglie Nobili di Genova il nome di Pagano, donde è il diminutivo Paganino, come Pagano Doria, ed altrilo non mi fo però così franco di darmi a credere, che quello Paganino Da Mari, sia quel Paganino da Serzana Poeta antico, di cui son Poesse tralle Rime antiche dei Redi, ma la conoscenza, che aveva il Boccaccio con molti altri Poeti de' suoi tempi lo andreb-

be forfe, persuadendo agevolmente -

Quacto poi alla persona di Messer Ricciardo di Chinzica ne dà anche un cenno Lodovico Demenichi Piacentino, il quale, se non avesse avuta fra mano l'Opera del Boccaccio, ceme pur troppo l'ebbe, col finire sua vita in Pisa l'anno 1564, ben avrebbe avuto pratica della contrada di Chinzica, o Chinsica all'uso del Pacte ap-

Dd a

pel-

pellata, e avrebbe avuto piena contezza di quello avvenimento, e ritrovato forfe chi fu Meffer Ricciardo, e chi Lotto-Gualandi. Ne dà egli un tocco neile fue hacene, e Motti Libro III. pag. 106. favellando di una Don-

na rimafa vedova di un Dottore .

Per altro, quando noi non actendiamo il giudicio de". Deputati, è di tal altro, che nelle persone quivi nominate tirano a credere il fatto feguito prefio a Montenero, nell' Epiftole di Aritteneto Lib. II. vi ha Unar cauffidiei virum arguit neglecte ret axoria . Ed appunto ficcome il Boccaccio scrive di Messer Ricciardo di Chinzica . forfe credendofi con quelle medefine opere foddisfare alla moglie, che egla facepa agla fluta, e avosfaudoff, che cort ferra far fe sonveniffe con le donne, cons eglo facena talvolta pratendo alle crvili ; così in quello luogo di Aristeneto si legge : Quin fi ille shelamam no-Brum facit litium gymnafium, ego deinceps nova nupta relicio strato pernostabo fores : tum fi pergat altenis negotier subsare , folum communie nostra rei negligent . eret aline mibs orator , que rem meam agat . Poi fegue : Num moffe qued velem ? nofes emnine . Ed il Boccaccio : Poi demenate conoscere quello , che alle giovani donne si richiede . E finisce : Quando lesto danda opera , producis no-Ches instruendie Irtibus; quasque didicit causar meditandar fibe cauffetur , & volute nimenm acturus, tacetus movet labra, fusurratque solut quadam ad scipsum. Quid ergo it uzeseir non endigne verginem atate florentem duzeit domum? an ne meeum liter communicat ? an ut permit cum coleges evolvam i

Rispetto alle parole poi , il Sansovino nella dichiaracione di tutti i vocaboli del Boccaccio , sopra quelle: Incomenciò ad insegnare a costei un Calendario buono da fanciulle, che stanno a leggere, e forse già stato santo a Ravenna, dice, che su Ravenna son tante Chesse, quanti son di nell'anno, launde i sanciulle per non andar alla sensia, hanno ogni di il Calendario in mano per veder se la lettera è rossa; corò Mester Ricciardo propane il Calendario ec. In una scrittura distesa, credo io, oltre al 1550, esistente nel Codice 861, in quarto della Strutiana a est. 80, si natta, che quella del Calendario è una usanza, che era allora ne' tempi del Boccaccio, di postarii a cintola, come in cassette da occhiali, e se no vedeva di questi qualcuno al tempo

di chi la fcrittura diftefe.

# Giornata III. Nov. I. Masetto da Lamporecchio.

#### C A P. XXIII.

THe Giovanni Boccaccio abbia prefo alcun fuo novellamento dal Novellino antico, Libro nato in-🖣 nanzi all' età dal Boccaccio stesso , egli è così ereduto dagli Scrittori de' fecoli più culti, che non abbisogna di prova - Tuttavolta ed Anton Maria Salvini , e Vincenzio Borghini fanno ciò vedere; quegli nelle dottissime sue Accademiche Lezioni; questi in una edizione del medefimo. Novellino; e sì ancora Carlo Gualteruzzi ... che dedicando lo stesso Libro a quel savio, e costumato Prelate Monfig. Goto Gheri Vescovo di Fano, cost perentro alla dedicazione affermò : Veggendo esse quanto maestrevolmente il vostro leggiadrissimo Mess. Giovanne Boccaccio abbia , vecchi fiori di questo Prate [ del Novellino ] e nuovi d'ogni altra raccolti, teffendo insteme , maravigliosa , e seuza modo delettevele renduta la tela delle fue sempre care Novelle»

Una adunque delle Novelle tolte dat Novellino vuole Mons. Vincenzio Borghini in alcune sue Note stampate con esso, che sia la presente : ed eccone le sue stesse parole : Arimini Monte si è in Borgogna, ed bavoi un Sire (1) che si chiama lo Sire d'Arimine Monte, ed è

a Sire à antien titolo de dominio, diferello, fuor folamente, elle mel vocativo, parlando, o fererendo a Re. Il Boccaccio Nov. 60a diffe el Sire di Cafigliani. Buonaccorlo Pitti pag. 41. della fua Capacca a il Siri di Cafiglia.

grande Contado. La Contessa Antiseccia [1] a fue Campriote 2) avevano un portiere quifi milenfo, 6 era molto graude della persona , e aven nome Domenco - Impiediatamente segue a dize, che l'una delle Cameriere ebbe che fare con lui, poi il manifestò ad un' altra, 😜 così manifestando l'una all'altra, ebbero tutte chefar feco, e la Contella dopo di loro i Indi i pigliagi Lo Conte lo spiò , e secelo ammazzare , e del cuore se fare una torta , e presentolla alla Contessa , e le Cameriere ne mangiarono. Dopo mangiare venne lo Conte a donneare, e domando, chente fu la torta? Intte rispofero: buona. Allora rispose lo Conte. Ciò non è mara: viglia. Domenco vi piacette vivo, & bora vi è piacinto morto. La Contessa, e le Cameriere quando intesero el fatto, videro bene, che aveano perduto l'onore. loro, e renderonfi a Monache; e secero un Monafterso, che si chiamò il Monasterio di Monte Rimini 🔪 e venne

col tempo grande, e molto ricco»

Che questo adunque sia il racconto, donde trasse il notro Autore la fua Novella, io ben potrei supporto per reflettere, che quivi al fuo usato modo mostra di pigliare quello, che faceva per lui, cioè l'effenziale, tralasciando il resto, il quale o può aver dato origine all'istoria variamente natrata del Guardastagno, o con quella può effere stato dagli Scrittori confuso . Poco però mi perfuade a tenere l'opinione (opraddetta il vedere. che il Boccaccio fa effere quella Novella ne'nostri paefi . e fo non nomina persone apertamente , il fa per non diminuire in parte alcuna la fama loro : e circa l' età, scrive, che non ba gran tempo. Nomina un certo Nuto, e si Maletto da Lamporecchio Villa deliziofa de' Signori Rospigliosi non molto Iontana da Pistoia: il qual Mafetto ha trovato qualche luogo nella ricordanza degli uomini ne' fecoli più bafu, onde il Bernl nell' Orlando Lib. III. Canto VII.

Coffus, ch' so dico, a Lamporecchio nacque, Cb 3

<sup>1</sup> Ansiereim per Auslochts fi legge nel Burchielle Son. v.

Cb' è samoso Castel per quel Masetto.

E Francesco Redi nel Bacco in Toscana de replica pue la memoria.

Non mi è ignoto per altro, che corre voce in un luogo della nostra Campagna hiorentina, essere ivi stato anticamente un Convento, ove servi Masetto da. Lamporecchio, demolito, e trasportatene in luogo di maggiore osservanza le Religiose, che quivi abitavano, a cagione di uno sconcerto avvenuto in esso; ma tale sgombramento si tocca con mano per le memorie, che a penna si trovano, che su ne' tempi assai posteriori a quello, in cui viveva Masetto.

Anton Francesco Grazzini detto il Lasca sece alcune Stanze sopra la Correzione del Boccaccio, credo io, fatta da' Deputati, le quali sono state ora impresse in Firenze da Francesco Moucke. Or fra queste, una ve ne ha, in qui scherza sulla correzione della Novella di Masetto in questa guisa:

Ma così poi dell' altre non avviene,
Come si vede al povero. Masetto,
Che da Nuto avvertito se ne viene,
Ov ebbe dalle Monache ricetto;
Quivi, il mutol sacendo, gli conviene,
Se viver vuol, parlare a suo dispetto;
Ma quelli Suore convertite in Dame,
S'ell' era d'oro, or par, che sia di rame.

Nel proemio dell'edizione del Salviati: Nè ancora alle gran forze dell'ozio, e della follecitudine. Non-così i Testi migliori, che hanno a buona equità: foltatudine.



# Giornata III. Nov. II. Un palafreniere ec.

#### C A P. XXIV.

A una Scrittura di ben dugento anni fono , che ű trova nel Codice 861. in quarto della famofa Libreria Stroziana (1) si ritrae, che in. quel tempo la Novella di Agilulf fu creduta prefada Scrittore innanzi al Boccaccio. Quindi fi fa luogo ad offervare, che anche Monfig. Vincenzio Borghini notò nella ristampa del 1572, del Libro di Novelle . e di bel parlar gentile fatta da' Giunti, che dalla Novella XCVIII. fu tolta la presente del Re Agilulf; dicendovisi : Lo 'mperadore medefimo volle provare la. moglie, perche gle era detto, ch' un suo Barone ec. Lovolli una notte, e andò a lei nella camera. E quella. gli diffe: Vos ci foste pur ora un' altra volta. Ma. è ivi (cambiamento da Imperadore a Re. Di più si legge In un ben raro Libro impresso in Parigi nel 1381. Autore Claudio Fauchet (2) col titolo. Recueil de l'origine de la Langue & Poefie Françoife , Ryme & Romans , alla pag. 205. di un certo Eberto: Hebers, qui prend tiltre de. clers, est autheur de Romans des sept sages, ou de Dolopathor; le quil il dit avoir translate du Latin fait per un Moine de l' Abbase de Haute-selve, nommé dam Jebent. Poscia il Fouchet viene a dire quanto appreffo: La deuxieme Nouvelle de la sii. Journée du Decameron. de Bocace peut estre prife de cest Autheur. Car il raconte d' un qui &c. avec la fille d' un Roy, la quelle l' ayant marqué au front, il en alla faire antant a tous les Chevalters dormans en ce l'alait. E ben può effere, che questo Eberto la trasportatie come sopra si accen-

t a car. \$3. a di quello Antere v. Monfig. Fontanini nell' Eleq. Ital. ult. edit.

dance. Quelle narrazioni per altro fecero qualche specie a Pietro Giannone, metrecchè nel primo Tomo dellas sura civile del Regno di Napoli si è egli preso cura di disendere questa buona Regina da quell'ombra, che le avesse arrecato il racconto satto principalmente dal Boccaccio; lo che, per mio avviso, non avrebbe avuto di mestieri di disesa, quando per Novelle, non per Ittorie passassico nella comune opinione queste dei Boccaccio.

E certamente concorrono eziandio a porre in atia di veritieto il racconto del nostro Novellatore, si il carattere, come le doti, che porta egli di Agilusto Re IV. de Longobardi. Accenna pertanto esser egli stato di si fatto senno, e di tal virtà sornito, che seppe quietare impresa malagevolishma per se stella, ie cose del Regno. Ed appunto si sa per relazione di Carlo Sigonio [1] Agilusto essere stato Virum praciaris omnibus corporei, animque virtuisbus ad Regni guberhacula trassanda apissimum.

Vi concorrono altresì le doti della Regina conteflate uniformemente dagli Scrittori, imperciocchè se il Sigonio I addimanda Theodelinda speciata prudenta semina, ed il Calco (2) Egregia specie semina, i in simil guisa il Boccaccio scrive, che su bellist ma Donna, savia, e assai onetta, ma molto male avventurata

in amadore.

Se noi dunque convenghiamo, che il fatto qui descritto sia vero, si dovrà supporre, che avvenisse verso il 600, di Cristo, e sorse qualche anno prima, giacchè la beltà di Teodelinda in quel tempo non pare, che nediante l'età potesse essere venuta meno, essendo esta mancata di vivere, secondo il Calco, l'anno 628, ed avendo pattorito Adalualdo l'anno 603, maritatasi prima con Agilussi l'anno 500, cioè de quel-

r De Regn. fert. lib. to a Hiller Med lib. iv.

quello, la cui, giusta l'afferto del Boccaccio, era rimasa vedova da Vetari (dal Sigonio appellato Authevis, e dal Calco Autheris) Re parimente de' Longobardi.

# Giarnata III. Now. III. Satto spezie ec.

## C A P. XXV.

Econdo che mi racconta persona degna di sede instra i testi a penna, che già possedevano i Signori fratelli Alessandrini delle antichità di nostra. Patria dilettanti, si trovava un Ricordo del luogo, ove il satto della presente Novella segui veracemente, in Firenze, in una casa, in cui e giardino, ed alberi sino a i nostri giorni rimasi erano, e non di lungi da una contrada, ove i Lanaiuoli d'ordinario aver solevano i loto negozi. Il tempo l'accennò il Boccaccio con dire: Non sono ancora molti anni passati. La gita del Lanaiuolo a Genova, quando ne' nostri Manoscritti pur si trovasse, servirebbe di bel tiscontro per vedere se il Ricordo era veritiero.

Anton Francesco Grazzini detto il Lasca in una delle Ottave, che ei sece sopra la Correzione al Boccaccio, le quali escono ora appunto dal Torchio, così

dice :

L' origine delle grenta Messe di S. Gregorio l' abbiamo nella Istoria di S. Gregorio Papa Libro IV. Capa LVII. comecché trenta Melle servireno per la liberezione dell' anima di Fra Giusto proprietario. S. Antonino Arcivescoyo nella sua Somma tiene anch' egli a che sieno venute di qui. La Chiesa conserva tuttora il rito di celebrare trenta Messe in suffragio de Mortis che si chiama il trentefino, e gli antichi nostri Toscani lo dicevano il trigefime. Ed in fatti nella kiorità d' Italia, Libro, che si crede scritto nel 1335. da. Messer Armanno Armanni di Bologna, amico di Dante, o pure da Fra Guido del Carmine Pifano interno a quello stesso tempos si legge: Lo popolo lo pianse tranta di, e quines viene, che li Cristiani Sanno trigesimo a morte... Or che qui il mostro Autore dica le quarante Messe di S. Gregorio, qualmente legge l'ottimo Testo, tengo jo, che na nato da qualche numero Romano scambiato. del che ho molti elempi, cioè xxx. trafcritto pofcia XXXX.

Fuoco pennace. Così nel Testo del Mannelli, e in altri; vale lo stesso, che Penace, Che apporta pena. Nella versione di Maistre Anthoine le Macon Feu penible.

Meccere per Messere, è detto qui in ischerno, B

in burla .

## Giornata III. Nov. IV. Felice.

#### C A P. XXVI.

SE l' Istoria della presente Novella è creduta per vera da Monsignor della Casa, che ben due secoli avanti al nostro sioriva; non sarà (se io non son forte ingannato) da aversi in diverso concetto da noi, che tanto da' riscontri, che avensi allora, siamo lon-

-tani. Egli addoquo nel bestissimo Gafateo indirizzando tale Opera ad un suo Nipote de' Rucella), dice in questa -guifa: Non si raccontino le Prediche di Frate Naftagio -alle giouana Donne quando elle banno voglia di feberzarfi, come quel buon nomo, che abetà non lunge da se vicino a San Brancazio. Ma quando anco non volefdimo noi far cafo alcuno della dotta opinione di Monfignor della Cafa, per le diligenze degli Antiquari fi ha santo in mano da credere, che Puccio di Rinieri qui dal Boccaccio deferitto, vi ebbe, e fu de' Carini . Nella Pace del Cardinalo Latino fegulta in Firenze del 1280. abbiamo Puccius Carini del Selto di Borgo; ed ancora Mersus Paganucci Carini; e tralle cartapecore dell' Archivio di S. Maria Nuova di Firenze si legge 1300. 30. lanuarn: Puccius quond. Aldobrandens Careni popule S. Trentatis d vicino a 9. Brancazio ] emancipavit Nerium [ chewuol dire Rinieti (1) ] Benuccium, & Albizum filior fier. Ed appunto figlinolo di uno di quelli Rimeri fu peravventura il nostro Puccio; il quale si fece Bizzoco di S. Francesco pochi anni dopo: saonde bene sta che-Giovanni Boccaccio nel 1348, o in quel torno confessi, che di quelto fatto ne aveile udito già parlare.

Del cangiamento fatto a quelta Novella nella.

Correzione, così il Grazzini altrove nominaro

Deb! come senza . . . . sciocco pare '
Anzi sucr d' ogni guisa si disdice,
Cipolla, Puccio, Rinaldo, e Felice.

Nè qui è grave, credo io, che si riportino due Sonetti del medesimo Grazzini sopra simil proposito, impressi ora tra le Poesse di questo Autore sotto i numeri CVII. e CVIII.

Ogni notte m' appare in visione.
Il gran Boccaccio, in vista afflitto, e sinorto,
Dicendo: Lasca mio, tu mi fai torto.
A non aver di me compassione.

Sout

a v. H Tom. V. 40' miel Sigille pog. 73-

Sano storpiato, e suor d'egni ragione; E su stai cheto; come sussi morso: Dammi co' versi tuon qualche consorto, Biasimande si peca discrizione.

Esser arso piuttosto, o sotterrato.

Vorrei, che con vergogna, e mio grav danno.

Viven tatto diserso, e lacerato.

E se io non son da coloro approvato, Che più degli altri possono, e più sanno. Lascinmi star suggiasco, e shandeggiato. Pur s' egli è destinato,

Ch' altro: non possa aver sebermo, e ripare, Faccianme almanco come Tucca, e Varo.

Poi con pianto amaro, E parole, che i sassi romper ponno, Mi lascia al sin, partendosi egli, e'l sonno.

Ond to mi sveplio poi subitamente.

E mi rivolpo per la fantafia

Tutta quella sua mesta deceria.

Che mi sa tristo lacrimar sovente.

Che poscia aprendo gli occhi della mente, Conosco, oimè! che questa impresa mia; Sarebbe alsin troppo dannosa, e ria, E sra me dico: e non no sia miente.

Io non vo' per juo amor, Boscaccio mio,
Bench' io t' ami, e t' onori, far mai cofa,
Ch' agli nomini dispiaccia, e forse a Dio.

Ben ti conforto a fiutar questa nosa Con passienza, atutando il desio; Che non sta sempre il mal dove si posa. Lo ne versi, ne prosa

Non vo' per te compor, ch' co non vorrei. Far nell' ultimo male r fatti miei.

Or in , dorninque sus ;.
Sta' quieto di grazia , e datti pace ;
E me lastia dorinir la notte in pace .

Mela

## DELLA ILLUSTRAZIONE

Mela Cafelana. Girolamo Ruscelli nel Vocabolario generale di tutte le Voci usate dal Boccaccio bisognose di dichiarazione, d' avvertimento, o di regola,
scrive: Cafelana mela, dicono, che è mela ressa, che in
alcuni luoghi chiamano Mele rose, ed in altri Melediece, e credo pigliasse nome da Cafeli lango, oveche doveano esser notabile in bellezza, e in quantità.
La versione Franzese di sopra mentovata scrive aneponne roze.

Giornata III. Now, V. Il Zina.

GAP. XXVII.

E noi avessimo l' ainto de' Diaristi della Città di Milano del principio del fecolo XIV. come noi abbiamo il ruolo di alcuni pochi Podestà di quella Città Fiorentini nel Cod. CCC della famosa Libreria Stroziana, noi potremmo dell' avvenimento prefente non contentarci di faper folo le perfone, che vi ebbero parte, ma l'anno infino, ed il mefe, nel quale accadde, l'apremmo. Fin qui però non avendofi fecondo mia cognizione fimiglianti Diarici faremo più dalla lontana ad indagare ello tempo; e diremo come Michelagnolo Salvi nelle Istorie di Pistoia ci dà il Cav. Messer Francesco, sigliuolo di Detto della nobile antica Pamiglia de' Vergelless, o de' Vergioles, o da Vergiole, come dir si voglia, Ambasciadore in Francia, o con altro simil carattere, l' anno 1314. fiechè circa a questi anni postiamo supporte, che il fatto della nostra Novella avvenisse. Ed eccone le sue parole, Par. II. Lib. V. a 314. I detti Bianchi ( dic' egli ) senza porre indugio presero partito de mandare di ordine di Upuccione Messer Francesco, di Detto Verziolefi in Francia per i Punciatichi antichi Ghibellini de Pistoia, è quali dimoravano in Avignone, avendovi fatto

£an

con traffichi, e mercanzie acquifio di molte ricchenze... Della persona di Ricciardo detto Zima non ho io in conzanti da dirne cofa alcuna ; pute per non omettere una erudizione interno ad esso nome di Zima, io leggo in una cartapecota del di 18. di Luglio 1200, nell'Archivio del Monastero di Cestello di questa Patria, segnata F 93. essere rogato & Zimano vocato Zima figliuolo del quond. Rinieri da Bagno.

Parla di questa Novella del Boccaccio il Castelvetro nella terza Parte principale della Poetica d' Aristotile vulgarizzata da lui , dicendo : Ricciardo per fua leggiadria acquistò il soprannome del Zima appresso il Boccaccio. Il traduttore Franzese, cioè a dire Maistre Anthoine le Macon, l'addimanda sempre Magusfieque. Di qui forle Annimerfia per Ripulieli, Adornarli.,

# Giornata III. Nov. VI. Ricciardo Minutolo.

#### C A P. XXVIII.

N Napoli Città antichissima et fu ged un giovane per nobilid di sangue chiaro, e splendido per molte Friechezze, il cui nome fu Recciardo Menutolo ec.

con quel che fegue.

Molto di simiglianza ha il satto della presente Novella, con quello di Farinello da Rieri, cioè a diredella Nov. CCVI. di Franco Sacchetti, e con altro, che si legge in un' antica Raccolta di cento Novelle Franzeli, di cui altrove avremo opportunità di parlare.

Per altro non dubita, che non sia seguito in. Ricciardo di Ligorio Minutolo Napoletano Fliberto Campanile, mentre egli in trattando delle Insegne de' Nobili di Napoli, così scrive a car. 16. Receardo , che dicemmo effere flato anche egli figlipol di

mo fin qui sapere; ma è credibile di si, e che sosse quegli, che nella scorrettissima Storia Fiorentina di Ricordano, che anzi dir si debbe Riccardaccio Malespini, si addimanda Ansuldo Diliser tra i Cavalieri dati verso il 1024. a S. Arrigo Imperatore da' Fiorentini a tenerli compagnia. Nè è maraviglia dello scambiamento del nome da Tedaldo in Ansaldo, poiche scambia egli ivi presso in dire Corretino Vissomini per Cerretieri.

Fu eziandio una delle antiche nostre Famiglie quella de' Palermini rammentata in ben due luoghi da Giovanni Villani nelle Istorie, facendola Ghibellina del Sesto di S. Pancrazio. Nelle Memorie delle nostre Chiese, che manoscritte a noi vengono tramandate, dagli Atti, e Scritture per una Lite intorno al Padronato della Chiesa di S. Miniato tra le Torri del 1384, si vede, che la Famiglia Spinellini presentava a quella Chiesa come, Donataria della Famiglia Palermini. E prima di questo tempo, cioè nell' anno 1300, io veggio nelle Scritture di Cestello nominato un Giuntino Palermini del popolo di S. Maria a Rignana.

Quanto alle parole: E perciocebe effi conoscono, quante meno sono e possessori d' una gran ricebenna ec.

trafe non molto dishmile usò Dante:

Com' esser può, che un ben distributo I più posseditor faccia più ricchi Di se, che se da pochi è posseduto?

Della mutazione poi, fatta da chi la correffe, 4

questa Novella cost il Lasca:

Voi ben avete a Tedaldo Elisei

Di corpo il cuore, e l'anima cavato,

Che quel discorso, che sempre vorrei

Udir de'.... avete via levato.

Non han sentito mai gli orecchi mici

Nè il più vero, nè il meglio accomodato:

Pur questo sol mi può chiuder la bocca,

Che non par la Novella guasta, o tocca.

# Giornata III. Nov. VIII. Ferondo.

#### CAPAXXX.

👔 questo fatto di Ferondo pensi ognuno come 🖼 gli aggrada, che jo non inclinerò mai a giudicarlo per cofa certa un' invenzione , od un., troveto, qualmente lo addimando Anton Francesco. Grazzini appellato il Lasca, dicendo della correzione, che si sece a questa Novella:

Che . . . . . mandafie in Purgatoro

Ferondo, su gentile, e bel trovato es. Ma fuor d'ogni dover, d'ogni decoro Vi sta quel Negromante appigionato; E fa brutta parer, quanto era bella Fra tutte l'altre poi quella Novella.

Fu veramente il Lasca più moderato nel dare a cretlere a' suoi Lettori in una delle undici Novelle, the MSS, fi trovano delle suc Cene, the non con certa polvere, ma bensì con una forte imbriacatura, Maefiro Manente stelle a' suoi danni tanto addormentato. quanto bastava per fare il piacere altrui.

Intorno però alle parole se Iddio mi avesse dato mavite, o non mel avefie dato ec. si veggia ciò, che sopra fi

è detto Par I. Cap. XXXIII. pag. 127.

Di quella parte poi, che qui si narra del Veglio della Montagna, udire a noi giova quanto ne dicono i Deputati alla Correzione del Decamerone. Questa Novella del Veglio, che egli accenna què, non fu Favola, e se pur su, uon è trovato del Boccaccio; ma fi legge nel Milione ( corì fi chiama un Libro di Mester Murco Polo Viniziano de fatti de Tartari ) che allora correva, ed è citato dal Villani, e si può vedere da ciascheduno, perchè su stampato non è multi anni con le.

le Iflerie, e Viaggi del Mondo nuovo. Monfig. Giufto Fontanini Arcivelcovo d' Ancira nell' Eloquenza Italiana ferive a nostro proposito, che at Libri III. de Viaggi orientale di Marco Polo Gentiluomo Venezeano, fu dato il tetolo di Melsone prefio Giovanni Villani, credendos allora pieno de Favole, ma non più adesso. Io per altro dalle parole di Gio: Villani Lib. V. non ritraggo, che fosse reputato favoloso il Milione. Elle sono le appresso, ed io le riporto per vaghezza di verità. Chi delle loro gefta ( de' Tattati ) vorra appieno sapere, cerchi ec. il Libro detto Milione, che fece Meficre Marco Polo di Vinegia , il quale conta molto di loro podere, e fignoria , imperciocebo lungo tempo fu tra loro . Pen quello però , che rifguarda lo effere vezi , o non veri gli avvenimenti narrati da Marco Polo, così afferma il Sanfovino nella fua Venezia deferitta, ragionardo di S. Lorenza: Sotto l'angiporto è sepolto quel Marco Polo cogneminata Milione, il quale serifie i viaggi del Mondo nuovo, e che su il primo avanti Crissoforo Colombo , che ritrovasse unous paess, al quale non si dando sede per le cose Aravaganti, che egli racconta, il Colombo agginnfe credulste ue tempt de moffre padre -

Per quello poi , che tisquatda l'antichità del racconto, talchè Giovanni Beccaccio ne sosse inteso, si legge nel Salviati, Avvertimenti Libro II, che il Milione su dettato l'anno 1298, ma che quello, che a tempo suo eta stampato nel secondo Volume delle Navigazioni, eta d'altra destatura, e sorse tratto dal Latino, nel quale quell'Opera su traslatata, ed eziandio accorciata insin nell'anno 1330. Egli è il vero, che nel Latino molte cose si leggono, che nel volgar Libro stampato seritte non si ritruovano. Serive per altro il Fontanini sopraccitato, nell'Opera mentovata, in questa guisa: Francesco Pipino Rolognese dell'Ordine de' Predicatura, coetanen del Polo, che scrisse nel secolo XIII, lo tradusse su Latino, e un Testo pid di Lilio Giraldi si trava su Ferrara nella Libreria Bentivegli,

Ff 2

a altro ancora in Berlino, sopra il quale Andrea Mullero sece ivi la sua bella adizione nel 1671, in quario.
Ma bella si è pure l'adizione volgare nel Tom. Il pag. 9delle Navigazione del Ramusio. Menzionato è queiter
Scrittore Veneziano da Giacomo Alberici [1] sotto l'anno
1288, con dire che Marco Polo su il primo che ricerzasse le regioni, e paese non conosciute; e scriste congran diligenza i viargi di Trabisonda, e del Cataio, del Paese de Tartari, e d'altre Provincie.

Noi però racconteremo qui il fatto del Veglio, secondo che si legge Latino nelle Navigazioni del Ra-

mulio, Cap. XXVIII.

Eft in terrie illes regio (in Kegno Temochtim) quedam Milete ditta , ubi dominabatur Princept quidam pessimut , Senen de Montanis diclus , de quo multa. audioi, & que relaturus sum, ab aliis multis regionis elleur encoler dedice , qui eta mebe descernnt . Fuer Prinexps alle cum universo populo suo, cui prezerat, legi-Mabameti addectur. Is insuditam excogitavit malitiam: Nam bommer quosam ficarios seu gladiatores, quos onigo Afraffinor vocant , fibi adiauxit , & per illorum offrenem audaciam quoscanque voluit occidit, ut breve omnibus terrori effet. Porro id has impostura effecit. Erat in terra illa vallis quedam ampnissima altissimis fepta montibut , intra quam viridarium plantavit maximum, & pulcherrimum floribus odoriferes & fructibus suavibut , atque aliet deleftabilibut refertum berbit . Extruxerat etiam en illo bores palatra quadam egregia. mire decoreta peltura, & quequed illis ornamento efte potuit , albibuit . Porro qua al totiur corporir voluptarem facient , non est oper ur multam de eller faciam. mentionem, quum borto illi, de palatite non desucrint rivuli virii , aqua, mile , vino , & lifte fluentes , vavia mufice artis inforumenta & melodia , chorea , tripudia , peleftra , vefter pretiofa , & mirus apparains emajum delettabilinni rerum , quibur pre voto fruebautur CHOS-

u Mogl' illuftei Scrittori Venes, a car. 38.

juvelier quidam intra veridarium pofite, que alțud mbel faciebant , quam quod vitam beatam vivebant , trifittea multum dantes locum . Eras proinde en entroitu borte Caftrum fortiffimum , deligente munitum cuftodia , per quod folum & per unlium alium locum patebat ingreffent, & outius in borium . Extra locum slium babebat Senex elles sus nomen erat Alacdim , invenes quoidam , & viros forter, audacis, aique perfeatle anime, quor ad boc spfum inflituebat , ni animi fur deteflabile exequerentur propositum . Carabat ellor informare nefarea lege Mabumesica, qua observatoribus sus in vita jutura carnales promittet poluptates . Es ut eor obsequentiores fibe redderet, de ad omne vita periculum intrepidos, quem illi videretur, faciebas eie , vel quibufdam corum , dari poium quendam, quo inefeats dementes fiebant , & grave opprimebantur fopore, interinque in viridarium ducebantur , & gunm fopure foluto evigilarent, & viderent fe tantis interefre deliteir , putabant fe in paradifum Der raptor , vivereque cum Mabameto Legislatore ipforum , et illis que promifit perfrus gasedur - Qued plura ? Gandebant fe en Reule miferete creptot , es sam aleam atque felicem vivepe vetam . Sed quem pauert diebus bie gandur interfuiftent. Senen quibus volchat iterum memoratum potum bibendum exhibmi , et dementatos entra paradifum illam redunit. Tune ille ad fo redennter , et reminiscenter quibur , & quantie ad modicum tempus portte fuefrent gander , fupra modum dolebant & triflen efficiebantur quad deliters elhe perpetuo frui non concessum fit a mortem libenter fubeture , modo bac vita cam modece deguftata , femper orvant. Tune Tyrannus elle , que Dei Prophetam fe este mentjebatur , aichat illis : Andite me , & nolite contri-Bari ; f parati efter, nt pro men chedientia mortem intragide, ubs illata fuerit, fubeatis, participer vot pronumtio futuror illurum gandierum , que ad boram vidifici. Me mifere ille mortem incrum gutanter, urbel sam difficile. ainnt mungendum, quod pro illa beata wita confiquenda wem libenter subeant . Abutting egitur tyrangur alle bis prefractis bominibus ad innumera homicidia, quippo qui corporalem vetam profestuentes, contemnebant ottam mortem spfam, & paffim ad Tyranus sufsue en regione ella fic grafsabantur, ut omnibus bomunibus efsent formidins, et memo infante illonum resestere auderet: sicque siebat, ut multæ regiones, et potentes vini Tyranuo illi tributaria siesent.

De interfectione memorati Tyranni Cap. XXIX, Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo Allau Rex Tariarorum potenti exercitu Tyranni illius Castrum obsedit, cupiens tantum periculum e suis eliminare partibus. Et elapsis tribut annis cepit illum cum omnibus assassinis suis; desacerant enim illis victualia, or funditus abolevit locum, or bomines interfesit.

# Giornata III. Now, IX. Giletta di Nerbona.

#### C A P. XXXI.

He necessità aveva mai il nostro Giovanni di darci ad intendore, che Beltramo figliuolo del Conte Issardo di Rossiglione fosse stato in Firenze a prender soldo da noi, e quivi venisse raggiunto dalla Contossa Giletta sua Donna, se così non sosse stato il vero? O pure, se questo avesse finto il Boccaccio giuocando d' invenzione per qualche suo a noi ignotissimo sine, come avrebb' egli potuto contra a chi delle cose da lui narrate aveva alcun dubbio affermare francamente, che conformi alla verità lo scriveva; come egli si protestò in modo particolare appresso la Novella seguente? Notevoli sono a questo proposito le parole de' Deputati alla Correzione del Decamerone dicendo, che chi serive, serive quello, che e' sa; dove chi legge, benessesso, serive quello, che e' sa; dove chi legge, benessesso si sopraggiunge muovo.

Così fagace detto de' Deputati adunque cagione è

Mato, che io vada indagando in questo inego te mai veralle memorie, che avanzate fono alla voracità del -gerupo, fi trovasse tra' nostri Capitani, e Condottieri di Eserciti, o tra quelli, che in qualche maniera presero foldo da noi, che futono molte fiate di Case principa-Hilime, un Beltramo; e veggendo più volte nominato qual noftro Capitano un Beltramo del Balzo, addimandato quando Beltrandur de Baucro, e quando Beltramus de Baleio, o de Baulcio, per poco sospetrerei, che quello gicordatoci dalle Scritture del 1328. e del 1336. fosse fucceduto per nostro Capitano per la benemerenza, e buona servitu, come era solito, di qualche suo antico della Pamiglia stato ai nostro fervizio per lo innanzi; di che per la mancanza delle memorie non possiamo col documento alla mano efferne intefi; e folo lo troviamo vivere affai avanti al 1428, ed effete tammen. tato da Giovanni Villani Lib. VII. cola, che la mia opi-

bione maggiormente fomenta.

E perchè afscrifee il Boccaccio, che alloraquando il suo Beltramo si portò a Estenze, e a militar si pose per la Repubblica nostra, avea ella guerra co' Sanesi: se noi eccettuiamo i fatti d' arme seguiti fra queste due posfenti Comunità dal 1230, al 1235, la guerra, che di vero si può dire notevolmente sanguinosa, quella è, che fegul tra i Fiorentini e' Sanesi per la rotta, che i primi ebbero full' Arbia l' anno 1260, cioè a dire ottantotto anni avanti, che intraprendesse Giovanni a scrivere le foe Novelle; e fu tale, che Giugurta Tommali dopo al 1600. raccontandola nell' Istoria di Siena, ha asserito. che i Tofcani da quel fatto full' Arbia in poi non hanno più ardito di contendere co' Saneli, del che per altro fia la fede presso di lui, mostrando s quel che fa per noi 1 verliimilmente, che la guerra, che ci addita il tempo della Novella, fu quella stessa del 1260. Ed appunto il Boccaccio ful bel primo della medefima accenna un tempo alquanto remoto, dicendo: Nel Reame de Erancia fu ec.

## 236 DELLA ILLUSTRAZIONE

Dietro quelle premelse non farà peravventura troppo ardito il supposto mio, che posta ester venuto a militaro a nostro favore un più antico Beltramo del Balzo, giacchè più d' uno di questa Casa tien per fermo Filiberto Campanile (1) che ne venisse quà di Francia col Re Carlo d' Angiò; e precifamente d' un Beltramo del Balzo disensore de' Fiorentini, e de' buoni Guelfi della Tofcana contra Manfredi favoreggiatore de' Senefi all'Arbia, fanno menzione in quei tempi lo stesso Campanile, e Gio: Antonio Summonte nell' Ittorie di Napoli. Oltre di che di lui così abbiamo in Giowanni Villani Lib. VII. fotto l' anno 1265. allorche ci mostra, che nel Castelle de Capovana il Re-Carlo trovò il tesoro di Manfredi quasi tutto en oro di teri spezzato, il quale si sece venire innanzi, e porrem fu tappets, ove era egli, e la Reina, e Meßer Beltramon del Balzo; e fece venir bilance, e diffe a Meffer Beltramon, che 'l partiffe. Il magnanimo Cavaltere diffe , Che aie a far de bejanse a departer vostre trelot? ma co' piè vi salì su, e co' piè ne sece tre parti. 25 L' una parte, diffe, sia di Montignor le Roy, l'altra 25 di Madama la Rema; l'altra fia de' vostri Cavalieri; e così fu fatto. A questo Beltramo il Summonte Lib. 11. una remunerazione affegna affai rilevante fattagli da Carlo nel 1269, come a colui , che fuoti di Casa fua, cioè della Provenza, s' impiegava a fervirlo, e in tempo, che Rotliglione effer dovea del Re d' Aragona, siccome abbiamo nella Vita di Guglielmo Cabettain da citarii da noi a lungo altrove : nella quale fi dice di più, che esso Guglielmo valente Poeta Provenzale, della nobile antica Cafa de' Servieri di Provenza, si rizirò in essa Provincia, ove s' innamorò di una Dama di Marfilia appellata Beringhiera del Baulzio figliuola di Beltrando. Lo che, quando non valesse adaltro, serve a far vedere, che nella Famiglia del Balzo fono -

<sup>1</sup> Nell' Armi, avvere Infegne de' Nobili di Nap.

sono stati altri Beltrami anche in più antico. Vera cosa è però, che il nome di Giletta in essa Famiglia del Balzo, di cui a lungo discorre, sebben consusamente, il Campanile, io nol trovo; se pur non sosse il diminutivo del nome Cecilia, che vi ha in essa, Cecilietta, Giletta. lo per altro non pretendo, che sia satto caso alcuno del mio opinare in questa guisa, quando migliori, e più recondite notizie il tempo non tragga, come suole, alta suce.

Quanto alle parole di questa Novella, notar si vuole, che Monsignore era titolo, il quale per antico tempo alle teste coronate si dava, conciossiache vaglia. Mio Signore. Così nella Vita Toscana di Barlam, scritta, qualmente si crede, nel 1313. siccome volgarizzata dal Provenzale, o dall' antico Franzese, si trova questo, titolo, che dal Franzese trae, attribuito al Re appellato Avenerio.

Piacque pertanto l' intreccio di questa Novella di Giletta di Nerbona all' appresso Poeta, che stimò bepe di valersene in una sua Commedia, vedutasi in Teatro in Siena la prima volta nelle Nozze del Magnisico
Antonio Spannocchi, il cui argomento su espresso nel
seguente Sonetto ivi apposto:

Virginia amando, il Re guarifce, e chiede Di Salerno il gran Principe in marito; Qual coffretto a sposarla, e poi partito Per mai tornar sin les viva si vede:

Cerca Verginia ferevendo mercede,

Ma il Principe da molta ira affalito, Gli domanda, i' a lei vuol fia redito, Due condizion, qual impossibil crede.

Perd Virginia fola, e travefiita,

Partendo, ogn' impossibil condizione Adempie al sin con prudenzia infinita.

Onde il Principe pien d'ammirazione Lei di favore, e grazia rivettita Spofa di nuovo con molta affezione. Gg

L' Au

# 228 DRLLA ILLUSTRAZIONE

L' Autore adunque della Commedia fi fu un nome benemerico Cittadino, figliuolo, e nipote di due degli illustri Segretari della nostra Repubblica, vale a dire-Bernardo del Dottor Avvocato Benedetto (1) di Messer-Michele della Famiglia Accolti d' Arezzo , fratello del Cardinal Piero, e zio di Benedetto pur Cardinale, e di Francesco Vescovo d'Ancona. Questo Bernardo nato circa al 1458, vale a dire centodieci anni dopo alle Novelle del Boccaccio, fu nomo di molte lettere, e caro affai alle Muse Toscane, per le quali su detto l' Unico (2) Scrittore, e Abbreviatore Apostolico, e Familiare di Alestandro VI. godendo diversi Benefizi, fra quali quello in Firenze di Rettore dello Spedale di S. Maria della Scala, che eta allora in Commenda. Ebbe la Signoria di Nepi, 👟 d'altre Castella nello Stato Ecclesiastico da Leon X. la quale poscia dopo la morte di esso Bernardo seguita in Roma nel 1524. da Clemente VII. fu data ad Alfonso. fuo figlinolo naturale.

La presente Commedia però su intitolata Virginia.
dal nome d' una figliuola di lui naturale così appellata,
la quale con dote di ducati discimila si maritò al Conte
Gio: Batista del Conte Carlo Malatesti Signore di Sogliano, e Ponti, e d'altre Castella nella Romagna (1).

Non è d'uopo, che circa l'imitazione della costra Novella del Boccaccio, fatta da Bernardo Accolti el esten-

r Benedetto fu eletto Segretario per la morte del Poggio nel 1459nacque nel 1415. fu Lettore nello Studio Piorentino, è fiolare di Marlilio Picino: Prefe per moglie Laura di Mess. Carlo Pederighi.

Lodovico Ariosto il dimando Il grav Lune Aretin , l' Unice Atcelte E Gastio da Narmi il descrisse dicenda: Vadevas per l'Unice Acetine Un nuovo Orfre cella cerra al celle. Individual descrizione è quella però, che di lui sa il Vasati ne' Ragionamenti a
116.

<sup>2</sup> Questa Donna nel 1550, si trova per un Instrumento di procura all' Archivio Generale, abitare nel Convento di S. Vincenzio di Pirense, fondato da Annalena Malatesti.

### DEL BOCCACCIO PAR. IL. 230

oftendiamo di più, trovandosi ella stampara in Firense nel 1513, a stanza d'Alessandro di Francesco Rossegli, e ristampata in Venezia nel 1553, è nel 1565, e pos nel 1586, nuovamente in Firense.

# Giornata III. Now. X. Alibech .

#### C A P. XXXIL

de' nomi, di effere, non finta, ma in qualche parte alterata, a motivo di non fare arroffire persona. Perlochè io forte sospetterei, che ella fia l' avvenimento, che segui non nel Deserto della Tebaida, come il Boccaccio nice, ma in un luogo suori di Todi raccontato da Franco Sacchetti sche non su tanto riguardato, quanto il Boccaccio in iscuoprire coloro, di cui parlava puella sua Novella CI, in persona di Giovanni detto dell' Innamorato; se non che l' onestà non permette il portarne vari passi per fare il constonto. I racconti delle Novelle, giusta il sentimento di chi del farle ha dati i precetti, possono essere con varie circostanze, con epissodi, e con aggiunte accresciuti, alterati, e posti a un diverso lume di quel, che gli mostra l' Istoria.

diverso lume di quel, che gli mostra l'Istoria.

Quanto all' avvenimento seguito in Todi, dice.

l' Autore della Presazione delle Novelle del Sacchetti,
che pochissime di esse si trovano, che non abbiano gran

connessione coll' istorie di quella età.

Mostra qui per altro il Boccaccio nella persona di Rustico, che il satto abbia anche qualche analogia alle Istorie Sacre, non pure per quel che si legge nello specchio di Penitenza di F. Iacopo Passavanti a caratos. tratto dalle Vite de' Santi Padti; ma perchè noi troviamo in S. Girolamo una Epistola sua a Rustico Gg 2

# 240 DELLA ILLUSTRAZIONE

Monaco: De superandis, & mundi istius illecebris su.

giendis .

Per dire anche alcun'altra cosà delle voci, che in questa Novella sono, vi si nomina Capsa in Barberia. Ciò riscontra nelle Lezioni de' Santi Liberato, Bonisazio, e Compagni sotto il di 23. d'Agosto nel Breviario Agostiniano, dicendosi ivi: Ex Monasterio Capsensis Territorii.

Il Varchi nell' Ercolano a car. 96. parla di questa

Novella per lo verbo attutare, che quivi è.

Il Berni nel secondo Tomo delle sue Rime dell'edizione di Londra del 1724, a car. 23. scherza sul contenuto di questa Novella con quei versi, che cominciano: Bi leverotti il panno di sul letto ec.

Il Lasca sopra la Correzione del Decamerone cantò

Sola Alsbecche per servire a Dio,

E non per altro divenne Romita;
A cui Rustico poi cortese, e pio
La via insegnolle assar chiara, e spedim;
Ma con animo or voi spietato, e rio
Avete tolto ad ambedue la vita;
Talebe non s' udird mai state, o verna
Il Diavol più rimettere in Inserno.

Nella Finale.

MIV. , Anzi non faccendo il Sol, già tiepido, alcuna noia, a seguire i cavrinoli, e i conigli, e gli altri mimuls, che erano per quello, e che lor sedenti, sorse nento volte, per mezzo lor saltando, eran venuti a dav muia, se dierono alcune a seguitare. Il Mann. stimò soverchia la parola seguitare, non che la togliesse via, ma nel margine contrassegnandola con la voce superstuum; nel qual parere non su seguito da buon Testi, che venner dopo lui ec. Non solamente, non disavvenentezza, o dissiculta, ma leggiadria, e apevolezza es par, che rechi a questa clansula la replica del verbo significato con due voci diverse.

### Giornata W. Procuio.

#### C A P. XXXIII.

TElla nofira Città, già è buon tempo paffato, fu un estradeno, el quale fu nomenato Felispo Balducci, nomo di condizione affai leggiere, n.a. vicco, e ben suviato, ed esperto melle cose, quanto lo flato fuo richiedea: ed aveva una fua donna, la., quale egls sommamente amava, ed ella lui, ed infieme en ripofata vila fi flavano, a ninna altra cofa tanto fludio ponendo, quanto in piacere interamente l'uno all'altro. Ora appenne [come di tutti appene] che la buous donns pasto di questa vita, ne altro di se a Filippo lafeid, che un folo figlinolo di lui conceputo, il quale forfe d' etd de due anne era. Coffus per la morte della fua douna tanto sconsblato rimase, quanto mai alcuno altro, amaia cofa perdendo, rimanesse. E veggendost di quella compagnia, la quale egle più amava, rimafo folo; del tutto fi dispose di non volere più effere al mondo, ma di darfi al fervigio de Dio, e il fimigliante fare del fue piccol fighnole. Perchè data ogni fua cofa per Die, fenza indugio se n' andò sopra monte Afinaio, e quivi in ma piccola velletta fo mife col fuo figlinolo. Col quale di limofine, in digiune, e in orazioni Vivendo, fommamente si guardava di non ragionare id , dove egli fosse, d'alcuna temporal cofa, nè di la filarmegli alcuna vedere " acesocche effe da cor) fatto ferosgro nol traeffero; ma. sempre della gloria di vita eterna, e di Dio, e de Santi gle ragionava, multa altro, che fante orazzoni infeguandogli: ed en questa veta molti anne el tenne, mai della cella non lafciandolo aferre, ne alcuna altra cofa, che, fe, demostrandogli. Era ufato il valente nomo di ventre alcuna volta a Firenze, e quivi, secondo le sue apportumita's

nità, dagli amici di Dio sovvenuto, alla sua cella tormava. Ora avvenue, che effendo gid el garzone d' etd di EVILLE. anni, e Filippo vecchio, un di el domando ov egli andava. Filippo gliele diffe. Al quale il garzon diffe: Padre mio voi fiete vegimas vecchio, e potete male durar fatica. Perche non mi menate voi una volta a Firenze, acciocche, faccendomi cognoscere gli amici, e divott de Dio, e vofire, sa, che fon giovane, e poffe meglio fasivare di voi, possa poscia pe nostri bisogui a Firenze andare, quando vi pracerà, e voi rimanervi qui? Il valente nomo pensando, che gid questo suo figlinolo era grando. ed era si abstuato al fervigio di Dio, che malagevolmente le cose del mondo a se si dovrebbono omas poter trarres; feco flesso diffe: Costui dice bene; perche avendave ad andare, seco il mend. Quivi il giovane veggendo i palagi , le case, le chiese, a tutte l'altre cose, delle quali tuita la città piena si vode; siccome colui, che mai più per ricordanza vedute non avea, fi cominciò forse a maravigliare, e di molte domandava il padre, che fajiero, e come fi chiamaffero. Il padre gliele dueva, ed egli, avendolo udito, rimaneria contento, e domindava d'una altra. E cos) domandando el figlenolo, ed el padre re-Spondendo, peravventura si scontrarono in una brigata di belle propani donne, ed prinate, che da un pare di unune venieno, le quals come el giovane vide, coi) domando el padre, che cofa quelle fossero. A cui il padre diffe : Figlinol mio, baffa gli occhi in terra, non le guatare, ch' elle son mala cosa. Disse allora il figlinolo: O come fi cheamano? Il padre, per non deflare nel concupifcibile appetito del giovane alcuno inchinevole difiderio men che utile, non le volle nominare per la proprio nome, cinè semmine, ma diffe : elle si chiamano papere. Maravegliofa cofa ad udire! colui, che mas più alcuna veduta. non n'avea, non curatofi de palage, non del bue, non del cavallo, non dell' afino, non de danare, ne d'altra cofa, che veduta aveffe, substamente diffe : Padre min, to vi priezo, che voi facciate, che to abbia una di quelle.

papere. Oind, selinal min! disse il padre, taci, elle sun mala cosa. A cui si giovane domandando disse: O suo corì satte le male cose? Sì, disse il padre. Ed egli allora disse: lo non so, che voi vi dite, nè perchè queste sen mala cosa; quanto è a me, nen n'è ancora peruta, vedere alcuna cotà bella, nè così piacevole, come queste

Ant .

Di Monte Afinalo fi fa alquanto lunga mensione, con dată la derivazione del nome, nelle Note agli Annali dell' Ordine de' Servi di Arcangelo Giani Lib. I. Cap. IX. in questa guisa: Sanares erbymon a Sani Aeris denominatione deduct ipfi Authors indicant Contractus quidam permutique in Agro Biviliano celebrate tune temporie, ju quibus loco Sanatii legitur Mone Sani actis, quammis Joannes Boccaccine Etrufca Lingua delitea in fuo Decamerone vulgi, & rufficorum vocem fecutur discerit Mon-2' Alinaio, & in quibufdam litterit Pontificier legatur Fratribus de Monte sonaio . Alie autem ( nt tanget Author ) Montem Senarium, quod fex collibus superemtment interpretantur. Ed invero il suddetto Giant facendone la descrizione incomincia: In ardust silorum. montium, qui Fafulanos colles, & Florentinam planitiem a Magellana valle differminant, aque fere ab Urbe Florentia, ac ab Apennino sugo ad novem prope passum millia deffine Mous consurgit escumine perardunt, astensuque diffieilie, qui ut in valles per prarupta prominent, cateris etiam circumadiacentibus collibus, valde supereminet a regione Alpium ab ea parte inter Septembrionalem, fi Florentiam spectus, Orientalemque plagam medius, licet parum a. dextera super wan declinant, qua Ronontam itur, Saparium ob aerer falubritatem, collegne elementiam, quafe Montem Sani acris ab emmemorabele tempore nuncupaves antiquetas, licet postea corrupto ( nt plerumque affolet ) pocabulo, Alster de eius nominis ratione a plerifque circomferator, & prafertin and Senarius dicatur, to and tribut a lava , totidenque a dextera montibut sex supereminent .

244

La Novella di questo Proemio è simile non poco alla Novella XIII. delle Cento Novelle antiche, che

noi qui divisiamo.

A una Re nacque un figlinolo. I favj Strologi provvidero, che se elle non estesse anni dieci, che non vedesse
el Sole, che perderebbe lo vedere; onde el Re lo sece
nutricare, e guardure en tenebrose spelonebe. Dopo el
zempo de diece anni lo sece trarre smori; si le sece mostrare la mondo, e dinanze a lui sece mettere ec. a di molta
belle donzelle, sutte cose nominando per nome, e dettoli la
donzelle essere dimons; e poi li domandaro quale d'esse
li sosse più graziosa, rispose: I dimons mi piacciono
sopra tutte l'altre cose [1]. Allora la Re si maraviglià
molto, dicendo. Che cosa è terannea, e bellore di donna!

Di queste due assai vetuste Novelle, che poste an confronto si assomigliano alquanto, se una sia Istoriano

chi indovinar lo vorrà?

Una terza ve ne ha, che si trova tra' Proverbi di Antonio Cornazzano al Provetbio IX. Perchè fi dice : Megleo è tarde, che non mai. E comincia: Dalli deferts di Tebasda venuto è a nos quel treto ed ufitato proverbio, che dice: Meglio è tardi, che non mai; il quale in questo modo avvenue. En adunque un buono nomo delli beni di sortuna agiato assat, il quale aveva... una mogliere molto bella, e da lui sommamente amata, che nel parto gli morì, lasciandogli el nato siglinolo cagione della morte sua; il quale dato alla nutrice, su da Tei con gran delegenzea educato, finchè pervenne all'età de torgli el latte. Il buon nomo abbandonato da quella, che egli quanto se stesso amava , riputandosi di non mai psù effere contento al mondo, si dispose di ridursi al dia serto a fare eremitsca vita, e condur seco il figlinolo, il quale, come bo detto, già potria vivere senza la. nutrice. E così data ogni sua facultate per l'amor di Dio, con l'unice figleuolo se li condusse; dove ritrovate

Il Romito pure del Passavanti domando la impudica fancastica donna Dianole, e Decrete.

em foco uffai, fecendo el deferto; uneno per alemie palme, che l'adombravano, e per un lucido fonte, che nel menze li forgena, queus ad abstar fi pofe; e. al figliacie, che grandicello veniva, ogni di insegnava sue certe oranione, ch egli sapeva, ammacstrandolo nelle cose della Fede. E un questo mado il padre vivendo di fruiti , e d'erbe, e bevendo l'acqua viva pervenne alla senettute, e si figituolo alla groventute . Il padre alcuna volta. andava alla cittate lasciando il figlinolo , e ne portava quando pane, e quando altre cofe, ficcome per elemofina dagle ameri accateur pereva . Or fegue a dire , che un giorno il ruftico, ed inesperto giovane condotto dal padre alla Cirtà, e di tutte le cole, che vedeva, marayigliandoù, s' incontrò in alcune bellissime giorani, delle quali , come d cgnì altra cola, addimandando a fuo padre del nome, fugli risposto, che queste erano le male cofe, e che il Demonio per messo di loro inganna glinomini per conducil in Inferno ec. imprimendogli in. mente, che affal peggio del Demonio erano. Il fine. della presente Novella effendo di peggios costume di quello del Bocoaccio, di effe

Ora Antonio Cornazzano fu Piacantino per natcita; trapiantando la sua Famiglia in Ferrara, ove è stato senteto, che nella Chiesa vecchia de' Servi riposino le ossa sulla legido di varie altre Prose inesse due Lingue; di cui sono da vedersi il Superbi, il Crescimbeni, il chiatissimo Sig. Arciprete Girolamo Barustaldi, Jacopo Gaddi, ed altri. Ma quello, che in vero risguarda noi, si è l'età, in cui siori; poichè sebbene alcuni scrivono, che vivesse circa il 1500, io trovo, che nel 1471, su stampata una sua Opera; sicchè intorno aquello tempo si può credere nata la imitazione della Novella nostra.

Le Muse son donne, e benchè le donne quello, che le Muse maglione, non magliane; pure esse hanne nel prime Hh ... aspetto

## 244 DELLA HELUSTRAZIONE

aspetta finiglianza de quelle. Il Telto del Mannelli famolissimo ha qui i Nata questa della con quella, che è uel Corbaccio.

Giornata IV. Now. I. Tancredi Trenze

## C. A.B. XXXIV.

FOn potrei io giukamente feanfare la nota di temeratio giammai, fe io prefumeifi, fenza fondamento di ragione, di perfuader vero all' altrui menti il fatto della presente strepitola Novella. auando non l'ebbeto per tale Leonardo Aretino famolio. Erancelco di Michele Accolti i Ellippo Bergaldo altrove lodato, e più altri posteriori Scrittori; infra i quali entra Montignor Francesco Bonciani, che ne ragiona. nella Lezione altra volta da noi citata fopra il comporto delle Navelle (I) facendo qualche forta di comparagione tra leis e la Favola di Didone. Pure atalafcian non mi piace a affine di spalleggiare il vero, che il Decamerone at primi due o tro lecoli fu creduto per lo più un complesso di Escole; e che il Bonciani, di autre l'altre del Boccaccio giudicando, l'istesso, mostrò di non sapere, che alcune sono vetissime litorie; laonde in questa parte il suo giudicho trova oggigiorno qualche disapprovazione tra' dotti .

Della seguente versione di simil Novella, e dell'appressa Lettera, che la precede, seritta a Bindaccio Ricafoli, nomo chiarca in quella età come scolare del Ficino, ne parla il Sig. Abate Lorenzo Meus ragionando eruditamente degli seritti dell' Arctino al num- LVIII.

Eps-

<sup>2</sup> Questa si trava MS nella Libreria Strotisma, ed è anche alla luce dollo stampe nelle Prose Fiorentine.

Epifiola [1] Leonards Aretini de Amere Guiscardi, & Segesimunda filia Tancredi Prenziper Salernssans.

Leonardus Aresinus Bindactio Recaftiano viero proflantessimo fal. Com sapeur mecum exesses, ne fabulamen ellam Bocacer de Taucrodo Prencepe Salernstano, emjejor filsa Segifmanda unigare fermone feregeam en latemmen. converterem; receps tandem me id effe fallumm, sa mazeme fuefone maultur ; qued Francifeun Perearcham mirum clereffimum mam aleam venfelem Lebre Fabriam. Marchimis videlicet Montis Ferratt in latinum vertifie cognoveram. Recepta egetar ou re, tempora quadam otaupatifima intervenerume, per qua differre promifia comeiger. Itaque unne randem van Fabiliam, quem minifte latinam, per me fallam ad te metto. Et ne mera bat , delactroque enterpopua fine ufurie transfiret y aleum de muo ademies Fabilam Selence, & Antheres film contrarso prnitus exitu eventuque vinclufam. Bam vulgari fermine. feripfi, ne muem de milgo funerem, altam pro en redderem non mimie amanam. Tu igitur eat leger, reterifque logends copenn factes, fi modo tibe digua videbutium qua en manus occuent alcorum. Vale des decimoquientes. Lamarit Muno MCCCCXXXVIII.

[2] Tancredus furt Princepe Balavuitauns, Ver mitis quidem, ac benigus ingente, fr modo en fenellute manue fuar amantium janguine non dejudaffet. Hec toto untue spaces subbolem nailam suscept, prater siltam unicame, bongrepue meleus secum actum esset; si ne epsam quoque, singepue meleus secum actum esset; si ne epsam quoque, singepue meleus secum actum esset; ne unica unica unit, secum unica etat, seque ese nema varitate assessat, si multi etus puella compiguem assessate; tamen, quod agre a se develle paravontar, ultra legetimos anade una dont tenuti. Sandem urro stiro Capuani Dueis em, untita anade una dont tenuti. Sandem urro stiro Capuani Dueis em, untita anade unu dont tenuti. Sandem urro stiro Capuani Dueis em, untita anade unu collocata, unu untitae pust anune, marsto lite a

r E' faurpara volla Novelle fen l' Opere d' Zuen Silvio

n Ci franco fervier tielle burne ferinni , che fero la so Mil della Miliafi-

mortus, vidua est ad parentem reversa. Erat hac formefiffine corpore, atque pulcberreme multu, plemeque a natura cutufdam venuffater , ingento autem , & intelligentra. maior quam fortaffe mulsers convenires . Moram ergo trabent apad tenerum patrem, & utpote magna multer multie delicite affluent, quandoque tamen advertebas patrem propter fut excustam delectionem, de alterniro fibi tradendo conjuga minima constantem ; et cum contra pudorem... erat boc ab co possulare, seemm opsa stainer, fi fiers poffer, occulte aliquem generaft anima amantem fibr inff conquirere. Erat paterna donner plena nobelium ignobi-Liumque, ut aula magnarum Principum effe confueverunt; querum multorum penfatte morthue, vita, & forma. demum ad suvenem quendam, nomine Guifcardum bumilo mathem genere, fed morebus agregues, nobelem fuper omnes alcos mentem deflexet, cumque frequenter entuent, etiam in dies magis ac magis illum probans ardenter amare. cepit . Ipfe nequaquem ingenio tardut de generafa mulserie mente, eta ilitue amore encenfue est, ut quielles alsie postbabitis curir de ella fota dees nottefant cognaret. Per bune sgitur modum feseque musuo amantibus, com misi magis opiaret molter, quam in monte compemire, nec cuiquam altere de en rementem fram aperire pollet , talem demune viam excogitavet . Invent feribit , ur guid illum ficcere velit per litteram moneat . Eas pero litteras vano arundinis bacillo includir , camque. arundinem quaff iocaus inveni dat , inbens, ut cam angilla fua tradat per commodum inferimentum ignie fufeitande. Gusfeardus autem arundem fufcepea cogitans non ab ve fibe traditam fuiffe , dommm abeit , arnudineque. patefalla licterar reperit, quibus perlectir, & quid illa fiere vellet edollus, meredebile latitia perfufut eft, confestinque dare operam cepet quomodo ad ellam, quemadmedam ipfa oftenderes, proficifceretur. Erat innta principis ades antiquum antrum, desuperque foramen in monte ipfo excifum lumen autra enfundebat. Id foramen, quoniam samdin ipfo antro millus utebatur, vegres arbuftaque

que veflierant. Ex antro aditus erat securus ad cubicii. lum, in quo tune tempores mulser degebat, licet magno robore pofice claufur , & obferatur focest : & quia pemitus in defuetudinem veneral, nemo eius aditus tenebat memoriam. Sed Amor, cuins oculis nebel absconfin eft, vedunist have in mentem mulieris amantici, qua sagaci confile deman , ne quem confirm falle baberet, ipfa. per se lango licut conatu aperiendi offer facultatem adinmenerat : andeque epfa fola un auteum deftendens , au foramen (llud, unde lomen infundebarne, fyeculata, per eum locum ut ad se veniret Giuscardus prascripserat, altitudinis etiam mensura ille per litteras depotata, que ille parato infirmmento descendere poffet . Guiscardus iis omnibus per litterat molteris cognitis , quo sa exequerothe funem noder capiflesque empigee paraperal, per quem. descendere, & ascendere valeret, corseque indute, que a proprihus tution foret, millo pensine comstante, val confeso, molle insequenti ad soramen pervent , ligatogno finne alters capite ad arbuffum quoddam in ore foraminis matum, fefe per funem dimifit, inque antro, ut opiabal. confiftent, mulierem praffolistur. Mulier vere cum sam dier einnet, negne enim print erceffendt facultar aderat, fingent fo requier founique indigere , at an pratesitu constibut ancillifque dimiffit, ipfa intur fola offium apatuit, reperiumque induiro introvem, cupientiffime ampleieum vecepit; ingressique subinde mulieris subjentum, inenarrabeler dellu coperone voluptater ; sumptaque in futurum... tempus , que amores corum fecent forent engeniofa forma, Guifcardur en antrum reverfur oft. Mulier autem defovato ofter, ad ancillar comitesque cam funt regreditur. Ealla deinde nolle Guifiardur per finnem afcendens foramen epfum, unde descenderat egressus, nemme penitus ferente , domum fnam repetert. Cumque ed iter dedierffet, frequenter en reversus, com univers amante tofe non minur amane ingrediebatur. Sed fortuna tam longa we-Inplates invida trififfins tandem eventu latitiam dusrum amouteun in luctum amarifimum, acerbifimumque conenflodiretur. Sequenti muse die ignara omnimi Sigifmunda. cam varia, & deverfa contraper, in cubiculum filia squeveadmodum confueveras , post praudsum descendis , remoissque grotters, lacromans sta cum gla locutus est. Cum guderetur mebi , Segifmunda , de honeflatem , de virtulem tuam fater perspellam babere, & enguinam, persuadere animo men nuliux unquam potusijet , nou modo conjenfijje te , fed ne constalje quadem de puatettes tua alteno vico profictuendo, nifi bec spfum ego propriss oculis perspenissem. Itaque brows simum bue wis a fracium, quod senettuis superest mea, in luttu semper ac morore degam , refriçante memoria aumum flagi-In per to commiss. Alque ulinam, possquam ad tanium feelus defeenjura eras , virnin faltem delegifles talem , qualem nobilitate ina congruebat! Sed en santa multetudine corum, que anlem frequentant naftrem, Guifiardum tibe elegifit , bumili ac fordido genere procreatum, to a nobis ob inogram parentum fuorum ab 19fa adolofeentsa quaft cum miferatione quadem mitritum! quamabrem quo me vertam nescio, ant quid confilis sumam; nam de Grufeardo, qui bac nocle meo infin carina apud me cufloditur, quid faciendum fit mecum syfe flatus; de sa autem incertum confilir fum , nec flatuere adbue potus quidquid agere debeam, cum ex aliera parte dilectio, quam ego maiorem quam allus unquam parens erga tehabus, me retrabehat : ese altera vero parte susta indiguatro, tua aulpa flaginante impellobat; quarum alterim un sgnoftam, alternment favian, adhoritment. Sed priufquam alequed cersi flatuam, quid respondent ad boc andern supro . His dieller unlimm demisit ad instar puere Incremans mapulantis. Signimunda mero pofiquam Gusfeardum captum, & amoret fuor patefullos intellexit, inaredibile dolore percussa, tux a seminile plantin at toenferatione fefe potuit continere; magnitudine tamen auime femmeem vincent fragilitatem, constante vulsu fromteque clara fletit , secum spfa flatuens a wita wolle... difeeders, quandoquidem eins amans Guifeardus vel a. vita direcffiffet iam, vel certe difeeffurus ejiet . Itaque. negne

neque venium petere, nes placare patris iram perrescit? fed forti invilloque animo, quafivitam despicient, in bune modum loquuta eft . Tancrede , neque negatura equidem , veque deprecatura sum , quonsam alterum prodesse mebi non poffet , alterum ut profit nolo . Propterea nullam pebitui in re captare benipolentiam, aut inclinare mansuctudinem suam confistus; fed fallum plane confitendo, vierbis efficacessimis, verissimisque rationibus purgare samam meam primo, deinde pari magnitudine animi falta verbis confentanca offendere . Fateor ergo me amaife Gutfeardum, & donec vita suppeteret, quod erit perbreve., wanguam ellum amare defistam; gnin etiam, si post wortem fenfus aliquis remaneret, illum quoque amabo . Sed in eins amorem non tam cupiditar mulieris me impulit, quam negligentia tua . Cogitare profecto debuifti , Tancrede, cum tu e carne fis , filiam quoque tuam e carne genuiffe, non autem lapedeam , neque ferream . Meminiffe etsam debuifte, quamois su nunc en senelta fit , quales & quam violenti fint ininventa natura fervorei , & impetui . Et licet melioribus annis magnam vita partem in armis, militiaque posueris, considerare usbilominus debebas quantum ocea delscræque non su invenibus modo , sed esiam su seuthus possuit. Sum exitur semina, utpatu a te geueta etram atare invenit, & utraque de canfa concupifesbilir defiderie pleus , em quidem supiditair mirabilit insuper Rammas addiderunt experta gnondam unpia. dum effem, in buinrmodi enpidine explenda Unlupiater . His ergo flimulis dies noclesque urentibus a flammis cum resistere nequirem, tandem succubus. Adbiligentia, ne infamiam res ista tibi milique afferret, cui nempe voto & pius Amor , & fortuna benigne annuerant, occultamque viam mibi oftenderant, per quam latenter , & arcane , nullo alceno confeso ad optatum desidersum pervenirem. Hoc antem undecunque indicatum. fit, vel undecunque cognoveris nescio; equidem tamen non suficior, verum effe: Guiteardum vero non fato, ut multa

multa folont mulseres, sed considerate, as deliberate quem amorem elegs, fagacique confilio introduxi, & conflanto perseverantea fructum amores longo tempore summo cum gandio suscept. Quod vero a te mibi de ignobilitate. elleur obsiettur, quafi minus receatum a me foret, fi nobilem aliquem delegisem ; in eo falfam openionem vulge fecutus es , nec vides , te non Guiftardum , fed fortunam accusare, qua frequenter indignos ad alta levat , dignosque bumiles deprimit, atque pestundat. Verum, ut doceamus bac , & principea rerum cognoscamus opertet . Certum est , nos omnes ab uno homene originem babuisse: virtus sola nos aqualiter natos distinmut, & quorum opera excellunt, cos nobiles, & claros reddit. Et quameus vulgi quadam opinio ignara, & judocta aliter sentiat, veritar tamen suo dimoveri loco bandquaquam potesti . Itaque se est vere nobiles exiflimandus, cuius opera virtuofa conspiciuntur. Et qui alster eum appellat, non illi detrabit, quem appellat; sed ferpfum sgnorautia fluitstiaque condemnat. (1). Intuere ergo, Tancrede, nobiles tuor, vitamque unsuftuinfque, moresque Gusscards examina; certe si rette indicare volueris, non dubita, quin eum nobilifimum effe fatearis; contra vero nobiles tuos longe abesse a nobilitate. Equidem de Guiscards virtute, atque prassantia, millius alterius magis, quam tues affertionebur, & pradicationibus, credide. Quis unquam usque adeo laudatus a te est, ut ille en cunclis operibur, qua ad excellentiam pertinent virtutir? nec fane immerito . . . . . (2) Dicis ergo me mebi bominem ignobilem delegisse? Certe salsun dicir. Et si inopem diceres, concederem equidem, idque cum tuo dedecore, qui praflantem verum familiarem tunm nullis afficere pramies scivi-

<sup>2</sup> Di bei fentimenti fimili a quelli, e preli da' modefini fenti, fe non voglamo dire, fra loro unitati, fi leggono nel Tratesto de Natilizare di Buonaccorfo da Montemagno il giovane i contemporaneo dell' Aretino, come quegli, che fini di vivere l' anno 1429.

2 Qui è qualche altra cula ne' MSS, da noi volentieri feguitati, un coni guatta da non poterno trar fenfo.

fil. Verantamen empia generafitatea non tollit, qualtquam opera empediat . Moder , qui poffea Reger , Leinespefque fuere , mate funt ab sutto tenmet, or enoper; multi ettam mint enoper atque egent, as propriet manibus rufficum facientes, vel pajoritiam exercentes, sam ipff, 🕪 fus divities abundaverunt . Quod antem extremo dixifte, ambiguam tibe de me effe fententiam, nec flatuere adbue principe quid fit agendum, pone, quafo, bane ambigustatem: fi in Gusteardum savire constituists , verte su me crudcistatem tuam, qua delenquendo caufa, atque. principium fur; equidem neque punam deprecer, neque formedo. Addo eriam illud, en Gueftardum quicquid a. de facture erre , ereams en me idem non secerie, men rumen manur ipla efficient. Rec , Tancrede , nunc muliebri more Eccrimit Parge, fed une codemque illum, & me, A tibe merite videmur, interfice. Senfie magnitudinem aufo di Tancredur in Mia concitari, non tamen excifementes. di extremum, ut verbu figuificabant, effe faffuran.... Braque air illa Moreffitt, cum fecum epfe ftatmiffet , mulla. modo velle in fliam favire, alieno fanguine cognavit amoris incendium in illa reflimence. Pracepit itaque. enftodbur, que Gutftardum obfervabant, ut per filenteum notter fine also tumulen envenem Brangularent, corque altus detraction ad se deferrent. Id cam ille secopent , Taneredue patera aurea cor illud impositum ad filium... deferre suffit chim bit verber. Pater tunt bor tibe domini mierer, ut confoleine te, de tir even : de ex re, quam ipfic. plurimiem amabat, confidera et . At Sigiforiada fiemo percundo propuffen pott patret ad fe digreffum , berbar radicefque Beremofat difillaverat , camque diffillationem ferverert ad morter viem, fi quod de Guifcardo formidabat, eveniret. Ad green palguen patera deleta eff. Er verba desuper dicta, interrito vultu recepto dino, patera desuper aperta, ubi cor afrencit, ettam perbs cum test re cognovit : flatim band ambigna fuit, ed effe Guiftarde. Traque ad famulum, que donum attulerat, conversa inquet; Non alind profecto fepulebrum, quam aureum, tals conveniebat cordi;

O in bot quidem uno relle fallum est a getre. Hie dillie mortuum epr ad labea ojculata aft, deinde fubiniswit: In cuntler robus femper n/que ad has excremum votes reperi erga me teneram admodum pazentes mes caritatem; veruntamen modo muiso meger quem anquem alter. Ideo extremas gratias , quat pro tanto munere fibe deboo. nunquem pro mes parte fibe referat. Conversa post bas ad pateram, quam firietter tenebat manibut, cor intuent fie formet eft. O quam socondiffinum bofpetenm voluptatum. mearum? perent illine crudelitar, que te ut ocules mest conspicion fecit. Non fatte erat mente, & animo enthers? Peregefte curfum toum, & guem fortunt tibi dedet, perfunctue es pue, & ab enimico ipfo ino id fepulcheum. babmilis quod ina merchatur praftantia: nec quecquem. fangert tuo deerat , prater lacrymas eint , quem in quemardenter dum adbut viverer dilexiffi; quar,pet confequeper Deut parents mes pofuet in animo, ut te ad me mitteret; & ego perfolvam ear, licet ficcis aculis mort flatachen. In vere foluter, hi anima mea com tha cominnggener efficiem. Que vere comite secundent mibi effe. poffet iter ad illa lica, aus intius? Perfuedes cum mibi animum tung ber adejes & reresm bar voletare, loca. tua contemplantem; cumque adbuc amore mes teneatur. me peaffolaiur, ac fine me abire won wult. His deller, von aleter quam fi jont quidem in benter affiniffet, & tou unile , ut femma folent, clamore edito , fed taceta in paterem inclinata, maniman vin lacrimarum perfudit, innumerdo bilea fimul ofcula mortuo corde enfigens. Qua aderant ancella quid corder ed effet, ant quid fibr vellent verba. illins synorabant; cum miferatione tamen affelta lacrima. bant omner, & caufam ab en ferfestantet tom vebruentes delerir, confelabaniur certatan, til quaque maxime poteral. Ipfa vers cum fatti file deplorafe vifa favet. Sublate walter, ac ficcates ocules : Camanteff mum mybe can ! anguet ; parfolus equidem eff coun mean, nec aland reflut sam. nife ut te comitem fequer. Subinde arreptum poeulum ellud mortiserum impapida banfit. Cum vere petafe fi a fet .

fer , lectum fuperafcendit, pateram cum corde teneni , amantifque cor cordi fuo appropinquant, mortem iam tacita praftolebatur. Sed iliam circumftebant mulserer, atque ancilla, quamquam non ferrent quid poculi effet, quod bibevat. Cum ex actu spfo tamentoque fufpicate effent, remonnem propere ad Tancredum detulerunt; qui ettam spfe forntidans, ne quid deterius in seipfam filia moliretur, consestem em enbiculum eine deftendet. Sed tarde quidem, ac fero ferre auxilium, & confolari afflictam conatus, intellecta mortis necessitate, nuscrabeliter ferpfum ac filiam deplorabut . Cus Sigifmenda loquent : Confertid , inquit , Tancrede, lacrimae that ad cafut ellor, que per te opiate non fant, mee mibi ear impende, que nes defidero, nes volo. Es quis unquam, proter to, deploratet edipfum, quod fieri concupione? Sed samen fi quid superest cons caritates, enem erga me babuifte, extremum mumer oro, pretorque. ne corpue meiem enin Guifeards corpore, uno, atque codem Apulebro collocetur , ne postquem tacite , & abscondit& oum es me vivere usluifti, mortuem faltem palam, acque aperte cum illo ubicunque cum proteceris, reponas. Magnisudo doloris, atque gemetus precluserat Taucredo fances, nec respondere poterat. Sigifmunda vero sentient finem. wite supervenire, stringent ad se Guiscards cor, welatit acules, omnes valere inbene, experavie. Hunc acerbum finem babnere Guifcarde, Signfinundaque amores. Tancredur vera post multer atque miserabiles gemitus fere pemitentia dustus publico Salernitanorum funere in codem. sepulchro sepeliri ambor fecit.

Finst de Gnifenede & Sigifmunde amore Epifiole.

feliciter .

Nè andò gueri, che Francesco di Michele Accolti pur d' Aresso, uomo di valore nelle Leggi più di quel che nella Poesia fosse, sece un Capitolo sopra questa. Novella (che si conserva a penna nella Libreria del Sig. Suddecano Fiorentino Marchese Gabbriello Riccardi, favoritore degli studi mici, e d'ogni altro) additatomi dalla gentilezza dei Sig. Giovanni Lami di grandissima erudizione, e dote dottrina ornatifsimo; il qual Capitolo fi legge appresso una versione Toscana (chiunque ne fosse il volgarizzatore) della riferita Favola di Lionardo Aretino, con quello titolo: Versi composte per la excellentessimo nomo Mess. Francescode Mess. Mecbele Accolte d' Arezzo sopra i' ultima parte della predesta Favola, cioè quando la Gesmonda aperse la coppa: d' oro. Di questo Franceseo tacer qui non si vuole, che nelle Leggi appellato venne comunemente il Sottile; che dal Pancirolo fu estimato Principe de' Giureconsulti del suo tempo; che egli lesse negli Studi di Ferrara, e di Siena; e che in una Provvisione de' Senesi del 1466, addimandato su spectatissimus Eques , & famosifimus Doctor . Nell' anno 1473. venno chieffo a Siena con loro lettera da' Fiorentini, poiché volcano apsire Studio in Pifa [1]. Se egli colà si portasse, non mi è noto: sa bene, che egli lasciò di vivere in Siena medefima nel 1483. Egli veniva ad esfere zio di quel Bernardo, di cui si parlò a lungonella Novella IX. della III. Giornata . Il Capitolo è questo :

Poiche l' muato cor vide presente,

Lume, e riposo al destato ardore,

Volto gid in pace, tanto lietamente.

Vinse la nobil Donna il gran dolore,

Che 'l dispiatato padre agli occhi offerse

Per l' altrui mal, togliendo: il suo surore,

E con tanta virtà il dolor coperse,

Ghe nello aspetto lieto appena un segno.

Della molto trissima sora emerse.

Ma guardando il diletto core, indegno.

Di sossenen nel sin si ria sortuna,

Che le più alto cose ognor san segno.

O dolcissimo albergo, ov' io sol una

Dolcemente nasteosi il gran diletto.

D'Anoby.

z Coz) la notiria, che ha il Sig. Giovanni di Poggio Baldovinetti. Di varie Traduzioni di Prancelco fi vegga il Grefcimbeni ne' Commentati Vol. IL Par. Il. Lib. V.

D' Amor, che nel suo sin tal doglie admen Maladetto sia si erudo, ed aspro assesso Del duriffino padre, che prefenta Ai mortale ocche mint si duro obietta!

Affai Lieta viwea, affai contenta Era l' gima dolente in te ogni ora Penfare; or de' veder sua vita spenta!

Morte find el tuo corfo, e l' alma fora Delle membre fuggi, come revolfe

La mutabel fortuna en te fua prora. E' si venut' el fin, che mai non tolse

Grazia, na merto in questa mortal vita A qualanque persona più n'accolse.

Omac, alma deletta, en te finita

E' la nostra misarsa, e se' lontana Dall' angofera, che 'l Mondo indarno vita.

Degno, sepolero a sua virtute umana Ti è conceduto dul arudel nimico Vincendo 'I ine walor fua fursa infana.

Dunqua sol ii restava, o caro amico, Veder planger coles, she amassi tanto Infin che 'l Ciel ver nos non penne abliquo.

Ed acciò che 'l dovuto amaro pianto Fusse concesso all' infelice amante Da duro futo sunanza tempo affranto,

Il crudal padre mio fortuna vrranta Fece venire, che per mia gran doglia Volfe, che agle occhi mini venessi avapre.

Ed io te le dard, benebe min voglia Fusse non lacremar, nè d'altro aspetto Paventofu wanir più ch' to me foglett.

Poi con fomma letiusa, e gran diletto 🐇 🦡 Farò l'alma, morendo, a se congionta, Tu speronguedo il siu del uno concetto.

A con qual potres to più lieta, e pronta Sanza paura andurne a' luophi senoti, Poiche allo stremo fia la vita gionta? Io son certa; che ancor guardando i nois.

Luoghi, comuni all'infelice amore,
Non son li spirit suoi di qui rimoti;

Ma con quel consueto, e dolce ardore, Che in lue prima s' accese, aspetta quella, Che non arde ver lui con men vigore.

Qui posto sine a sua chiusa savella L'infelice Gismonda, inverso il core Inchinata la saccia altiera e bella,

Sauza grido dogliofo, ovver remore Tame lacrime pie sovr' esso sparse, Che furno a riguardarle also stupore.

Ne mai labbra d' amante meno scarfe Furon, che 'l degno cor ben mille volte Basciò; pensa di lui come in vita arse!

Le sue care compagne ître raceolte Note conoscendo 'l cor', ne donde ? male Fusse mai, de peasate erano envolte,

E cercando saper, che susse, e quale La cagson del dolore, e prieghe invano Porgeand a quella, a cue più d'altro cale.

Pos con doloi parole, e modo umano S' ingeguavan cheturla con ogni arte Missgando il dolor del caso strano.

Ma la donna gentil, poiché ébbe sparte Quante lagrime volle, alzato il viso, È chiusi gla occhi al gran dolore in parte:

O molto amato cor, non mus diviso Dalla tua donna, disse, ora è sinito Ogni altro ussicio nel tuo caso inviso.

Resta adunque sol ch' io, sanz' altro tuvito,

Dalla carne mortal lo spirio tolga,

Sicchè ratto col tuo divenga unito.

Poi com' nom, ch' al suo ben tosto si volga, Coit rotto il parlar, l' acqua ventre Fa, chè lo spirto suo dal corpo stiolga.

Timida no, ma con softante ardire

Nella

Nella coppa real la muse, ed ebbe Acqua, lacrime, e sangue al suo sinire.

E falsta nel loco, ove ged ebbe

Coll' amato Gusfeardo el gran diletto, Del qual s) tosto alla fortuna increbbe,

Compose 'l corpo suo con bello aspetto Quanto più si potesse onestamente,

Tenendo al suo l'amato core stresto.

Sanza gridare, o lamentar niente, Aspetiava colei, che 'ndarno teme, Non possendo suggir, la mortal gente,

Mal angofcia talor lei 'ncerta preme, Che addimanda foccorfo, e pur non vede La cagion del dolor, perch' essa geme.

Così sanza certezza, o serma sede Del bevuto licor, ma con sospetto Le oneste donne, ecco ciascuna il chiede.

In parte avendo udito il parlar detto, E veduto I dolore, e gli atti mesti Mossi da disperato, e duro assetto;

Significaro al padre s detti, e i gests, Onde sanza aspettur, temendo, mosse Del dolore, e del mal, ch' eran già **presti.** 

Tarda la sua venuta par che fosse Dopo il preso licor poco distante, Poschè nel letto a reposarsi andosse.

B con liese paroles e bel sembiante Tardi prima si mosse a dar consorto Al mals ch' era passato troppo avantes

Onde posché di ciò si su egli accorto, Il suo van consolare in pianto mesto Volse, di se dolendosi. Hai gran torto,

Padre, disse la donna; a più sunesto Fato il pianto riserba, non al nostro Caso, ben sai, da te cercato, e obiesto.

Chi vide mai quaggiù fra nos tal mostro, Com' è doler del distato effetto?

Qual

Qual siete, Padre, voi nel caso vosteo?

Ma se pur dello antico amor nel petto

Vostro, che inver di me portate, siede, i

L' ultimo dono a me non sia disdetto.

Che poschè 'l fato, e rea voglea non diede, Che insieme con Gussardo al mond' so stelle. Non avendo del nostro amor mercede:

Almen fa', che col corpo amato messe Step queste membra, e suppellite insteme si Dovunche prima il suo corpo ponesse.

Ma l' angoscia, che 'l cor soverchia preme, Spesse volte el parlar rinchinde, e vieta, Come a chi è irato, o troppo teme;

Però nen rispos egli, a si gran pieta. Nello estremo suo male era cendosto Dalla vita gioconda tanto, e lieta.

La bella donna, approssimato il botto Della morte crudele, e gid sentendo Opni senso vitale esser corrotto,

L' amato core al suo petto ponendo, Subito, strinse, e rimanete, addio, Che so mi parto, disse, com io intendo,

Indi ple occhi velossi, e I velen rio Ratto del corpo ogni suo senso tolse, E morendo sin pose al gran disso,

A cotal doglia, a tal termine volse

Lo sventurato sin di due amanti

Chi la lor liberid prima ne tolse.

I quai, dopo dogliosi, e gravi pianti, Il nphil Prenzo in un sepolero misse, A se stesso cagion di guai cotanti.

Ne tal dogles el fuo cor folo trafisse, Ch' ogni Salernetan del caso acerbo Pianse, come s' alcun de' suos morisse.

O Signor dispitatato, aspro, e superbo, Non grato Amor, ma come amaro toseo, Capo di frode, e di malizia nerbo,

Kk

6 P. G. C

A diritta razione armato, ce fosto --Fusti prima dipinto, e se non certo Fue del ena fine; el nostro error conosco. Maggiore esemple non fu mai scoverte Alia gente mortal, abi cafo ficro! Quanto è da se ogni also cor diserso. Gentilevz4, belta, e valor vero A lacrimabil fin furon condotti Da tue false lusingbe, e van pensiero. E nel corfo più bel di vita vetti I dolci amanti da fortana ria, Bogni a più lunga bem effer prodotti. Donqua, turba mortal , da cotal via Fuggi quanto si phote, e l'altrui danno Mosers qual fine spesso Amor ne 'nvia. Ed so sempre piatoso al vostro affanne, Amici Spirti fra voi tanto cari, Come le genti Italiche ancor saune, Non fard gli ecchi mici ver voi avari Di lacrime, ne poi fuggire attorne, Che con nuova piata non vi ripari. Leggiadria, e virtù a voi dintorno Non poter softener l'alta ruina,

Nè prudente configlio il duro scorno. Ite piangendo, dolce, e pellegrina Coppia vera d' amanti, il vostro stato, Poschè s) dura sorte il Ciel destina, Ed jo con voi sino allo estremo siato.

Per fare ora opportuno passaggio ad un' altratraslazione di questa istessa Novella, mi varrò què
delle parole di Lodovico Arrivabene Gentiluonio Mantovano in una sua Lettera (1) inserita da Orlando Pescetti di Marradi nella sua Risposta all' Anticrusca di
Paol Beni, riserendosi le istesse ivi a car. 31. Filippo
Beroaldo, uno de' maggiori umanisti, che ci abbia prodotto

a è premella al Libro fee: Megne Pisel .

dotto il terreno Italico mai, i cui scritti len usati, e. a tempo dal gran Budeo, gis-banno dato grido, e cnore ec. alcune cofe del Certalneje nello tesema Latino recò. Due certamente, per quanto io ho veduto fin qui, fono le Novelle, che del Certaldese portò nel Latino idion a il Beroaldo seniore, Professore di Rettorica, e di Poessa in Parma, in Milano, in Perugia, ed in Bologna, ovemort d' anni 51. nel 1504. alloraquando il cadavere. fuo fu condotto coronato di lauro a seppellirsi alla... Chiefa di S. Martino, in cui con iscrizione, e con istatua ripola. Una si su questa di Taneredi in versi elegiaci; l' altra fu la Novella I. della Giornata V. in Latina. profa. Ciò, che a noi appartiene d'offervare, si è il tempo, nel quale si fatte Novelle traduffe, ove conmolta probabilità sembterebbe averle esso voltate in-Latino dopo che ebbe fatto, e pubblicato il fuo eruditissimo Comento sopra Apuleio, stampatos, che io fappra , non pr,ma dell' anno 1500, in Bologna ; imperciocche in ello Comento non fa menzione giammai d' avere il Boccaccio prefa alcuna Novella, come è chiaro, da Apuleio. Ma poiche Fabula dua Boccació del Beroaldo il trovano smpresse Parifiis 1499. perciò il raziocinare in questa guisa non torna; e convien dire anziche fino a quell' ora, che egli diede fuori la fua fatica fonra Apulcio, egli non aveste letto, o non si ricordaffe d' aver letto da capo a fondo il Boccaccio: che la Novella prefente l'aveffe tolta, piuttoflo che dal Decamerone, dalla versione preaccennata di Lionardo Aretino. Al che serve , secondo me, di ziprova il vederli qui di fotto:

Tandem Campanus multis de millibus unus Deligitur ductor, sponsus, & ille placet; glacche appunto l' Aretino, da noi corretto per congettura, avea scritto di sopra a car. 247. Filio Campani Ducii in metrimonium collocata: laddove il Boccaccio aveva già detto: Non sappiendola da se partire, non la maritaria, poi alla fine ad un figlinolo del Duca di Capona datala ec. Kk 2

Fabula Tancredi ex Boccatio in latinum verfa a Philippo Beroaldo.

Tancredus placida Princeps ditione Salerunm, Et parquit tenust sceptriger imperium.

Haius eras mite engenium, more/que benigni, Huic tranquilla quier , lataque vita fuit.

Vincerat bic nimeum feelise, nift fanguene amautum

Optasset fensor commaculare manus. Filins buse mullus fuerat, prolesque virilis,

Cui morieur pulcbrum traderet smperium.

Sed fortunatur niminm foret, atque beatur, Si foret in magna filea nulla domo.

Bola fuit forma excellent, & nubilis avo Filia corporers conspicienda bonis.

Gesmonda nomen nata dixere parenter,

Qua poterat dici Cynthia, five Venut.

Cuins erat facies profeis aquanda Deabus : Cajus erat candor latteur, atque color.

Diligit banc genitor folam, folamque requirit:

Hane fover: bene vitam, deletensque vocat.

Multi illam antiqua Danne de gente petebant, Lucanique permit, OEnotrique proci-

Sed pater in longum enpidor producit amanters Et nectit varias callidur noque moras.

' Tandem \* Campanus multir de millibus unus

Deligitur ductor, sponsus & ille placet. Gaudia concelebrant, lettus genialir in aula

Sternitur: bie una est pronuba, suntque faces:

His Hymenaa canunt; fed samiam fata recufant Connubium bot falise perpetuumque fore.

Occubat ante diem properata morte maritur, Et deploratar deferit ecce domos.

Exequiar postquam coniunx, & insta peregit Coningit, ad patrias musta remigrat oper.

Lam periefa vire, thalamumque perofa ingalem Destinat en wides videre sola tboro:

Hso

Hoe probat ipse parens, naturque in estibe lecto.

Forta fuit suvenis regali pulcher in aula

Moribus ingenuis, & probitate decens.

It dominum solus curabat, sussaque obsbat Principis egregia denteritate potens.

Hane Gismonda fibs multis ex milisbus unum

Deligit; buic foli sola placere cupit. Deperit bunc furtim, limisque aspectat occilis:

peris nune jurism, simijque aj pectas occurs ; Hunc optat tenero pojje fowere finu.

At invenis, ene nomen erat Guifcardux, acuto

Engenso folers, confilsoque Dafer,

Cognovit flammas, & se se presensit amari, Nec minus occultis ignibus ipse calet.

Æstuat & tenerat, est molles flamma, medullas,

Ut fervens stipulas were flamma solet.

Hanc Spellans, pulcbraque oculos in virgine figens,

Divitias Crest despecit, atque Meda. Gismondum cupit: banc solam mollesque diesque

Flagitat; boc folum nomen en orc fonat. Falices parils quibus alma calefcere flamma

Dut Venus, & quorum mutuus extas amor.

Ambo cupidineas pariter sensere sagittas;

Ambo complexus, colloquiumque volunt.

Quid faciat Gifmonda? patris cuflodia magne Fine premet: bine cobibet dedecus, atque puder,

Quid non sentst Amor? fullacem excogitat artem. Femina-, & arebanas conficit ipsa notas.

Littera difiecta celatur arundine furtim,

Quam das amatori pulcbra puella suo-

Calledur banc cannam temere non credit amator

Effe datam; inventos inspicit ille notas.

Gaudes amans, laudatque viam, quam femina monftent;

Polliette expectant gandea consubetur.

Scripta docent, furtions Amor consumpere amantes

Que possis empides tempore, quove loca. Beat vetus, & donsin vestitur sentibus autrem,

Aula

Aula contspunm Principis atque lari. Desuper exigua patesactum luce sorumen

Imminet; boe vepres, bor quoque spina tepit.

Illine angusti caller, & semita tendit

Gismonda ad thalamum, conspicuasque fores.

Nemo banc speluncam longeva atate peresam Noverat: bac nullis usibus apta fust.

Quid non cernit Amor? quid non vestigat amator?

Illam deprendet femina prima specum. Illud monstrat sier; carpendus flosculus ellene

Ille est, qui taniam spirat amariciem.

Quisquis amare cupit, discrimina nulla recuset,

Omneque tormentum sudicet effe leve. Guiscardus nitidis exitus vestibus, birium

Industur corium, praespit atque moras;

Impiger angustum demisso sune soramen Intrat sublustre nocte subente Deo.

Continuo egcas nullo comitante latebras

Exfuperat, ceptit, fancle Cupido, fave.

Tuque, Venus, suvenem, qui se tibi credit, ab omni Eripe nunc casu, subsidicque sove.

Gismonda interes dilection exspectal amantem

· Sola trement, inter stemque metumque labant.
Iam Guiscardus adest, dominam tam conspicit; & iam

Alter en alterius candida colla ruunt.

Ofcula cam carpunt, sam mutua gaudia fumunt; Illa fuum dominum iam vocat, ille Deam.

O fortunate, natique faventibus aftris,

Gaudia se vobit bec diuturna forent!

Nel bomene firmum eft, nulla est deuturna voluptar.

Candida nullius it fine nube dies .

Nam dum sepe 1900s, dum dulcia surta frequentant,
Fortuna in laqueos, insidiasque cadunt.

Primus furtivum fentit Tancredus amorem,

Primus, prob! natae cernit adulterium.

Ingemit, & magno perculfus corda dolore

Quid factat nefest, confiltoque caret.

Tor-

Tandem enflodes tenebnoso penit in antro ..

Que furtim egreffur, introitufque notent.

Sie miser, & fato natus Guiscardus inique. Prenditut, & Domini fistine ante pedes.

Cui mon Tancredue lachrimis sudantibus ora Dat singultatis talia verbu sonis.

Nec mea te pietas, nec te clementia, nea ius, Improbe in officio continuere pio.

Hoccine pro meritis tantis, ingrate, rependit,

Ut cupias nostram commaculare domum? Prob dolor! infandum facinus, scelerataque sacta

Vidi ego, nel ultra dissimulare potes.
contra bac Guiscardus: maint. Tancrede. Conidi

Contra bac Gutscardus: maint, Tancrede, Cupido Possidet imperium, plusque vigoris babet,

Quam tu, quam leges, quam fas, quam nostra voluntas:

Is suffit, contra quit queat tre Deos? Gismonda interea tantarum nescia rerum

Inter virgineos stat speciosa chores. Esce pater lachrymans turbato pectore natam

Se vocar; & folt talea folus ait.

Cum tha nota mibi virtus, probitafue fuisses Cognita, cum mores, ingeniumque pium,

Credere te quive numquam committera tantum Posse nesas, quantum his vidi ego luminibus.

Tune pudicitiam potuists prodere sanctam? Es supro corpus profestuisse suum?

Te propier misera est, nique arumnosa senectus

Nune mea; te propter nune mibi vita gravie.

Quoà si incesta tuo stagrabat corde libido. Nec poteras casto vivere casta thoro: Saltem patricius, saltem generosus amator

Ille foret, cui te profituisse cupit.

Hoc eft quod doleo, quod cor mibs vellicat, boc eft:

Quod tibi Guescardus persidus elle placet. Pauper, vilis, inops, bumele de sanguine natus

Qui matrem ignorat sordibus, asque patrem. Qui mibi mose mersias persolver sanguine penas; ColCollaque carnifici qui ingulunda dabit.

De te quid statuam dubia est sententia; natat

Mens mea, & a tantis fluctuat icta malis.

Hine amor, & pietar iram cobibere paterna

Me monet; binc stimulat me tua nequitia. Illa iubet vensam tibi me indulgere; sed ista

Ut proten mores fin truculentus, atrox.

Exitus in dubto est; tu nunc exprome; quid ista ... In re decernas, improba, scire velim.

Talibus exarfit magno perculsa dolore

Gismonda, & lacbrymas vin cobibere potest.

Mox ansmofa viro fimilis lamenta recufat

Hac pairs responsa dedit: Non deprecor apsa,

Nec nego qua quereris me meruisse, patera Altera res quoniam mibi nil prodesse valeret,

Altera ne profit, nec invet spfa volo. Non ego nunc verbis animum mulcere bensguis

Quaro toom; weniam nec perstura rego.

Guiscardum sateor gracilem non rustica amavi, Et dum luce fruar nomen amabo pium. Quod si morte carent anima, si manibus ullus

Senfur sneft, buiur grata erit umbra mibi.

At non, ut eactus, mibi tam suriosa libido, Quam tua segnities suasit amores opus.

Debebas, genitor, calida meminisse inventa,

Quantaque semmes pellore stamma calet. Cornere debueras quod sum tibs silva molles;

tere debueras quod Jum 1101 Jita moises; Quod non ex ferro nata, neque ex filice.

Non tautum ardet apex Æinæut, flagrat Olympan Nec tautum, quantum cor suvenile calet,

Quamque puellares genuino ardore medulla

Flagrant; quas luxus deleciaque fovent.

Non potus sterilis florem fructumque inventa-Perdere; Vestalis non ego virgo fui.

Olim experta virum, & Veneris dulcissima dona, Non queo mellitos non meminisse socos:

Quid

Quid facerem suvenis, dives, formosa puella?

Id facio, quod vel Penelopæa probet.

Atria complures proceres, pater, ampla frequentant,

Ingentes quorum conspiciuntur opes:

Ex illes, fateor, placuet unbe nullus amator, Nullus Gusscardo est vesus amabeleor.

De quo conquereris, de quo gemis, & quia pauper, Et quia maiorum stemmata nulla colit.

Nemo est, crede mibs, genitor, laudandus ab illis,

Que sunt fortune munera fluxa, bonis. Veraque nobilitas non est in stemmate longo,

eraque nobilitas non est in stemmate tongo; Non in cerofis est sita imaginibus...

Una est cunctorum prima, & genitalis origo; Omnibus est genitor Iuppiter, estque Deus.

Sola facit virsus generosum, sola beatum, Sola potest mentes demeruisse probas.

Hee in Guiscardo tam pura, & clara refulget,

Ut fulget colo Cynthia sidereo.

Hunc ego dilexi, quod si, pater optime, turpis,

His tible & infamis effe videtor amor. Tu certe in causa es, nanque bunc tu semper amasti:

Qui tibs charus erat, non mebe charus erit?

Est, & erit charus; quod si vestigia patris Nata sequor, debet ipse probare pater.

Guiscardur placuit, que nobeles, & generosus Virtute effectus conspecuusque viget.

Est pauper, fateor, spectat sed dedecus ad te,

Egregio qui das premia nulla viro.
Verum nobilitas non paupertate fugatur:
Fortuna virtus succubuisse neguis.

Mults nume Regno clars, sceptroque potentes, Ohm pumpersem sustanuere graviem.

Contra mendicat vestem, victumque precatur, Qui quondam magno floruit imperio.

Has fortuna vices prestat, nosque admonet, ut que l'ermutant dominum despiciantur opes.

At quad in extremo nondum decresse fateris,

---

De me quid statuar, ambigunsque maner. Illud talle, precor; nam si Gusscardus ad orcum. Mittetur, atque tuo concidit ense miser,

Subsequar spin comes; nam fort quecumque misellum, Me quoque seua munet, mors trabet una duos'.

I nunc, femineo lachrymas effundere ritu

Perge, unoque ambos vulnere dede neci.

Talia commemorant animo Gefmonda virele

Reddidit attonitum, sollicitumque patrem, Qui cunsta expendent, taudem sic destinat, ut det

Accorde subent fidum, notumque ministrum,

Imperat, ut sugulet noste filente virum.

Iussa fuest propere servur, qui corda reveilens

Al Dominum desert surguinolenta trucem.

Hos cor Tuncredus fulvo componit in auro, Et mittit nate dona nefunda ferus.

Admonet & seroum, verbis ut munus adornet, Hecque suo ad natam nomine iussa serat.

Hec tibs dona parens mittit; cape gandsa; fant bec

Gaudia nam simili genitori forte rependis, Qui potuit bis te sospite posse mori. Postquam Guiscardo cor lamentabile novit

Gesinonda, ad famulum versa dolenter ait:

Non aliter mitti meruit tani nobile munus; Cordi conveniunt aurea busta pio.

Hoe folum faces, o genetor, quod filsa laudet, Hoe propter grates nunc tibi triftis ago.

Iamque vale: extremum boc tibi jam morstura relinque.

Mose patere incumbent talia fola refert.

O dulce bospicium, & Gismonde sola voluptar, Dulcsus o cunttis cor mibi divitere.

Disperent qui sausa fuit, qui sussit occilir Invitit, ut te cogerer aspicere.

Debuit effe fatir, quod cor te corde videbam, Quodque tue mente ment men inucta fuit.

Vi-

Vinisti, & cursum, tibi quem fortuna paravit Expleste exutes sollectudenebus.

Iamque tenes metas, ad quas festina, brevisque Vita bominum properat quadrupedante gradu.

Fulvum Tancredus pater, & regale sepulcrum lure dedit: virtus boc tua digna fuit.

Nil prater lachrymas nostras, praterque querelas, Heu cor dulce! tuis defust exequiis.

Non tamen bis lacbrymis, sic Dit voluere, carebis: Quas ego persolvam nunc tebi, vita, pias.

Post bec essiciam languent, ut spiritus istine Egredient umbræ sit comes asque tue.

Te duce lustrabo loca plena filentibus umbris, Te duce per campes ibimus elysios.

Haud equidem dubito, quin tu quoque nostra pererres

Dixerat, & lachrymis pateram manantibus implet; Que velut effuse pracipitantur aqua.

Oscula dat cords, gemebundaque luminu cordi Infigens, largis stetibus ora rigat.

Mox siccata genas, atque exsaturata dolore, lam tremebunda sue conscia mortis ait:

Exfolvi officium, quod amor, pretasque requirit
Nostra, parentales struximus inferias.

Dixit, & exprompto, quod secerat ipsa, venene Ebibit impavide pocula mortisera.

Conscenditane thorum manibus cratera retentans, Cordeque Guiscardi cor premit usque suo.

Mirantur famula ignara, pars fletibus ora

Commaculat, pavet bec, illa slupore filet.

Aft ubi sam domina sensim morientia membra
Aspiciant, properant, flentque, docentque pairem .

Ille repente volat, thalamumque ingressus apertum,

Ingemit, & sero damnat sua facta, trucisque Ponitet incepti, confiltique mali.

Tune oculos morsbunda levans Gismonda sacentes

Lla

Edidit extremos voce labante fonos. Has ferva, genster, lasbrymas ad triftia fata ! Non fatis nostrie talia conveniunt.

His furer bic? defler tota quod mente petisti, Defles quod factum est se faciente nefas ?

Sed si ulla affectus remanet sciutilla paterni. Et siquid patrie iam pieratis babes;

Te rogo, sancte parens, extremum boc munus amanto Concede, & nase fac rata bota tue:

Nil quontam in vita nobit commune dedisti, Communi ut fultem contamulemur bumo. Sie ait, & cordi incumbent dulcissima linquit

Lumina, tartareas mose subst umbra domos. ...

Regia sunc omnis lachrymis, plantinque fanora

Perferent, & fold oft ludius in Urberfrequents Ante omnes gemitu Princeps Tancredus acerbo

Confectus nate se superesse dolet.

Post meritae lacbrymee, & post lamenta sepulabrum Extruit antique nobilitates opus.

Atque una amborum cineres componit in urua. Ambobusque pias exhibet exequias.

Exitus bie illa eft, meserorum & fines amantum, Quos Amor ante diem mist in Elysium.

Discite nune, invener, qui sam cepistis amare. · Quot gemitus prestet, quot mala saunt Amor.

B qui vien in acconcio di dire, che sebbene in altro MS, da me veduto fi legge, che la Favola di Seleuco fu renduta volgare da incerto ; è da tenersi piuttosta, che la volgare la facesse l'Aretino, giacche egli così afferifee nella Epiftola a Bindaccio da Ricafoli: Eam vulgare sermone scripse, ut unam de vulgo sumerem. Tanto più, che ella è apposta in volgare al Libro di Novelle, e di bel parlar gentile, in più impressioni, con que la introduzione rifguardante esiandio la Novella di Tancredia

Non sono molti anni passati, che trovandoni in. COM-

compagnia de peù gentile nomini, e donne, in una Vella. non molto de lunge da Ferenze, nella quale fi faceva. conveto, e fefta, ed ependo già fefteggiato per lungo fpazio, piacque a che fopra ciò era acputato, per dar ripofo a quelle gentildonne, che tuite fi riducessono a un pratello, che aveva quella Villa, non di grande spazio, ma de moito ornato, e de peacevol refidenzea; mel quale mennie, e postife a sedere, ju dal Signore della Villa. pratto fuori, per ispano di quelle donne, un libro chiamaso Cento Novelle, composto dall' eccellentissimo Poeta Giovanne Boccaccio . ed aperto el libro una di loro, giovane, e leggiadra, molto piacevole comunció a leggere, e a caso le wenne ennance la Novella de Gesmonda figlinola di Tancrede Principe di Salerno; la quale leggendo con voce affai chiara, e souve, tirò a se le menti di tutti quelli, che v'erano; e fatto filenzao, lei fola con grande attenmione era intefa, ed udita; e non fi potrebbe dire con lingua, quanto gli acerbi cafi di quella Novella commoffono gli animi de crascumo, massimo nelle parole affettuose, e lacrimabile dette sopra il enore di Guiscardo, a lei per l'infelice, e protervo padre presentato; e poi per la morte. di les, e per lo soccorso del padre già appensaio, e afflitto di quello avieva fatto: e furonvi donne affai, che in neffin modo poterono celare lo 'mbambolare degli occhi, e le cadents lacrime per pieta, e commiserazione di si acerbo, e dolorofo cafo. Era en quel luogo enfieme con gle altre gentiluomine un nostro Cittadino, il cui nome tacenio al prefente, ma egli è nomo di grande fludio in Greco, ed in Latino, e molto cursofo dell'antiche florie, e a cafo fedeva a canto alla bella donna, da cui la Novella era flata letta ; el quele vedendo conturbare l'anemo de ceafeuno . per ridurle a letensa, e a fefla, raccontò un' altra Novella, quafi per il contrario di quella de prima, che comunció in quello modo.

A me è sempre paruto, gentulissime donne, che gli autichissimi Greci d'umanità, e di gentilezza di cuore abbino avanzato di gran lunga i nostra Italiani, e sentito nella nella Novella letta il crudele, e duro cuore di Tancrede Principe di Salerno, se medesimo d' ogni consolazione, e la figlicuola fua di vita privò. M' occorre per l'opposite una Novella, o vero Istoria d'un Signor Greco, melto più umano, e suvio, che non su Tancredi, come per esfetto

h può moltrare et.

In ultimo notar dobbiamo, the venne in tanto, e tal grido l' argomento della nostra Novella, che parecchi furono coloro, che ebbero vaghezza di fervirsene, 🐱 chi ancora, come abbiamo veduto, di tradur la medesima. Ai riferiti sin qui si aggiugne Annibal Guasco d' Alessandria, il quale trasportolla in ottava rima., e su stampata in Venezia. Ciò sec' ei prima dell' anno 1619. in cui egli pagò il debito alla natura vecchiffimo, nella sua Patria. Oltredició Antonio da Pistoia, che fiori ful fine del fecolo decimoquinto, fi fu uno di quegli, che se ne valsero, in una sua Tragedia in terza rima, dedicata ad Ercole I. Duca di Ferrara. Ottaviano Afinari Conte di Camerano, una Tragedia fece col titolo di Tancredi pubblicatali nel 1588. Il Conte Pomponio Torelli ridufse in Tragedia pure il fatto di Tancredi, ed usch nel 2598. Ridolfo Campeggi Conte di Dozza fece il fimile, e fu data alla luce nel 1614. Prima de' quali, cioè l' anno 1569, il noftro Razzi, Girolamo al secolo, alla Religione D. Silvano, diè suori per le flampe de' Sermartelli la Gilmonda fua parimente in Tragedia.

Nel Discorso della Poesia di Dante . Alessandro Sardo Ferravese ragiona de' tre modi di dire, che ha la Lingua vulgare, conchiudendo, che, avvegnachè nel modo mezzano fieno quafi tutti i principi delle Novelle del Boccaccio, pure fono di effe alcune parti nell'alte :

come le Orazione de Tito, e de Gi/mouda.



# Giornata IV. Now. 11. . . Alberto.

#### C A P. XXXV.

Appoiche io non mi sono incontrato a trovare documento, che dimostri la verità dell'avvenimento, che qui si narra, mi contenterò io, almen per ora, di domandarlo Favola, qualmente lo addimanda Anton Francesco Grazzini dicendo sopra la correzione spesso ricordata:

La Favola dell' Agnol Gabbriello Trasfigurato nel Re delle Fate, Con quello Alberto tristo, e trafurello, Ch' a Vinegia ingannava le brigate, Non frizza punto, perchè il buono, e 'l bello Veniva sutsoquunto da quel . . . . Che senza il Consessor donna Elisetta A quel condurre è cosa fredda , e gretta.

Iacopo Gaddi però [ 1 ] ne sta dubbioso con dire : Utinam similes Fabulas, vel Historias plures descripsifet Boccaccius, & pauciores lascivas, parumque pias. Inter bas secunda eiusdem dies continet quedam producentia scandalum ( bot verbo ad masorem expressionem\_ uts liceat ) videlicet cum . . . Albertus persuadet Lifette Angelum eius amantem effe, verberaffe aerster, ac vehementer Albertum, quod in sacra Emologest reprebendifet illam pulcbritudine sua tumentem, buic delectationem afferre noclu decrevisse. Levis videtur excusabile sorsitan videatur alieui in ore insulse vanissime, ac tantum non amentis semine | conditio a Liseita empofica . . . . ( bec aliaque succedentia verba vin possum... Μm

t De Scriptor, men Eccl Tom. I. pig 31.

# 276 DELLA ILLUSTRAZIONE

referre) nec pia sunt bec in sine sabule de Alberto serspta , Senza pro pianse i peccati commesti , Si enimistice vere sunisset sine utilitate anime, quam instituta Dei misericordia clementer excepisset. Virosa videtur postrema elausula , Così piaccia a Dio, che a tutti gli altri possa intervenire, si de inutisse suffamie, vel corporis institure; si autem de sola pena insamie, vel corporis institure de sola pena insamie, vel corporis instituent seccessis consistinte persectionis callide tegunt clandestina, vel velis Christiane persectionis callide tegunt clandestina, vel palliata acta nequissimi animi, poiest tolerari, licet ego mentem, vel sensum mitigrem in Christiana marrante saudarem.

Di doppio aggravio si duole, e con ragione, l'inclita Città di Venezia in questa Novella: il primo per le parole del Boccaccio: ricevitrice d'ogni bruttura, sulle quali poscia il Muzio schetzò nelle Battaglie Cap. XIV. in biasimo di Pietro Aretino: ed altrove per quelle sealtd Viniziana. L'altro aggravio attese le parole del Salviati, che corresse la stessa Novelia: Ne' tempi adunque, che in Vinegia pure allora edificata, una era in guisa ricevuta la Cristiana Religione, che seacciata ne sosse per la più parte, quella de' falsi Iddii.

Quanto al primo lo osservo, che in tutte le Città grandi siccome vi sono moltissime cose buone, cost è sorta, che alcune altre vi si trovino, per la moltitudine, e per la varietà del popolo, non buone, anzi cattive. Di Roma antica Tacito non ebbe dissicoltà di serivere, patlandone negli Annali al Lib. 15. Quo cunsta undique atrocia, aut pudenda conssuunt, celebranturque. Di modo che, per mio avviso, ciò in grandezza de' medessimi Luoghi tidonda. Gaspero Contareno cost comincia il suo Libro I. de Migistratibus & Republica Veneto-rum: Sapenumero animadversi complures advenas, prudentes bomines, nec honarum artium ignaros, quum primum Venetias venissent, ac amplitudinem eius Urbis contemplats essent, adeo suns admiratione, & veluti supore

quodam perculsi, ut nibil mirandum magir, aut illustritis se unquam vidisse presetulerint, ac totius eris significatione ostenderint. Non tamen omnes admiratio eiusaem, rei capiebat, nam érc. alsos detinedat Urbis srequentia, é omnium propemodum gentium conventus, ac si commune Orbis emporium Veneta Civitas esset. Circa alle altre: seali à Viniziana, noto eta pure per Macrobio ne Saturnali, della sedetà, e lealtà de Servi parlando, che nel comandate Afinio Possione a Padova il tributo, standosi ognuno nascoso, non si trovò quivi alcun servo, she manisestasse il suo padrone, nè pure con prometici-

glifi in premio la libertà.

Quanto al secondo aggravio aspre sono le riprenfioni di Monfig. Fontanini, che non compatifce la strana necessità, in cui era il Salviati di dovere di comando altrui dare al principio di questa Novella diverso senso : e ciò sa il Fontanini nell' Eloquenza Italiana Classe VI. dell' ultima edizione a car. 368. in. questa guisa: Quì ci bifogna avvertire, che il Salviati nell' uscere della riga di Gramatista interpolando un. luogo della Novella II. Giornata IV. vi commise un grof-Kissimo errore d' Istoria, facendo accadere certo particolare ne' tempi, come egli dice ( ma falfamente ) che in Vinegia, pure allora edificata, non era in guifa ricevuta la Cristiana Religione, che scacciata ne fosse per la più parte quella de fals Iddii. L' errore del Salviate è insopportabile, perche nella Città di Venezia mai non. fa idolatria ( 1 ) effendo nata Criftiana , e da Cri-

Di un smille aggravio parve ai Petraresi, che testasse enticata le lor Cital, quando da un dottissimo Serutore per una seilla vennese a dure, che un un Mosaico della Chiesa Catredrale di Perrara si lego-gera già

to questo templo a tori consecuato.

dicendo veramente a zorzi consecuato, cioè 2 S. Giorgio protettore di quella Patria; onde l' cruditifimo, e per molte Opere cognitifimo Sig. Girolamo Baruffaldi la defete con una fua Apologia.

Biani fondata almeno da cinque secoli dopo la venuta di Cristo.

E di vero vari sono, ed accreditati gli Scrittori d' Istoria, i duali chiamano Venezia, come Ferrara, di moderna origine, e nate perciò nella Legge di Cristo. Un simile anacronismo nota Servio sopra Virgilio nella Georg. IV. Rhesi Mavortea tellus, dicendo: Que tempore Orpheus sutt, Rhesius necdum regnahat in Thracia. Trattandosi di Novelle, occorre l'esempio di Francesco Berni in un suo Capitolo, che principia: so ho udeto dir, ove all'età di Cesare Augusto assessa (dice il Nisieli, Proginnasma VII. del Tomo primo) due vo-

si , che fono Cristiano, e Frate.

In un Ragionamento, che fa Claudio d' Herberè con Alessandro degli Uberti nostro, si parla di questo Alberto del Boccaccio, ed occorre notare quelta volta per fempre, qualmente Alesfandro degli Uberti, che nel Ragionamento menzionato patía per Autore, fembra veramente non esser tale; posciache Alfonso Cambi Importuni scrivendo nel 1502. 11. Agosto di Napoli a... Luc' Antonio Ridolfi, così gli dice [ 1 ] Avendo letto il vostro bellissimo Dialogo, cognominato Aretefila, bo giudicato el Ragionamento avuto en Lione dall' Herberd. e dal nostro Uberti sopra il Boccaccio, e così le dichiarazioni, che wanna col Petrarca Stampato dal Rovellio nel 1558, oltre al Rimario, il quale come cofa vostra. vi è piaciuto dar suori, esser pur fatiche vostre; ma perché in este il vosteo nome non si legge, non voglio ora, fe voitre, o non voftre funo contrafture, batta. che a me fommamente piacciono. Oc Luc' Antonio Ridolfi gli risponde con sua Lettera (2) e su questo propolito tace, lo che fa vedere, che fosse vero, che il Ridolfi ne foste Autore egli.

Matta-

<sup>2</sup> V. questa lettete flampata in Lione dal Rovill. 1574. innanzi al Petrarea. Lanche questa è premessa alla suddetta edizione del Petrarea.

Mattapane. Il Sansovino nella Dichiarazione de' vocaboli, detti, e proverbi del Decamerone, scrive, che è moneta antica di quattro solor. (1)

Era . . . Alberto bell' nomo tiel torpo, e rebusto, e stavangli troppo bene le gambe in su la persona. . Nelle Stanze della Beca da Dicomano, attribuite da Benedetto Varchi nell' Ercolano a Luigi Pulci; ma che altri giudica con fondamento essere del Magnisico Lorenzo de' Medici:

Guardate ben, come 'n sulla persona Gli stanno ben le gambe, e pare un siore Da fare altrui sollucherare el cubre.

Avea il Magnifico lette, e rilette queste Novelle, mercecchè nel Comento a' suoi Sonetti, scrisse: Chi ha letto il Boccaccio, uomo dottissimo, e sacondissimo, facilmente giudicherà singolare, e sola al Mondo, non solamente la iuvenzione, ma la copia, e la eloquenza sua: e considerando l'Opere sue del Decamerone per la diversità della materia, ora gravie, ora mediocre, era bassa, e continenti tutte le perturbazioni, che agli uomini possono accadere d'amore, e d'odio, timore, e speranza; tante nuove assuzie, e ingegni; e avendo ad esprimere tutte le nature, e passioni degli uomini, che si trovano al Mondo; sanza controversia giudicherà, nessuna Lingua meglio, che la nostra essere atta ad esprimere ce.



Gior-

<sup>3</sup> Upa bella Serie di antichi mattapani fi conferva dal nobil Udmo. Sig. Ruggieri Soderini Pattizio Veneto , che comincia poco dopo al 1200.

# Giornata IV. Nov. III. Tre Giovani.

#### C A P. XXXVI.

L parere di Iacopo Gaddi Scrittore erudito, ma di criticare vago, non si sa se la presente Novella è Favola, o pure Istoria (1). Utinam similes Fabulas, vel Historias plures descripsisses Boccarcius. Poscia da egli di quest' istessa l'appresso giudizio.

Succedens fabula trium sororum est dives inventionum, & casum curiosum continet, sed illius tres linear rudes videntur, & impolita, qua fatietatem afferunt ob iterata quadam verba, Il quale d'una sua donna, avea più figliuoli, de' quali tre n' erano semmine, ed, erano di tempo maggiori, che il aitri, che maschi, etano: delle quali le due nate ad un cotpo erano ec. Imprameditatus bac mutarem (si liceret mibi, qui discipulus in multis essem Boccaccii [2] Etrusce seribentis) resecando minus necessaria, vel nimis repetita verba:

11 quale avea numerosa, e bella figliolanza, in cui si contavano tre sorelle, due delle quali nate ad un sistesso parto, appena varcavano il terzo lustro. Paulo infra scribit, Erano i nomi delle due prime, dell' una Ninetta, e dell' altra Maddalena; la.

De Script, non Eccl. Tom. I. pag. 94.

Dal ragionare, che sa poco innanti il Gaddi del Boccaccio è nato quello abaglio incompatibile di Giulio Negri, che scrisse del Boccaccio Dello: Incontrò la sua bella fietuna d' avere per Processori nella Lingua Toscana un Benedetto Buommattei; nella Greca, e Latina un Leonzio Pilato di Testalenica; poichè il Gaddi avea detto precedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito: Verum ego benignias excuedentemente al luogo da noi riserito da Dante da Dante de la luogo da noi riserito da Dante da D

, terra era chiamata Bertella. Della Ninetta era un 33 giovane ec. chiamato Reflaguone, innamorato quan-30 to cc. Forfitan arrideret mages periodus hum/modi : Delle due gemelle i nomi crano Ninetta , e Madn dalena; la terra forella fi chiamava Bertella : un. so giovane derto Reltagnone gentiluomo ( avveguache povero folse ) della Ninetta eta innamorato quanto n più poten. Neque vero arrogantem, vel temerarium endicent me quidam Boccaccii cultoret. Cur enim mibi mon licent mutare panea verba, non orir aurei [1] fed. inclegantis ( ob cognomen ludo ) fi lienst Scaligero 108 excellentes, & absolutos Latte Scriptores , insumque Horassum adeo elaboratum, & politum, & fere fingularem an prifea lyra Komana multis in locis reprebendere, atque mutare. St licutt multer Ariflotelem, Ciceronem, Homerum, Vergeleum, Daniem, Petrarebam, Arcoftum, Taffum, alsofque reger in artibut, vel fcienciss caffigure, corrigere, carpere entegres fere libres. Si liquit Chriftopboro Rufo, qui vix attigerat Ariftotelem, in boc interpretando consummatissimis Philosophis exercitatissimisque enterpretibus fuitm anteferre fententiam , at reiscere affertionem Simplicis Grammatici, Plutarebi. Ego antem. non resielo, non contenuo, sed amplellor, in multix laudo , & suspicio Boccaccium duplici potissimum numine. , quod avo minus polito multum politrit, ac pene formarit eloquentiam Thuscia folutam, & in utraque Lingua condiderit opera plurima. Hac exe mea sententia scribo, qui curfim lege multar Decameronis parter &c.

Censurate avea in questa Novella alcune parole di Restagnone nel suo Galateo Mons, della Casa, al parere d'alcuni dotti il maggiore imitatore, che avesse il Boccaccio giammai, dicendo: Quello, che Restagnone desse d'alcuni compagni, non estette bene y Voi, se le vostre parole non mentono y perchè non si dee recare in

<sup>3</sup> Albado elle parale di Renvenuto da Turola, riferito di fopra Par.

L. a. curta 107. Mie fignidom Inhanner Buscaine, veren Busca aurea.

## 282 DELLA ILLUSTRAZIONE

dubbio la fede altrui. Se non che uno degli annotatori di quell' Opera si ssorzò con una sua nota di salvarne il Boccaccio; lo che se a lui riuscisse, di altri,

e non mio ne sia il giudizio.

Sulle parole: siccome noi veggiamo tutto il giorno avvenire, che quantunque le cose molto piacciano, avenz done soprerchia copia rincrescono ec. Ma così come la copia delle cose genera fastidio, così l'esser le desiderate negate, moltiplica l'appetito ec. Il Testo del Mannelli nota, che questa medesima sentenza la tocca l'Autore nel Filostrato, dove Criseida dice a Troilo:

Ed oltre a questo vo' che tu riguardi
A ciò, che quasi d'ogni cosu avvene;
Non è cosa si vil, pur hen si guardi,
Che non si facci distar con pene;
E quanto tu più di possederla ardi,
Piu tosto abominso nel cor ten vene,
Se larga podesta e di vederla
Fatta si sia, e ancor di tenerla.

E però è buon sar caro di se; e onesta sa bella...

# Giornata IV. Nov. IV. Gerbino.

### C A P. XXXVII.

Sulle parole ambigue di Iacopo Gaddi, che anche questo fatto possa essere Favola, ovvero Istoria, noi riferiremo qui la somiglianza del racconto del Boccaccio con quello di Gio: Antonio Summonte nel Libro II. dell' Istoria di Napoli. Dice adunque il Boccaccio.

Guglielmo, secondo Re di Cicilia, come i Ciciliani vogliono, ebbe due figliuoli, l' uno maschio, e chiamato Ruggieri, e l'altro semmina, chiamata Gostanza. Il quale grale Ruggieri, anzi che il padre morendo, lafeiò ciafiglissolo nominato Gerbino, si quale dal fino abolo con
diligenza al evato, divenne bellissimo giovane, e famoso
in prodezza, e in cortesta. Nè solamente dentro a termini di Cicilia stette la sua sama racchiusa, ma invarie parti del Mondo sonando, in Barberia era chiagissima, la quale in quei tempi al Re di Civilia tributa.
via era.

Giusta il Summonte Lib. II. Guglielmo, secondo Re di Sicilia, su fatto prigione per una congiura. Intanto su preso Ruggiero suo sigliuolo, e posto a cavasto venne condotto per la Città, e salutato Re. Questi poscia ponendo il capo suor d'una sinestra, della Torre, ove era, per veder coloro, che assediavano il Palazzo, su cospito d'una freccia in un occhio, la, cui serita si rende poi mortale per l'aggiunta di un calcio datogli dal padre, nel tempo che dell'inaugurazione del figliuolo avea preso getosia; laonce si noti l'anno 1161. Pochi anni prima il Re Guglielmo perdè la Città d'Africa in Barberia conquistata già da. Ruggiero suo padre.

Di questa Novella cost tagiona Iacopo Gaddi [1] parlando del Boccaccio: Deer quarta Fabula quarta. nobilissima est, atque curtosa ob inustratum amorem. Gerbins, filsaque Regis Tunetani, quem unica fama, conciliavit, at mutuum catenir indisolubilibus adstrinsest ob actiones Gerbint generofus, licet iniuftat, ob beroicum, instissimumque facinus Regis Sicilia Guilielms avi, qui Rege Tunciano, & suffissa urgente, ruptorem. fides a Guilselmo firmata Gerbinum index sanguinis : exuent charitatem, condemnavit, mulclavitque capite. prafent aquissimit oculit, aquissimam necem adspicient, maluit quippe orbitatem nepolis, quam fidei, maioris facient fe Regem cum fide , quam cum successore Reguit optatift. Utinam Reges , Principefque omnes buinsmodi exem-Nn . pla

<sup>1</sup> De Script, son Ecel. Tom. I. pag. 93.

## 284 DELLA ILLUSTRAZIONE

pla amulate sidem, & instituam sceptris, Regnisque, sapienter, atque constanter anteserrent. Utinam similes Fubulas, vol. Historias plures desergisset Boccaccius Gra

## Giornata IV. Nov. V. 1 Fratelli di Lisabetta.

# G A P. XXXVIII.

Li Annaii, e Mémorie di S. Gimiguano di Gio: 🍟 Vincenzio Coppi, da cui io sperava alcun lume per ischiarire la Novella presente, ci danno st, the Era tra l'altre Arti in S. Gintignatto l' Arte della Lana, e se ne vedono chiare le disposizioni statuturie, ed in particolare al Libe degli Stainte Rubr. 33. Rubr. 50. 53. 145. ed altrove; ma non ci additano quelle Famiglie di tal Terra, che andarono a mercanteggiare di Lana in Messina, come era d'uopo perchè io rintraccialsi chi fossero i tre fratelli, che nascendo di padre di S. Gimignano, avevano un lor Fondaco in... Messina. La qual cosa eziandio per noi tacendosi, paffar si vuole a dire, che nell'appresso guisa scrissero j Deputati alla correzione del Decamerone, fopra quella Canzone, che al tempo che Filomena narrava si fatti av venimenti, e che Giovanni Boccaccio gli scriveva, cantata era (1) cibè

Qual esso su lo mat Cristiano, Che mi surà la grasta:

3 Di queste Canzoni composte dai nostri ne abbiento riscontro negli Storici. Fino del 1309, in occasione, che i Fiorentini casalcarono 2 oste ad Areszo, riferisco Simone della Tosa, che su fatta una Canzone, il cui principio

Į,

Di una più antica Ganzone fatta da Tedaldo Elifei , e cantatali in Capri, ne sa sacconto il nostro Novellatore nella Giornata III. Nov. VIL Il principio de quella Cannouetta y zome in que temps durava aucora una cotale affensone alle composizione Ci-citane ( che anche il Villane mella estoria fese menusone de quella fatta per lo affenso de Messina:

Deh come egli è gran pictate,

Profegue Giovanni Villani Lib. VII. cap. 68.

y Veggendole scapigliate ...
y Portare pietre, e calcina,
y Iddio li diè briga, e travaglia

n Chi Meffina vuol guaffare ec. Ripigliano i Depe Or questo principio come nel XXVII. Si legge, e ne' mir gliore, cort crediamo, che debba flare. Negli ultre fe legge altramenti, e non in tutti a un modo, che chi hu: Che mi furò il basilico Salernetano; ultri Il basilico mio Seramentano, e gid se ne vide uno, che avea Bablion Beneventano, forse perche questo è lodato in que' tempi da Pietro Crescenzio [1]. Ma troppo lungo sarebbe notare sempre tutto le differenzie de testi. Uno ce n' era molto deverfo da tutti pli altre, e in questa parte folo, che avea Chi guafta l' altrui cofe, fa villania. La qual Canzonetta va ancora attorno flampata sotto il nome di Lorenzo de' Medici, e del Peliziano, e di altri Autori, fra le quali sicuramente ne sono delle più antiche, e come per molts segni fi conosce, questa è una di quelle; ma è stampara tutta scorretta e lacera, e non desposta nel suo debita ordine, e mancanti affai verfi e parole. Ed è facile, che chi che fia, veduto narrarfi in questa Ballata Nn 2

Lib. II. degli Avvertimenti setive, che Quei del LXXIII. mostrano per certi riscontri, che l'Opera Lapina su seritta interno agli anni 1307, e che quandochi dettata la Latina si soste i nelganisti anni 1307, e che quandochi dettata la Latina si soste si selganisti anni 1307, e che quandochi dettata la Latina si soste si selganisti anni 1307, e che quandochi dettata la Latina si soste si selganizzati anni 1307, e che quandochi dettata la Latina si soste si sella si soccareiro. E discendendo a parlata delle copia di essa Opera serita e nel così intera, come quella di Baccio Valori seritta sin l'anno 1445, da uno di S. Ginignano, che il Coppi chiapia Lorenza Bennevenel, sacondale sena altro di essa traduttore.

il medesimo accidente, o molto simile a questo della Newella: e da vantaggio trovandovi Grasta e Oncia, e altre parole, e motti Ciciliani, come si può vedere; pensasse, che ella susse quella, che intese Filomena, o vero
per la similitudine se la notasse in margine del suo libro:
Onde poi chi copiò da quel testo, la pigliasse come della
Autore. Comunque sia, abbiamo voluto darne questo poco
di lume, acciocche non si cresta, che non ci si susse avvertito, ed anche possa ciascuno servirsi del giudizio
suo, dove non gli sadisfacesie il nostro.

parlò così di quelta Novella: La Engrestara de' Propenzali è così facilissima, che prendesse origine dalla, poce Greca Pirre, vaso corpacciuto mentovato da Ateneo, e da altri; dalla quale senz' alcun dubbio derivò il vocabolo Ciciliano Grasta usato dal Boccaccio nella. Novella della Ciciliana.

# Giornata IV. Nov. VI. L' Andreuela ama

#### C A P. XXXIX.

Ella Città di Brefcia fu gid un gentil nomo shiamato Messer Negro da Ponte Carraro [1] il quale, tra più altri siglinoli, una siglinola, avea nominata Andrenola, giovane, e bella assa, e senza marito; la qual per ventura d'un suo vicino, che avea nome Gabriotto, s' innamorò, nomo di basta, condizione, ma de landevolè costumi pieno, e della persona bello, e piacevole. E con l'opera, e con l'ainto della sasa operò tanto la giovane, che Gabriot-

s. Nel Tom. L. delle mie Offervationi fopra i Sigilli be fatto vedero 2 car. 115. come deve qui dire de Pente Careli.

briotto non folamente seppe se esser dalla Andrenola.

amato, ma aucora in un bei giardino del padre di lei
più e più volte a diletto dell' una parte, e dell' altra fu menato. Ed acciocche uinna cagione mai , fe non. morte, pateffe quefto for delettevole amor separare, mapito, a moglie fegretamente devenuero. E così ec. avvenue, che alla giovane una notte, dormendo, parte en fogno medere, se estere nel suo giardino con Gabriotto, a lus con grandssimo peacer de ciascuno tener nelle sue braccia: e mentrechè così dimoravano, le pareva veder del corpo di lus ofesre una cofa ofeura, e terrebile, la forma della quale essa non poteva conoscere; e parevale, che questa cofa prendesse Gabriotto, e mal grado di les con maravigliofa forza gliele firappaffe de braccio, e con effo ricoverafie sotierra, ne mai più potesse riveder ne l'uno, në l'altro: de che assas dolore, ed inestemabile sentiva, e per quello si destò; e desta, comeche lieta foste veggendo, che non così era, come fegnato avea, nondimeno l'entrò del fogno veduto paura. E per queffo, volendo poi Gabriotto la segmente notte venir da lei, quanto pote i' ingegnò di fare, che la fera non vi veniffe: ma pure il fuo voler vedendo, acciocche egli d' altro non. sospectialle, la seguente notte nel suo giardino il ricepetse : ed avendo molte rosa bianche, e vermiglia culte. (perciocebe la slagione era) con lui a piè d'una bellissima fontana, e cheara, che nel giardino era, a flarfi feu' ando. E quevi dopo grande, ed affar lunga fefta. enfieme avuta, Gabriotte la domando, qual fosse la cagione, perchè la venuta gli avea il di dinanzi vietata. La giovane raccontandogle il sogno da lei la notte dawante veduto, e la suspezione presa di quello, gisele. contà. Gabriotto, udendo questo, se ne rise, e diffe, che grande sciocchezza era porre ne' sogni alcuna sede, perciocche per soverchio di cibo, o per mancamento di quello was nieno, ed effer tutti vani fi vedeano ogni giorno. Ed appresso diffe: Se io fossi voluto andar dietre a' fogui, so mon cé farci venuto, non tanto per la tao, quan-

to per uno, che io altreri questa unte pasata no foci; el qual fu, che a me pareva effere en una bella, e dilettevol felva, e in quella andar cacciando, ed aver profa una caprinola tanto bella , e tanto piacepole. , quanto alcuna altra fene vedeffe giammai; e pareani, che ella soffe più che la neve bianca, e in brieve spanto divenife it mia dimeftica, che punto da me non si partiva. Intravia a me pareva averla si cara, che, acciocche da me non si partisse, le mi pareva nella gala aver messo un collar d'oro, e quella con una casena d'oro tener con le mani. Ed appresso questo mi pareva, che ripofandofi questa cavrinola una volta , e tenendomi il capo su seuv, nscisso (nou so di che parte) una veltra nera, come carbone, affamata, e spaventevole molto nell'apparenza, e verso me se na venise: alla quale miuna. refissenza mi paren fare; perchè egli mi pareva, che alla me metteffe el mufo en seno nel finistro lato, e quello tauto redesse, che al enor percenson, il quale pereva , che ella me strappasse per portarfel via: de che so sentiva il fatto dolore, che il mia fonno fi ruppe, e defla, substamente con la mano corfi a cercarmi il lato, se niente v' avessi; ma mal non trovandomi, mi seci besse de me steffo, che cercato ve avea. Ma che vuol questo perciò dire? De' corì fatti, e de' più spaventevoli affai n' bo gid wednti, ne percid cofa del mondo più, ne meno me n'è intervennts: e perciò lasciagle andare, e pensiam de darci buon tempo. La giovane, per lo suo sogno assai spaventata, udeudo questo, divenue troppo più: ma per non esser razione d'alcuno sconsorto a Gabriotto, quanto più potè la fina paura nascose. E comechè con lui ec. si follazzase, suspicando, e non suppiendo che, più che l'ufato fpeffe volte il riguardava nel volto, e talvolta. per lo giardin rignardava se alcuna cosa nera vedesse wenir d'alcuna parte. Ed in tal maniera dimorando, Gabriotto gittato un gran fospiro, l'abbracciò, e disse: Oime, anima mia, aintami, che io muoio. E così deito, ricadde su terra supra l'erba del pratello. Il che vegzendo

gendo la giovane, e lui cadato ritirandofi in grambo, quafi piangendo diffe. O Signor mio dolce, ob che ti fenti in? Gabriotta non respose, ma ansando sorte, e sudando entio, dopo mon guari spazio pasiò della presente vita. Quanto quello fojje grave, e nosoja ella grovane, che più che fe l' amava, ciascuna sel dee poter pensare. Ella il pranfe affar, ed affar volte in vano el chramo . Ma poschè pur s' accorfe, lus del tutto effer morto, amendolo per ogni parte del corpo cercato, ed in ciascuna trovandol freddo; non sappiendo che sar, nè che dirfi , coil lagrimofa, come era, e piena d' angostia, andò la sua-fante a chiamare, la quale di quetto amor consapevole era; e la sua miseria, e il suo dolore le dinostrò. E posche miferamente infieme alquanto ebber pianto forra il morto viso di Gabriotto, delle la giovane alla fante: Poiche Iddio m' ba telto coffue, so non intendo de più flare in vita: ma primache in ad accider me venga. vorre' in , the not prendessimo modo convenevole a serware il mio onore, ed il segreto amor tra noi stato, e. che il corpo, del quale la graziofa anima i' è partita, fosse seppellito. A cui la fante disse: Eighnola mia, non dir de volerte uccidere, perciccebe fe in l' bai qui perduto, accidendoti, anche nell' altro mondo il penderelli ; perciocche in n' audrefti in inferno , ec. ma molto megleo è da confortarti, e pensar d'aintare con orazioni, o con altro bene l' anima sua ec. Del feppellerlo è el modo presto qui su questo geardino; il che niuna persona supra giammai, perciocche nium fu, ch' egli mae ce venifie; e se cost non vargis, mesteamio qui suori del giardino, e lascianilo stare; egli fard don attina. provato, e pertatone a cafu fua, e fatto feppellire. da suos parente. La grovane, quantunque piena fosse L'amaritudine, e continuamente fiagneffe, que afcoltava i configle della fua fante : e alla prima parte non accordatafi, rispose alla seconda, dicendo. Gie Dio non voglia, che così caro giovane, e cotanto da me amato, e mio marita, che io sofferi, che a guisa d'un canca fie

fia foppellito, o nella Arada in terra laftiato. Egli ba avate le mis lagrime, e inquante so potrò, avrà quelle de' fuoi parenti: e gid per l' animo me va quello, che noi abbiamo su ciò a fare. E prestamente per una penna di drappo di feta, la quale aveva in un fuo forziere, la mando: e pounta quella, su terra diflesala, su el corpa de Gabriosto on posero : e postagle la testa sopra. una origliere, e con molte lagrime chinfigli gli occhi, e la bocca, e fattagli una ghirlanda di rofe, e tutto delle rofe, che colte avevano, empintolo, diffe alla fante: De qui alla porta della fua cafa ba poca via; e perciò tu, ed to, cost come accoucto l'abbiano, quies il porteremo, e dinanzi ad effa il porremo. Egli non andre guari di tempo, che giorno fia, e fard recolto: e comeche questo a' suos nunna consolazion sia, pura a me, nelle cui braccea egli è morto, surd un piacere. E così detto, da. capo con abbondantsssime lugrime sopra il viso 'zli si gittò, e per lungo spazio pianse. La qual molto dalla sua sante sullecitata, perciocche il giorno sene veniva., dirinuatafi, quello anello medefimo, col quale da Gabriotto era stata sposata, del dito suo trattosi, el mise nel deto de lai, con peanto decendo: Caro mio signore, fe la sua anima ora le mie lagrime vede ec. ricevi benignamente l'altimo dono di colei, la quale tu, vivendo cotanto amasti. E questo detto, transcritta addosso gli ricadde. E dopo alquanto rifentita, e levatafi, con la fante insieme preso il drappo, sopra il quale il corpo graceva, con quello del giardino uferrono, e verfo la cafa di Im fi diringaro. E cosà andando, per caso auvenne, che dalla famiglia del Podeftà , che per cufo andava a. quell'ora per alcuno accidente, surono trovicie, e prese col morto corpo. L' Andrenola, piu di morte, che di vita defiderofa, conofeinta la famiglia della Signoria, francamente diffe: lo conofce chi voi fiete, e fo, che il volerme fuggire niente monterebbe : in fon prefla di vienir con voi devanti alla Signoria, e, che ciò fia, di raccontarle: ma ninno di voi sia ardito di toccarmi, se co obbediente

diente vi fono, ne da quefto corpo alcuna cofa rimuo. vere, se da me non vuole effere accusato. Perche, fenma effère da alcun tocca, con tutto il corpo di Galriotta m' andò in Palagio. La qual cofa il Podesta fentendo, fi levo, e les nella camera avendo, de ciò, che inter-Dennio era, s' informò: e satto da certi Medici riguardare, se con veleno, o altraments soffe Aato el buono unmo necifo, tutti affermarono del no, ma che alcuna posta vicina al cuore gli i' era rotta, che affogato l' avea. Il quale esò udendo, e sentendo costei in pieccola cosa essermocente, s' ingegnò di mostrar di donarle quello, che vender non le poten, e difie, dove ella a suoi piaceri acconfenter fi volefie, la libererebbe. Ma non valendo quelle parole, oltre ad ogni convenevolezza volle usar la forza. Ma l' Andreuola da sdegno accesa, e deveunta fortiffima, virilmente fi difefe, lui con villane parole, ed altiere ributtando indietro. Ma venuto il di chiaro, e queste cose essendo a Messer Negro contate, dolente a morte, con molti de suoi amici a Palapio n' andò; e quivi d' ogni cofa dal Podefid informato, dolendofi, domando, che la figlinola gle fosse renduta. Il l'odefid, volendofi prima accufare egli della forga, che fare le avea voluta, che egli da les accufato foße, lodando prima la giovane, e la sua costanzia, per approvar quella, venne a dire ciò, che fatto avea. Per la qual cosa vedendola di santa buona sermezza, sommo amore le avea posto, e dove a grado a lus, che suo padre era, e a lei fofte, non oftante che marito avefte avuto de bassa condexione, volentieri per sua donna la sposcrebbe. In questo tempo, che così costoro parlavano, l'Andreuola venne in cofpetto del padre, e piangendo els fi gittà innunni, e difie: Padre mio, io non credo, eb e bisogni, che io la istoria del mio ardire, e della mia. fesagura vi racconti, che fon certa, che udita l'avete, e sapetela; e perciò, quanto più posso umilmente, perdono vi domando del fallo mio, ciel d' avere fenna vofira saputa, chi più mi piacque marsto preso. E questo On done.

dono non vi domando, perche la vita mi fia perdenata, ma per morire vostra siglinala, e non vostra nimica: e cosè piangendo, gli cadde a piedi. Meller Negro, che antico era oramai, e nomo di natura benseno, ed amorevole, queste parole udendo, comunció a piagnere, e pianpendo levò la figlinola teneramente in piè, e diffe: Figlinola mia, to avret avuto molto più caro, che in avelli avuto sal marito, quale a te secondo il parer mia si convenia: e se tu l'aveus tal preso, quale egis te piacea, questo doveva anche a me piacere; ma l'averlo occultato, della tua poca fidanza mi fa dolere, ma più ancora vedendotel prima aver perduto, che so l'abbia sapuso. Ma pur, posebé cort è , quello , che so per contentaris , vevendo egli, volentiers gle aures fatto, cioè onere, ficcome a mio genero, facciaglifi alla morte. E volto a figlinoli, ed a suo parente, comandò loro, che le esequie e apparecchiastero a Gabriotto grande, ed onorevoli. Eranvi in questo mezzo concorsi i parenti, e le parenti del giovane, che saputa avevana la novella, e quasi donne, e nomini quanti nella cettà n' erano. Perche posto nel menzo della corte il corpo sopra il drappo dell' Andreunia, e con tutte le sue rose, quivi non solamente da lei, e dalle parenti di lui fu pianto [1] ma publicamente quafi da sutte le donne della città, e da affai nomini: e non a guifa di plebeio, ma di figuore tratto della corte publica foren els omers de' più nobili cittadiai, con grandissimo onore fu portato alla sepoltura. Quindi dopo alquante dì segnitando si Podesta quello, che addomandato aven, ragionandolo Messer Negro alla figlinola , niuna cosa ne wolle udire; ma volendole in ciò compiacere il padre : en un Monistero assai samoso de santité esta, e la sua fante Monache fi renderono, ed oneflamente poi in quello per molto tempo Diftero.

La

<sup>2</sup> Del pionto , che sopra il trastti facevato principalmente le donne , na ho so parlato in una mia Lezione Accademica impressa tra gli Opuscoli Filologici del Padro Calogerà Tom. XX.

La Novella adunque dal nostro Boccaccio qui raccontata si rende vera per la testimonianza, presso di me di molto peso, di uno Storico di Brescia accreditato, qual si è Elia Cavrinolo Giureconsulto, il quale sotto l'anno 1218, così istoricamente la

va narrando (1)

Avvenne fra questo tempo, ebe l' Andriola figlia bellissima di Negro da Poncarale nostro Cittadino ardendo di vicendevole amore di un certo Gabriotio, perchè fu ritrovata portan altrove detto Gabriotto mortole a caso su seuo , presa da birri de Geovanne Acquabianea Vicario, su menata a lui Giudice, come se sosse stata rea dell' amante morto, e fu da lui finalmente chiesta di amoroso pincere: dalla qual disonestissima ingiuria. propocuto Negro , raccozzate insieme tutte e parente , e quelle dell' estessa Tribà, e gli amici, assalt il publico Palanzo della Città credendo di trovarvi, e trovasolo di amazzarvi detto Giovanni . Ma essendo egli suggito da' tetti (benche Giovan Boccazio altrimente scriva queflo fatto ) tentò almeno di svaligiare i suoi arnesi: Al che veduto cercando d'ovviare gli altri Cittadini, gli dimandarono,, che causa egli avelle di commettere tanto fullo. Intofa la caufa , benebe lor parelle efficatissima, per riperenzia de Roberto nondimeno fecero , che si rimovelle non pur dal futto , ma anco dalla Cettà . E perché talora non follero stimati da Roberto consaperole de tal rebelleone y e assaltmente, ragguagleatolo del fatto lo pregarono, che per sua solita giustizia, e prudenzia provvedesse a questo, e agli altre desordini, che potessero occorrere. Egla richiamato di subito Giovanni, ci mandò in suo loco Simon Tempesta uomo inte-Ecrrimo. .

Oo 2

Gior-

n Delle Istorie Bresciane Libri XII. fatri volgari de D. Petrizio Spini Bresciano, impressi in Brescu nel 1525.

## Giornata W. Now. VII. La Simona ama Pasquino.

#### C A P. XXXX.

All' eruditissimo Sig. Dottore Giovanni Targioni pubblico Professore nello Studio di nostra Patria vengo io opportunamente favorito del fuo giudicio intorno alla prefente Novella; ed è, o che ella fia piuttosto favolosa che vera, o pure, che sia nelle. fue circostanze molto alterata, e trassigurata; attefoche fra le tante spezie di salvia sino ad ora conosciute, niuna certamente ve ne ha, che sia velenosa c quando anzi tuttequanto vengono reputate da' Medicimolto utili per la falute. La Scuola Salernitana:

Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta...

Ed altrove:

Salvia falvatriz, natura conciliatriz. Nè suffiste, secondo la sua opinione dottamente in una stra lettera spiegatami, che la Botta, od il Rospo, o finile, ne' nostri paesi di clima non molto fervido abbia questa pestifera virtà di avvelenar talmente una... pianta, che fregateli uno ai denti le foglie di quella , debba immantenente morite. Ne pure può effere , che tra la peluria di quella falvia fi dia un minutiffimo infetto, che forza abbia di uccidere repentinamente -Mi ha egli fatto a quello propolito vedere ciò, che ne dicono e Diofeoride, ed Avicenna fra gli antichi, e. tra' moderni il Sennerto, l' Ionftono, Aezio, il Rondelezio, Amato Lufitano, il Gefnero, l' Agricola, Santi Ardoino, e il Lemery.

E di vero se raccoglieremo, e confronteremo le istorie degli effetti nel corpo umano del veleno del

SOM-

Rospo lasciate a noi da sopraddetti, e da altri Autori; che niun di loro si sta fondato sopra un' esatta osservazione oculare il dedurremo dal vedere le relazioni loro copiate per lo piu da Diofcoride coll' aggiunta di qualche circostanza, che l' uno porta diversa da quella dell' altro, più, o meno grave, non capace però mai d' uccidere una persona illantaneamente. Si conosceinoltre, che essi non hanno avuto comodo di vedere, co' propri occhi simiglianti effetti, e che anzi si sono fidati delle relazioni di perfone ruthche, e idiote, di cui è proprio in materia di cofe fpaventevoli di tendere al mirabile con figurarfi elleno molte volte d' aver veduto quello, che in realtà veduto non hanno; tanto la paura fa travedere. Serva d' esempio quanto è stato creduto del Basilisco, de' Draghi, delle larve, e delle fantalme, e fimili cofe. Laddove quando gli Scrittori di medicina riportano di qualche veleno gli effetti veramente offervati, fono sempte uniformi, 🔾 costanti ; come per esempio nel descriverei gli effetti del morfo del can rabbiofo tutti gli Autori convengono, riscontrando mirabilmente con ciò, che giornalmente · fi offerva .

Tuttavolta, quantunque si reputi questa narrazione del Boccaccio o male spiegata, o alterata; certo è, che su avuta in concesto di vera da alcuni Medici, e principalmente da Antonio Mizaldo Monluciano, a cui molte Opere da Pasqual Gallo si ascrivono, impresse dopo la metà del secolo decimosesto. Egii lo racconta sul bel primo della Centutia primiera Memorabilium, sive Arcanoram amais generis (1) in questa, guisa:

Na illud in primis memorabile videtur, at summe admirabile, quad a Ioanne Boccatto traditum est de ea, qui dum in borto inxta salvia senticem cum amasia bilariten luderet, & dentes ac gingivas soliis ciusdam.

<sup>:</sup> impred. Colonie 1573.

confricaret, ex tempore mortuus corruit. Cum vere amafin veneficis argueretur a Indice, & decerpto folio ex
spfamet falvia, oftenderet amafium box modo, quo tunc
spfa, deterfit dentibus & gingivis visife, abist & ella;
magna certe omnium admiratione. Undo Inden admodum
prudent, de falvia male suspicatus, eam radicitus extirpari, & Vulcano committi sussi, ne alus simili esset exitio. In eam rem dum ab borts colono sedula nevaretur
opera, ecce buso pragrandis, & luvidus sab ea, qua
maxime resici aiuni, slabulans apparait, qui viroso baliin, & tabisica illuvie, pestilentique saliva suiam plantau insiciebat. Quod animadvertet ille qui stripsi:

Cur moriatur bomo eni salvia crescit in borto?
Surque deinceps cavere bine prospicient, qui illotam &
inexpiatam salviam temere olfaciunt, mandunt, in sinu
gestant, assaude bubula designut, condimentis tostorum,
capunculorum (salviatam vocent) passim iniciunt, &,
quod nervos invet, poentis ac insculis affatim innatare

permittunt.

Riporta questa medesima istoria tenendola vera-Giovanni Schenkio a Graffenberg, che visse pure nel secolo decimosesto, nelle sue Offervazioni Mediche rare, nuove, e ammirabili [r] nel Libro VII. trattando de Rubetarum, fen Bufonum virulentsa; e la elemplifica... con altra fimile istoria di due mercanti, che non dilungi da Tolofa ebbero una fiata fimil difgrazia mediante certe foglie di falvia, che effi pofero nel vino. La qua'e istoria colle stesse parole è riferita dal suo contemporaneo Ambrogio Pareo nel Lib. XX. delle fue Opere Cap-24. cost: Auditum babeo a viro fide digniffimo, extitiffe mercatores duot, qui non longe ab Urbe Tolosana suterim dum pararetur prandium in bospitti bortum cum deambulands causa soli diversissent, folia salvia legerunt, eaque illota, ut lecta fucrant, en vinum finum merferunt. Mondian pranfi erant, cum illis repentina vertigine pre-

benfit totum deversorium susque deque verti visum est, tum obsessati en syncopen lagfi suns obortes per entervalla convulfionibus interruptum . Caterum labris , linguaque nigrecantibus balbutichans, afpellu torvo, & borrido cum effrant vomitu, sudore frigido, mortis, qua mon illis, en altum tumorem toto corpore sublates contiget, pranumtro. Cum de veneno spfis exhibito inflitia esus municipis cuftodibur iniella effet suspicio, manur in bospitis dominum, omnesque convivar iniecta funt. Quastione babita, constante & una voce fingule responderunt essaem. mortuos ellos cibatos, potionatofque, quibus & relique; boc weo excepto, quod falviam veno juo non affudiffent . Quafitum ex Medico eft num falvia veneno infice poffet. Responsum est, posse: sed in rem prasentem veniendum , ut innotesceret, num virulenta aliqua sera saliva sua, & funic venenata arbufculum afperfistet. Id levicule, & per consecturam tantum pronuntsatum ocules verum compertum eft. Subterraneum enim foramen ad ejus radicem inventum est totum busonibus differtum, que instillata. aqua tepida ellecti sidem fecerunt venenum a se in plantam illam falroa, & urina illatum.

Se poi fi dicesse, che l'un de' due amanti sosse morto di suo male, e che la seconda per solo dolore di quello; si potrebbe esemplificare col satto poscia di Cammilla Scarampi moglie di Scarampa, che amando ardentemente il marito, inteso essere a lui stato ragliato il capo, mort subitamente, nel modo che racconta nella. Dignità, e Nobiltà delle Donne Cristosano Bronzini,

Settim. II. a car. 89.

Sia però come effer si vuole, se noi, quantunque alterato molto dalle circostanze, creder vorremo vero il satto dal Boccaccio descritto, io mi so a pensare, che potesse seguire non molto dilungi dall'anno 1325, quando viveva Frate Guccio, cioè Arriguccio Aghinetti, appellato Guccio Imbratta, giacchè il Boccaccio dice, che anche da lui surono i due miserabili amanti seppelliti, dallo Stramba, e dall' Attictiato, e da Guccio Imbrat-

ta , e dal Malagevole furono nella Chiefa di S. Paolo feppellett, della quale peravventura erano popolani. Imperciocche non dandost allora sepoltura in si satti Spedali, quale era l'appresso di S. Filippo, e portandost anzi i cadaveri alla Parrocchia, fotto di cui gli Spedali erano, non poteva fare altro, che procurare la fepolitura a quei meschini nella Parrocchiale di S. Paolo il prenominato Guccio Imbratta, Spedalingo allora dello Spedale detto de' Michi, o del Porcellana; il cui nome venuto è fino ai di nostri. Così si legge all' Archivio Generale nel Protocollo dal 1324, di Ser Pepe di Nello da Monterinaldi : 1325. 17. Februar. Aclum Florentie in populo S. Paule in Hospitale S. Filippi Ge. Laput Vergade de Navarra condit Teffamentum, in quo relinquit dicto Hofpitali, unde Frater Guccius Agbinetti, vocatus Frater Porcellana, Hospitalarius dicle Hospitales S. Filippi pofite in Via, & Populo S. Paule, adet bereditatem. . Ove la buona memoria del Canonico Lorenzo Gherardini delle antiche ricordanze nostre raccoglitore sudiolifimo, ferifie in uno Spoglio da lui fatto delle feritture di detto Archivio: Queffo forfe è quel Porto di Guecio Imbratta del Boccaccio. Fa menzione di questo Frate Guccio lo stesso Boccaccio anche nella Novella X. Giornata VI. così dicendo: Aveva Frate Cepella un fuo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena, e altre Guccio Imbratta , e chi gli diceva Guccio Porco.

Per divisare con maggior puntualità il tempo di questa sciagura, so io restettione, che ella accadesse verso l'anno, come si disse 1325, una Domenica prima di alcun mese; imperocche avendo la Simona dato avedere al padre suo [ son parole del Boccaccio ] di volere andare una Domenica dopo mangiare alla perdonanza a S. Gallo; si ritrae dalla Novella LXXV. di
Franco Sacchetti, che la perdonanza ivi era le prime
Domeniche di ciascun mese, per le parole, che appresso: Chi è uso a Firenze sa, che ogni prima Domenica.

di meso si va a San Gallo e nomini, e donne in compaguia; e vianno lafin a diletto piu, che a perdonanna: E perché una nota ivi apposta soggiugne circa a S. Gallo: Era poco fuori della detta porta a man ruta; e poscius dicendo un altro moderno Scrirtore (1) che ella eracold elire, on' è de presente la Madonna della Toffa; tornabene lo stabilir ciò, non tanto col consultare il difegno, che del Borgo, delle Cafe, della Piazza, e del Convento di S. Gallo ci ha confervato nelle Pieture. del Palazzo Vecchio Giorgio Vafari, come da' fuoi Ragionamenti di Pittura a 73. li ricava; ma quello, che è più sicuro, colle vestigie patentissime, che se ne sono scoperte ora l'anno 173% (2) facendoù da esse vedere . come prima, che per l'affedio del 1530, il Convento, e la Chiefa di S. Callo foffero gerrati al fuolo, la Chiefa fi tornava a mandritta, ove fi ravvifa il vacuo delle. sepolture ; ed ivi presso era il Convento co' suoi sottersanci, edificato grandiofamente mediante la munificenza di Lorenzo de' Medici l' anno 1488. Quivi già lo Spedale era di S. Gallo, stato fondato per i pellegrini, e per i bastardi i anno 1218, da Guidalotto dell' Orco, e da Bernardefea fua meglie, coll'antica Chiefa dal Beccaccio nella Novella presente accennata. A chi poi appartenesse un primo Conventino prefso alla Chiefa di S. Gallo. vivente arcor S. Franceico, cioè fetre anni prima della fondazione dello Spedale, lo riferifce Luca Vad ngo in apprello (1) Franciscus vero quamprimum licuit per debiles weres ende veceffit peteturur Florentiam. Ut illum appuler, fubstress en Xemodocheo e regione Ecclefie S. Lucio fupra flumen Arnense : su quo escam accepeus est bospreso R. P. nofter Dominicus quando venit Flarenteam. In utrinfque Hofpiter memberam fupra portam illam, depictar fuiffe. smagines fecundum eandem, qua suic ufi cutullam, refers Marianne; & ad fua nfque tempera confervatar. Mane **W79** 

3 Wading Annal, Franc. pr. feb sn. 1511.

n Princefen Cianacci nella Storia della El Umiliana del Cerchi. è Nel fare il annou firedone, che cundoce all'Arco triggiale.

vero fielo Civitatem ingressur Pranciscus verbum Dei modique constuentibus bominum turmis disseminabas. Accepit a devoir civibus, qui eum pro Viro admirabili suscipiebant, Hospitiolum innia Ecclesiam S. Galli ad D. P. extra Civitatem. Plures suo babita silic vestivat, e quibus precipius Ioannes Parens ex oppido Carmignano una longe a Pistoria visundus brc.

Alterum buic affectavit loannem Bonellum Florentinum, quem ob practaras animi dotes misst in Provineiam Narbonensem, seu ad Galluligurea, ut illie suim-

diffeminaret luftitutum dec.

Alias accessit his Florentimes nomine Monaldus, quem probate virtuits virum vocat D. Banaventurs, & de quo ita legenda Gregorit Naus 35 suit sama clarus, sed clarifor vita, cuius virtus en humilitate sundata, orationi frequents adiunila, scuto patientis servahatur, Supradicha loani Bonello datus est in socium ad Galloligures.

Prater bos losephum Florentinum , Michaelem de. Albertis, atque alsor multor, quorum nomina nescimitur, confedales fecit. Ex bis plerique non contemnendis claruerunt prodigier . Requieverunt in primo ella Fratrum Cemobiolo suxta Ecclefiam S. Galle, non fine popule veneratime, fed dum post multer annar exhamoretur Frateie Infepho cadoner integrum, & illafum, fana etiam vefte inventum off Gre. Extruserunt autem Florentine in borne memoriam egregium Sacellum, in quo Corpora banarifice. condiderunt prope dellam Ecclefiam S. Galle, quod magna popule veneratione frequentabatur [ ciò , che ii leguiva & fare nel tempo del nostro avvenimento ] donec circa anwm 1487. ipfam S. Galle Eccleftem obtimut Marsanus quidam Anguftimanns magnis nomines Producator a vagnifico Domino Laurentio Medicer, ut innta cam fuir adeficaret Cembium . Totum autem opur voluit prenominatur Dominut flus absolvere expense, & can prediction Sacellan defignate architelture impedimento effet, dirimi fecit, elevatis ende prins Beatorum Reliquite . Has ut fibe trebuerentur inflaterant noftei , a maltie sam anner translati in Cevitatem: sed frustra senitente populo S. Galli, qui se hoe thesauro privari non permittebat. Promuttebat tamen in opsia S. Galli Ecclesia honorisicum se extructiveum saucite Viris mausoleum; de quo construendo pomposo opere, comagnis sumptibus, dum longius consultaretur, secretu sur blate sunt reliquie, & alieno, sed egnote, facle sunt euris.

Veggio poi in un Libro delle Riformagioni, che l' anno 1294, a' 17, di Maggio lo Spedale di S. Gallo su preso sotto la protezione del Comune di Firenze, e per lo primo anno ne su data la cura all' Arte di Por S. Maria, per lo secondo anno all' Arte della Lana, per lo terzo a quella del Cambio, pel susseguente aquella de' Medici, e Speziali, e pe'l quinto all' Arte de' Pellicciai: notizia, che l' Ammirato ci dà imperfetta sotto lo stesso anno nel Libro IV. delle sue Storie.

Porti in pace il lettore si lunga digrelliche in grazia di chi non era informato di questi principi. E tornando alla Novella serva il notare, che Iason de Notes biasima quivi il procedere severo dello Stramba nomo rustico, ed imprudente nel giudicare, e ciò nella Parte terza della sua Poetica.

## Giornata IV. Nov. VIII. Girolamo ama la Salvestra.

#### C A P. XXXXI.

PEl fatto maraviglioso della Novella presente, che dal Boccaccio si scrive avvenuto in tempi alquanto remoti, cioè a dire per relazione allora de suoi antichi, in persona di Girolamo di Lionardo Sighieri grandissimo, e ricco mercatante Fiorentino, io Pp 2

non he cola, che somministri i necessari lumi ; suor folamente, che presso di noi furono nel fecolo precedente a quello del nostro Novellatore alcuni dettisi de' Sighieri, abitanti nel Popolo di S. Pancrazio, ove aveano un lor Palagio; nominati principalmente negli Spogli di l'ier Antonio dell' Aucifa nell' Archivio Segreto di S. A. R. presso il Sig. Gio: Batista Dei Antiquario della medefima Altezza; della qual Famiglia alcuni eziandio matricolati fi veggiono fotto le Arti nostre de' Mercatanti, e del Cambio.

Quanto poi al dirfi dal nostro Novellatore, che Girolamo vedrebbe in Parigi como gran parte della fua ricchezza si trafficaffe, io trovo, che nel 1363. nel Testamento, che sa qui tra noi [1] Giovannone di Michele di questi Sighieri, vi si nominano alcuni loro esfetti. che erano allora nel territorio di Carpentraffo in Pro-

Yenza.

Fare del prune un melarancio. Luogo è questo avuto in veduta da Gabbriello Simeoni, che nella prima.

delle sue Satire alla Bernesca, diffe :

D' un melarancio fard spesso un prano; ficcome l'avez preso il nostro Boccaccio da Ser Brunetto Latini nel IV. del Pataffio; e questi avez voluto esprimere peravventura ciò , che appresso Ateneo. nel Lib. V. fi legge: in Souther work at swiners nevesubstant himber cioè En thymbra nemo quest conficere lanceam 🧸



Gior-

1 Si 17072 quelle tin le Scristure dello Spedale di S. Maria Nuova.

 $E/\!\!/e\kappa_r$ 

## Giornata W. Nov. IX. Meßer Guiglielms Rossigliane.

#### C A F. XXXXII.

Er detto degli Scrittori, e principalmente di Francesco Sansovino (ne' luoghi, ed Autori donde il Boccaccio ha tolto i nomi fuoi) e di Claudio Foucher nelle Vite degli antichi Poeti Franzeli, non potendosi il presente avvenimento porre in dubbio, che sia feguito veramente; e venendoci altresi indicato il tempo, ed il luogo, dobbianto, per mio avvilo, rigettare il giudicio di Ialon de Nores, che addimanda quella una Favola nella Parte I. della fua Poetica, e la propone per argomento di una Tragedia quanto si voglia perfetta. Solo adello rimarrebbe ad averli certezza di alcune circostanze accompagnanti, al quale oggetto non sembri grave, the noi riefchiamo nel raccontarlo ( attefa la... varietà degli Scrittori) più dei confueto profilli.

E per farmi dal nome, Guglielmo detto dal Boccaccio Guardastagno, nel Cod. 3204. della Libreria Vaticana, ove è la Vita sua, viene appellato Guillems de Capestaing, e nel Codice 2206. li addimanda Gudelm de Cabellaign. Tra le Rime Provenzali nella Libreria Medicco-Laurenziana, effendovi di lui una Canzone, e la Vita, vien detto-Guillem de Cabillaing , e Caflaing. Quindi è, ehe Gio: Mario-Crefe, mbeni nel tradur di nuovo le Vite de Poeti Provenzalidi Giovanni di Nostradama, con iliustrale, appella costui Guglielmo di Cabeltano, ed eccone la fua narrazione: Guglielmo de Cabestano, cosò desto perchè en sua pioventù era stato al servizio d' un Gentiluomo de Cabestano, quantunque eglé fosse uscito della nobile, e ansica Casa. del Serviers de Provenza, fu buon Poeta Provenzule.

Essendos egli partito dal suo Padrone, ritirossi in Provenza, ove s' innamord d' una Dama di Marsiglia appellata Beringbiera del Baulzio, figlinola di Bertrando [1] in lode della quale fece alquante Canzoni in quella Lingua; ed ella immaginando di mantener langamente questo amore, e maggiormente accrescerlo, per configlio d' una certa vecchia strega, gli diede a mangiar certa erba, chiamata elleboro; della quale non sì tosto ebbe gustato, che incominciò a ragginzar la faccia, come se avesse. voluto ridere: il che veniva cagionato dal veleno della. mortifera erba, che certamente gli avrebbe data la morte, se un dotto Medico suo compagno, avendo ciò saputo, non P avesse prontamente soccorso con un poderoso antidoco " col quale ben tosto il tolse d'ogni pericolo. Se ne andò quindi alla Dama di Rossiglione appellata Triclina Carbonella, Dama in quel tempo ornata d'ogni scienza, e d'ogni bella viriù, che era moglie di Raimondo di Seglians Signore di detto luogo : della quale non passò molto tempo, che divenne amante, e le fece una Canzone, indirizzandola nella finale a Raimondo fuo marito, che era nomo ruvido, crudele, e fuperbo, e inito dedito alle rapine; tale essendo stato el costume de' Poeti Provenzali d'indirizzare le Poesie ai mariti delle loro Dame; siccome si legge nella detta Canzone di questo Poeta:

33 Sen Remond la grand bellefed,

35 E lous bens qu' en ma Domna es,

3 Men say lassat, e prei .

, Signor Ramondo la gran bellezza,

ora per conto di questa Canzone ella s'innamorò di lui; e talmente l'amore penetrò innanzi nel cuore di lei, che riempiè il marito di sospetto, e di gelosia: il quale estandosi assignato di questa pratica, un giorno, che trovò solo

<sup>2</sup> v. quel, che per congettura si accennò di sopra di Beltramo di Resiglione nella Giorn. III. Nov. IX.

folo Guglielmo in campagna, el pigleò pel collare, e gli cacciò la spada nel corpo fino all'elsa. Troncogle poscia si capo, e gli strappò si cuore dal pesso; e avendosegli portati a cafa, fece apparecebiare il cuore in vivanda. ben delecata, e lo diede a mangiare alla moglie, alla. quale dappoi domandò, se la vivanda, che aveva mangiata, era stata buona; al che la Donna rispose : sì certamente, ella è flata la migliore, che to abbia mai mangiata a' miei giorni. Alle quali parole Raimondo cavando fuore la testa di Guglielmo, e tenendola per li capelli, a vista di lei, replicò infuniato: ella è stata... delle interiora del tuo bertone. Reconobbe ben tostamente ella la testa, e tramorti, ma poco appresso ritornata in se, disse piangendo al marito: la vivanda è stata così buona, che so non mangerò d' altra mas più; e ciò desso trafiggendofe il delicato petto con un coltello, che teneva nascosto sotto la veste, s' uccise. Il Monaco di Montemapgiore dice , che Guglielmo , d' nomo gagliardo , e valorofo, effendosi innamorato, devenne si stupesatto, che fi fece ammazzar da un Villan porco, e geloso. Il Monaco dell' Isole d' oro , e si Sancesario banno lasciato scristo, che egli su ammazzato a tradimento l' anno 1212. nel tempo, che Rasmondo Conte di Tolosa era perseguitato da Papa Innocenzio, e dal Re de Francia. Il Petrarca ba satto menzione di questo Poeta nel quar-10 Capitolo del Trionfo d' Amore.

Le annotazioni pol, che il Crescimbeni appone alla

Vita narrata, fono le apprefio:

Il l'estrarca nel luogo citato del Nostradama dice.

, Che per cantar ha'l fior de' fuoi di scemo.

Il Vellutello, il quale chiama questo Poeta Guglielmo Cabesteiu, che è lo stesso, che Cabestain, e.
Cabestano, nella sostanza del fatto della morte di lui
concorda col Nostradama; ma perebè varia in diverse.
cose, e altre ne aggiunge, però qui riseriremo ciò, che

dice :

dice: Guglielmo Cabestein fu della Contrada di Rossglion, che confina con Catalogna, e con Narbona, molto nobile, gentile, e virtuofo Cavaliero. Amb Madonna. Sorismonda, forse Torrismonda [ il Nostradama la chiama Triclina | moglie de Raimondo da Castel Rofiglion , nomo nobile, e ricco, ma fiero, e orgogliofo, e dispiacevole. Onde essendo Guglielmo dalla Donna molto amato, e avendo comodità alcuna volta di poter godere del loro amore, Guglielmo, che buon compositore di Rime volgari era, fece in lode di lei più Canzone, le quali furen... cagione, che Rasmondo, come gelofo, pigliaffe della Donna, e de lui qualche sospetto; alla qual cosa avvertendo meglio, che per addietro fatto non aveva, fi fece del tutto certo. Onde trovato un di Guglielmo con poca. compagnia, e in luogo molto remoto, egli, che bene ascompagnato era, lo affaitò, e ultimamente avendelo ucciso, li trasse el enore, e tagliolis la testa, portandone e P uno, e l'altra seco a casa, ove del cuore sece sare una vivanda alla Donna, che nulla di ciò sapeva; alla quale Raimondo, poiche mangiata la ebbe, domando se ella supeva quello, che mangiato aveva; la Donna rispose de no, ma la vivanda estere flata moiso buona... Alla quale Raimondo diffe quello , che ella mangiato aveva; e in fede di ciò le mostrò la testa di Guelielmo, la quale posche la Donna ebbe riconosciuta, svant: ma retornata en se, desse al marito: La vevanda è stata tanto buona, che so non ne mangerò più d'altra; alle quale parole Raimondo corfe per la spada, e volendola fulla testa ferire, ella si gettà da un balcone, e in tal modo finì la vita. [ Il Nostradama dice, che. s' uccife con un coltello.] La novitá di questa cosa su, interamente intesa, sparsa substo per tutto Rosiglion, e Catalogna, tanto che el rechiamo ne andò al Re di Aragona, che de Rofiglion era Signore, il quale venue da Perpignano, e poi a Rofiglion, e fatto venir davanti a lui Raimondo, lo fece imprigionare, e sutti i fuoi Castells spianare; e avendols tolto ogni sua facoltà, secen GuGaglielmo, e la Donna dal natural ritrarre, e i luvo corps porture a l'erpsenano, dove fasso lor far le ricche pompose essegue, le jece porre davante la Chiesa in una medesima molto superba Sepolsura [1]; e ordinò per lo contado de Rosiglico, che tutte e Cavalieri, e le Gentildonne venistero ogni anno a far loro l'annuale; e Rasmondo

f mort in prigione.

Ma queste variazioni, e giunte si egli, come il Gefueldo, che parimente le vacconta, espenendo gle steffe werfi del Petrarca, l' banno cavate, ficcome fe ne dichiarano, dal Boccaccio, il quale nel Decamerone Giorn. IV. Nov. IX. muta questa estorea; e siccome muta e nemi di ambedue gle nomine, cheamando il Poeta Guglielmo Guardastagno, e el marito Guglielmo Roffiglione, e sussone. altreit, che il Poeta fosse Signor di Castella, quando per la fua povertà era coftretto a fervire; cotì dovremmo tredere, the variaffe anche el nome della Dama, ... la qualità della morte di les , e aggiungesse quel più , che nel Nostradama non fi legge; tanto maggiormente. che il Vellutello afferma, che il Boccaccio, per ornar la Favola, alcune cofe agginufe, ed altre muto; fe not non avessimo vedute due Vite di questo Poeta manuscritte. nella Biblioteca Vaticana , l' una al Cod. 3204. car. 89. la quale concorda en tutto, e per tutto, fuorche ne' nomi, con ciò, che narra il Boccaccio; e l' altra al Cod. 3207. [1] c. 21. la quale anch' effa concorda col Boccaccio, come la precedente, se non che vivole, che il marito accortofi degli amori della moglie, mandaffe a chiamar Guglielmo, il quale venendo a lui, egli l' andò ad incontrare suors della porta di Rossiglione, e quivi a tradimento l' uccife; e vi fi dice di più, the i parenti de morti diedero 'l sacco al Castello dell' accisore.

Ne' nuovi Dialoghi de' Morts trasportati dal Frannese in Italiano dal Pazzaglia par. 1. dial. 4. si fa., Oci

e coal il Bocc, avvegnachè l' abbis tralafciate il Salviati.

a eltrovo dicono quelle Annetarioni Cod. 3104. ma farà nell' non, a nell' altro.

menzione dell' imparzimento di Guglielmo di Cabeffan, fuddetto, ma con molto furrio di ciò, obe nazionta il Nostradama, dicendosi 3, so era un l'oeta Provenzale 3, molto nel mio secolo accreditato; cosa, abe mi apportò 3, notabil travaglio, perchè divenii amoroso d'una Dama, 31 che per l'opere mie divenne illustre. Ella prese a' verse 3, mies tanto diletto, che temè non sossi io per sarne alcan 3, di sopra qualche altra. In somma per assicurarsi della 3, sedelid della mia Musa, mi diede una detestabil bevan-3, da, che mi sece andare attorno lo spirito, e mi pose, she potavano essere da 400, anne, che era morto.

Finalmente della Vita di Messer Gughelmo scritta in Provenzale nella Laurentiana (1) il racconto è l'ap-

preffo :

Gnillem de Cabstaing.

Monfegnor Raimon de Ronfillion fo un valenz B. aifi com fabet . Et iac per moller madopna Margavida, la plus bella dopna com sauber en a gel temps, et la mais prefiada de tota, bon presa, et de toutas va-Bors, et de totas correfit. Avent si qu Guillem de Castaing qe fu fil dun baubre cavalters del Castel de Castaing venc en la cort de monsegnor Raimon de Rosfillion, et se presentet allui, se el plasta que el son var-let de sa cort. Monsegnor Raimon que vi bel exavimente, et li semblet de bona part, dirli qe ben for el vengutz, et qu demorer en fil cort. Aift demoret con el, et faup fi tan gen captener, qe pauc et gran lamavon . Et saup tan ennatissar, qu monsegnor Raimon wolc. qu for dennel de madonpus Margharida fa molber . En en nist so fait. Alone set forzet Guillem de maie valen et en ditz et en fait. Muie en fl com fol avenir damor, mene campre vole affalir neadompna Murgarida de fon... affant, et scalfola de pensamen tan la plafia lafar de G. el dich el semblants que non se poc tenir un din, qel nol dizer. Aran di garz Guillem. Suna dopun te fafia. fem-

e nel Banco XXXXI. G. XXXXII. pag. 56.

semblan damor, auxirialas in amar? Guillem qu se nera perceubuts le respondet tot franchamen- etcu madoupua; fol gel semblaus foson vertadeer. Per Saint loban for la doupna, ben avetu respondut a zisa de pro; mas cras te velgl prour se un porai suber et conoisser de semblance sal fon vertadier, o cal nou. Cant Guillom ac entenduas las parolas, responte: Madoupua tos acfe con vos plarenfin . Et comenset a pensar, et mantenant limoc amore esbaralla es lintret el cor sos de preon, lo penfamen camors tramet alfiens. De ienau fo del servenu damor, et comencer de trobar cobletas avinenz et gasas, et danzas et cantar davinens cantor era dafantu et plus a les per ene el cantava. Et amort qu rende a for serveur sos gafardus, cas le wen a plafer, vole rendre de son servifi lo grat. Vai destreguen la dompna tan greumen de penfamen damor et confire, qu torn ne noic non podea paufar, pensan la valor es la proeffa, ger en Guellem pausanda, et meffe van a undofamen. Un iorn avent ge la dompue pres Guillem, el dis. G. tram degata, us su an cara an parceubutz de mos semblanz, si son verais o mensongiers. G. respon. Dompna fin vallen diens, del ara en fai qe fui vostre servire, nom poc entrar el cor nul penfamen, ge non fossatz la miele canc mafges, et lamais vertadiera ab din et a semblann . Aifo crei et cretras tota ma vida. Et la dopua refpot . G. en us dis fo deut men par, que ia per me non ferer galinin, ne voftre pensamen non er enbada : Et ter lo braz et labrafetm dousamen inz en la zambra en ill eron ambui assis, es las comenseron lor drudarea. Et dures non longamen, qu laufiniers cue dieux air , comenseron de samor parlar , ezanar devinan per las chansos qe G. sasia, disen gel scatendia en madonpua Margarida. Tan anneron difen. et sus et sus , cal aurella de monsegnor Raimon venc . Adone li saup trop mal, et trop greu trata, pero ca perdre Is avinia fon compagnon qu tant amava, et plut de lonta de sa molber. Un sorn avenc que Guillem era anat a Sparvier ab up escuser solamen . Et monfeguer R. le Qg 2 fein

ferz demander on era. Et un valletz li dis canatz era a sparvier. Et sel gel subia le dis en aital encontrada. Mantenent se vas armer darmas celadas, et si fec a. menar son destrier. Et apret tot sol son chamin vas cella part, ou Guillem era annat, tan chavalget qe sroverlo. Cant G. lo vi venut si sendonce merveilba, et zantos li vene mals pensamens. Et il vene alencontra... Et il dis: senber, ben siau vos vengutz, comes as sols? Monsengnor Raimon respondes. G. gar vos vaue geren per solazarmi a vos. Et avetz mentz pres. O teu sengner non gaire, carai pauc trobat. Et qu pauc trobar Laissen eimais a gest parlamen estar dis monsegnor Rai-mon. Et digatz moi ver per la se gem devetz de tot aifo qu un volrai demandar. Per den senber detz G. Saifo es da dir , beus dirai. Non voill gem metate unt escondit. So dis monsenbor Raimon. Mas tot enteramen me diret datso qu us demandrai. Seuber pois qu ne plata demandatumi, so dis G. si vos dirai la ver. Et monfenbor Raimon demandet Guillem. Si dieus et fos vos wallia avetz dopua per cui cantatz, mi per cui amor vos destringua? Guillem respon. Seigner et con canteria samor nom destrigna? Sapebata de ver, monsegnor, camor me tot en fon poder. R. respon, ben o voill creire, gestiers non po gratz tan gen chantar. Mas saber voill E a vos plato, digato que es vostra donna. As seguien per Dieu. G. Garatz gim demandatz, siet raisons con deia descelar samor, vos me degatze que subes que Bernard del ventendorn dis

Duna ren ma onda mos femo.

Canc unlo hom mon èvis non enquis

Qen volentier non len mentes

Oar non par hons ensegnaments.

Ante es follia es enfanta

Qui damor a henenanta

Qen vol son cor ad omes destobrir

Se no len pod, o valer, o servir o

Monseguer Raimon respon. En vos pleves quent en val rai a mon poder, tan li poc dir R. ge G. li dit. Senber astan sapecarz que am la seror de madonna Margarida. postra molber. Et cuig en aver cambe damor. Ar on fabeiz, ens pres ge men valbaiz, o ge fi vals no men tengato dampnage. Preneo man et fes fet R. qen vos sur eus plevis, quus en valrai sos mon poder et aufi len sianset. Et gant lac fianfat le dir. R. en voill canam en qua las car pro per de qu. Et ur en prec fete G. per dien. Et en aifi prenneron lar cams was la chaftel de liet. Et gan foron al chaftel, fe foron ben acuilliz per En Robert de tarascon, gera marisz de madomyna Agnes, la seror de madompna Margarida, et de madopna Agnes autrefi. Et monfegnur R. pres madopna Agnes per la man, et menala en chambra, et si saseton sobra lo lieg. Et monsegnor R. der. Aram de gatz cognada se gem devetz, amatz vos per amor. Ezella des oc senber. Et cui setz el. A gest no us die ieu ges. Et qu vos narro manzan, ala fin tant la preget, gella dit camava Guillem de Cabftaing. A gest die ella perzo gella vezia Guillem manritz et pensan. Et sabia ben com el amava sa seror; don ella secemia que R. non crezes mal de Guillem. Das fo at R. gran legressa. A gesta rason dir la dompna a son marit. El marit le respondet que ben avia fatz. Et des li parola, qella popes far e dir tot 20 qe fos er campamen de G. Et la dopna ben o fetz. Qella apella G. ding fit chambra tot fol, et flet con el tant qu R. cutdet que degues aver della plazer damor, et tot azo le plazia; et comenset a pensar, que so que le so deg del, non ara ver. Et qe van dizen, la dompna et Gnillem effiron de chambra, et so aparelliat lo so par, et soperon son gran legressa. Et poss so par set la dompna aparelliar lo lieg dels dos, prop de luis de sa chambra, et sant ferom qu duna semblanza que dautra la dompna et Guillem, que R. crezia que G. iagnes con ella. Et la doman defnaron al castal con gran legressa, et pois disnar sempartiron com bel commat , et vengueron a Rosillia. Et fi toft com R.

sontent li 20 quvia vist de G. e su seror. De ze ac la dompna gran tristessu, souta la nuoig. Et la deman mandet per G. et st lo receup mal. Ezupelles lo fais et traitor. Et G. li clamet mercé sicon bom que non avia, colpu datso qella la cassonava. Et distili sot zo com erac stat amot amot. Et la dompna mandet per sa seror et per ella; et sap ben, qe G. non avia colpa. Et perzo la dompna li dis, el comandet qel degues sar una chanson, ella qui el mostres qe non ames autra dopna; mar ella. Don el setz a qesta chanson qe dis.

Li doutz confire que don amors souenDompnun fai dir de vos mant vers plagen.
Pensun remire vostre cors car et genCus eu desire mais que non satz parvenEt se tot me des leiDe vos ges non anneiQa des vas so pleiPer francha benvolhenza.
Dompna cui beutat gonza.
Mantas avetz oblic mesOeu laus vos et merces.

Et quit R. de Rossillon aust la chanson que G. avia sache de sa molber, don lo setz venir a parlamen assi
fora del chastel. Er talletli la testa, Er mesta en nuncarnarol, et trasti lo cor del cors, et mesto con la testa.
Et anneisen al chastel. Et set lo cor raustir, et aportar
ala tuula ala molber, et setz lui mangiar ante sapuda.
Et qunt lac maniat. R. se levet sus, et dis ala molber,
que so que avia maniat era lo cor d'En G. de Cabstaing,
et mostretis la testa, et demandetit se era estat bom a.
maniar. Et ella auzi zo qui demandava, et vi et conoc
la testa d'En Guillem. Ella li respondet, et distii, qui
ara estat si bons et saboros qui aniais autre maniars ni
autres bevres nol terrian sabor dela boccha qui cor d'En
G. li avia lassat. Et R. ii cortz sobra cola spasa. Et
alla li sug a luic dun balcon ius, et esmondegast lo col.

A geft mat fo subuty per tota Catalogua, et per totat las terras del Ren d'Aragon, et per lo Res Aufos, et per sot los barons de las encontradas. Gran trifteffa fo es prans dolors dela mort d'En Guillem et dela dompna, qui fi laidamenz los avia mort R. Et ioftenousi li paren d En Guellem, et dela dompna, et tuit li cortes chavaliere das gella encontrada. Et tust cel qu eron amador, et guerriren R. a for et afano. El Reis Anfos d'Aragon vene en a gella en contrada, gant saup la mort dela dompna et del chamalier. Et pres R. et des fetzle lo chastels et las terrat. Et fetz G. et la dopna metre en un monimen. denan luis delaglessa a Perpignat en un borc qu en plan de Rossillion, et de Sardogna lo cals, borc es del Reis d'Aragon... Et so savor qu' tutt le cavalter de Rossilion et de Sardogna, et de Cofolen, et de Rengles, et de Peipalasde, & de Narbones lon fazian chascun anneal. Et quit li fin amadors et las finas amarestar pregaven Dieus per la lor armes. Et assi lo pres la Rei d'Aragon R. et desertesto, el set morir en la prison. Et det totas las sons posession als parens den G. et als parens dela. dompne, qe mors per el. El borc en lo cal foron feypellitz G. et la dopna a nom Perpignac.

Ma per non tralasciar cosa, che risguardi il tempo insiemo, ed il satto, mi piace di risetire per ultimo ciò, che si legge nell' Opera ben tara, nominata da noi in altro luogo, intitulata: Reconst de l' Origine de la Langue & Poesse Françoise, Ryme, & Romans. A Paris 2581. 4. par Mamera Patisson. Impriment du Roy, an

beer de Robert Estienne.

Quivi adunque alla pag. 124- così si legge r. Le Chastelain de Coury. XVII..

Apres les chansons de blonseigneur Gaces Brulen, faitogent les chansons du Chasselain de Coucs: duquel une home chronique que j' ay, porte ce tesmorguage.

32. Ou temps que le Roy Philippes regnoit, de le Roy 22. Richart d' Angleteure vivoet, il' y nooit en Verman
23. dois un autre monts gentse, gasiland, de prense Chang-

#### 314 DELLA ILLUSTRAZIONE

33 leer fut moult amoureux d' une Dame du pais , qui 31 estori semme du sesgueur de Faiel. Moult orent de. 31 poine de travail pour leurs amours, ce Chaftelain de 3, Couce, & la dame de Faiel: fi. comme l' bistoire le, 22 raconte qui parle de lor vie : dont el y a Romans 3) propre. Or advint que quand les voyages d'outre. 35 mer se firent, dont il est parle cy dessus, que les 1) Roys de France & d' Angleterre y furent, ce Chastelain 33 de Conci y jut, pource qu' il exercitoit volonisers les 11 armer. La Dame de Faiel quand elle scent qu' il i' en 33 devoit aller , fift un lagt de soye moult bel, & bien fast, 3) Or y avost de ses chevense ouvrez parmi la soye : dont 33 l'oeuvre sembloit moult belle & riche, dont il light un 33 bourvelet moult riche par deffne fon beaume: & avoit 33 langs pendans par derriere, d gros boutons de perles . 32 Le Chaftelain alla outre mer a gran regret de laiffer fa 22 dame par deça. Quend il fut outre mer, il fit mo ult as de Chevalerses : car il effoit vaillant Chevalier, & avoit 35 grant soye que on rapportast par deça nonvelles de ses 33 fasts, d' fin que sa dame y prest plaifir. Si advint qu' 3) à nu fiege, que les Chrestiens tenogent devant Sarrafins 33 oultre mer, ce Chaftelain fut feru d'un quarel au cofté 33 bien avant: du quel coup il luy convint mourir . Si 25 avoit a fa mort mout grant regret à fa dame ; e pource 33 appella un fien Escuyer, e luy dit : Je te prie que quand 33 je ferny mort, que tu prennes mon coent, & le mete en 35 tal maniere, que su le puisse porter en France à ma 30 Dame de Faiel, & l'envelope de ce longes sey: & luy 33 bailla le las que la dame avoit fait de fer cheveux, & 35 un petet eferincet où il avoit plufieurs anelen & diamans n que la dame luy avoit donnez : qu'il pourtoit tous jours 29 avant luy, pour l'amour & sopravveuance d'elle. Quand 22 le Chevalier fut mort, ainfi le fit l'escuyer: & prist 20 l'estremet, de luy empet le corps, de prest le coeur, de 35 fala & confit bien en bonner espicer, & mit en l'escri-23 niet avec le las de for cheveux, & plusieurs anelex & 22 diamant que la dame luy avoit donnez, & avecques une 22 letre

n letre monte piteufes, que le Chaftelain avoit eferites a 33 fa mort & fignees de fa main . Quand l' Efeuger fut 39 returné en France, el vent vers le lieu où la Dame de-33 mouroit : & se bouta en un boss pres de ce lieu : & luy 35 mesadunt tellement, qu' il fut veu du seigneur de Fatel 33 a tout deux fes privez en ce bois, & trouva cet escuser: 23 auquel el voult covrer sur en despet de son maistre, qu' 33 sl basoit plus que unl bomme du monde. L'efeuser lug 55 cria merci: & le Chevalier luy dit: On je te occirays 35 ou tu me diear ou est le Chastelain. L'escuser tuy dit, 22 que il estoit trespassé: & pour ce qu'il ne l'en vouloss 33 crosre, & avost cest escuyer pour de mourir, il luy mon-32 fira l'escrincet pour l'en faire certain. Le seigneur de 35 Fasel prest l'escriniet & donna congé a l'escuyer. Ce 35 fergueur went a fon queux , et luy dit qu' il mit ce coeur 3) en si bonne maniere, et l'apareillasse en telle confiture, 35 que on en peut bien manger. Le queux le fit : et fib 33 d'autre viande toute pareille, & mit en bonne charpen-33 te en un plat; & en sut la dame servie au disner : & 35 le seigneur mangeoit d'une autre quande que lug resem-33 blott: & ainsi mangea la dame le coeur du Chaftelain 33 fon ami. Quand elle of mangié, le feigneur luy des 37 manda: Dame, avez vous mangé bonne viande? & elle 2) lug respondit, qu'elle l'avoit mangee bonne : il lug dit : 35 Pour cela vous l'ay-te fait apareiller, car c'est une 33 Plande que vont avez molt aimee. La Dame qui jamais 33 ne pensast que ce fut, n' en det plus rien. Et le sei-3) greur luy dit de rechef : Scavez que vous avez mangé? 35 & elle responds, que non: & si lug det adone, Or sa-3) chien que vous avez mangé le coent du Chastelain de 35 Concy. Quant elle ot ce, si fut en grand pensee pour 35 la souvenance qu'elle eut de son ams: massenceres ne 35 peut elle croire ceste cose, jusques a ce que le seigneur 33 lue bailla l'eferimet, et dans l'eftrin, elle les cogneut: 35 fi commença lire les lettres, quant elle congneut son figue 33 manuel et les ensergnes. Adonc commença sort a chan-35 per , et avoir confent : et puis commença sorment a pen-22 fer .

32 for . Quand elle et peufe, elle dit a fon seigneur : Il s eft vray que cefte viande ay-ie monte aimes; et croy on qu' il fort mort , dont oft domage comme du plus loyel 20 Chevalier du monde. Vous m' avez fait manger son so coence et est la dernière viande que ja mangeray un ques : 20 me onquet je ne mangé point de fi noble, ne de fi gentil. St m' oft par raifon que apres fi gentil viande, je en n doze metre autre defur, et vous inre par ma fog, que n jamair je n' en mangeray d' antre après ceste cy. La Dame leva du difner, et s'eu alla en fa cambre, faiso fant moult grant douleur : et plus avoct de douleur qu' elle n' en monstroit la chere. Et en celle douleur, a 22 grande regrete et complaintes de la mort de son amis so fina fa vie, et mourut. De cefte chofe fut le feigneur n de Fasel corrouce amaix il n'y peut mettre remede ne bomne, ne femme du monde. Cette chofe fut fceve par a sout le pair set en et grant guerre le feigneur de Easel, na aux amis de la femme; sant qu' il compint que la... 25 chofe fat rapaifee du Roy et des Barons du pais ... Amfi finerent les amours du Chastelaint de Couci, et de la Dane de Faiel. J' euffe peu mettre la mefine bifloire an autre langage: mait j' ay penfe, que pour plus grande authorité, il falloit seulement copier ce, que j' avoir promoé de ces amours ostranges et merveillenfes... Jehan. de Noffredame qui a ofcrit des poetes Provengant, fait se mesme conte de Tricline Carhonelle semme de Raymond de Silbans seigneur de Roufillion, amie de Guillem des Cabeftan poete Provençal. Et Bocace en dit prefene anzant de la femme du Conte de Roussillon en la IX-Nouvelle de la 1211-journee de son leure appelé Decameron. Toutefoit je vont puit affeurer, que cefte biftoire off dans une bonne chronique qui m' appartient . eftrite avant CC. ant. Tant y a que les amours du Chaffelain de Consi, font remarquees anciennement, pour grander, er penibler: ainfi que det l'autheur encertain d'une chansen commençant

Le Chaftelain de Conti ame tant

On' ains por amer nus riens ot dolor (1) graindre Porce forai ma complainte en son chant.

& Euftacer le Peintrer , se plaigment a sa Dame, die que Triftan, le Chaffelain, & Bloudiaux, n' aimerent ou anes de telle mantere. De sorte que par ces tesmoignaget , on peut eftimer ma Chronique veritable en ceft endroit. Maistre François de l' Alonete, qui a bien enriensement escrit l' Histoire des seigneurs de Cones, ne fait en son leure der nobles, aucune mention de ce Regnant, de ses amours, ne de l'estud poetie d'aucun seigneme de Couce: Et dit foulement que Ravul I. du nom , sejgueur de Couci, mourut bien agé outre mer : agant esté tué à la prise d'Ascalon, l' an MCXCI. Et son corps apporté pour enterrer en l'Abbaie de Foifni. Que Enguerran fils de ce Raoul mourus l' an. MCCXL. en la sité de Sur, agé de LXX. uns : & agant dementé dix en Surse, son sils sit apporter son vorps en France enterrer en l'Abbaie de Long-pont. Que Raoul II. accompagna outre mer Saint Louis, & fut the a la Maffourre, avec Robert Conte d' Artois, frere du dit Roya P an MCCXLIX. Et son corps d la poursuitte d' Enguerran son frere & beritier, apporte enterrer en l'Abbase de Sant Martin de Laon. J' ny autrefois estimé que cestus-cy fut l'autheur des chansons, que j'ay venes escrites avec celles du Roy de Navarre, apres celles de Gaces Bruley, comme ayant vefen en mesme temps, Mais ma Chronique semble monstrer, que ce Regnant done elle parle, sut Ravul I. seigneur de Couci; le sang du quel estbauffé d'amour, ne le garda d'upoir en sa Vicillesse les pussions d'un jeune bomme. La I. de ses chanfont commençant,

Abs amours com dure de partie.

descouvre son voyage : disant,

Se mes corps va servir nostre Seigneur, Mes cuers remaint (2) du sont en sa baillie, Rt 2

t de grandise,

S rememble.

Por li m' en vois soupirant en Surie. La IIII. couple de la I. chanson monstre qu'el a vescu depuis la prise de Guy Roy de Jerusulem, & de la croix: el est a dire, depuis l'an MCLXXXVII. car il dit parlant de Jesus Christ, quand il su mors en la croix, que Ture ont. C' est chose notable que les Sarrazins sussent 14 communement pric pour Tures, contre ce que plufieurs ont opinion: disans, que le nom des Turcs commença. quant et la seigneurie des Othomans. Ce qui est faux: car plus de CCC. ans devant, les Tures estoyent en\_ pris . Par la II. chanson, le Chastelain se plaint qu'il n'oze declarer son amour, a cause de la gent mauparliere

> Mais bone dame doit savoir Connoigance et merci avoir.

Par la III. il la foubatte avoir nuc entre ses bras ; avant qu' aller outre mer . Par la IIII. il dit:

Cet donn' est pas courtois, qu' on trop delaie: Si s' en esmaie et plaint eil qui attend. Un petit bien vault mieux si dien me voies Qu' a un ami l'enfait courtossement : Que cent greigneur qu' on fait ennuiaument. [1] Car qui le sien donne recrosaument, Son gré en pert et si couste ensement, Comme fet cil qui bonnement employe.

Il y a apparence que sa dame ne luy sut tous jours emelle: car el dit en la XV. chanson.

Par Dieu amours grief m' est a consuiurier Le grant Soulas et la grant compaignie, Ey le, deduit que me souloit monstrer Celle que miert [2] et ma dame et m' amie.



Gierns

y ennayen[ement-2 milli erat.

### Giornata IV. Nov. X. La Moglie di un Medico.

#### C A P. XXXXIII.

THe Mazzoo, e Matteo sia presso di noi l'istesso nome, fi vede chiaro ( per tralafciar var, efempi) nelle Scritture, che oggi si trovano concernenti la Chiesa di S. Matteo di Pisa; laonde non sembra, che noi dobbiamo fu questo, come sopra una cosa nota, esser prolisti -Ciò supposto, da Scipione Mazzella Napoletano abbiamo noi contezza ( 1) che diede già ornamento alla Città di Salerno per la Medicina Matteo Silvatico, detto da lui Silvazio; il quale ad istanza del Re Ruberto, vale a dire tra l'anno 1309, e il 1342, scrisse le Pandette della Medicina (2) - Di costui cost Pasquale Gallo (3) Matthans Sylvations [ Mantuanas per errore, che vien commeffo altrest da Pietro Castellano nelle Vite de' Medici illustri, e poscia da altri ] seripfte ad Robertum. Sicilia Regem Librum Pandeclarum Medicina ex omnibus antiquorum Libris collectium, qui onnia Medicina fimplicia pharmasa fecundum ordinem alphabets describit, & vires explicat, as innumera vocabula declarat; idque in varies Linguis, Latina, Graca, Arabica, & vulgo ustatis apud pharmacopolas nominibus. Opus impressum est Ven. anno 2489. ex emendatione Matthei Loreti Brixtenfis. & Taurtui apud Antonium Ranotum in fol. anno 1526. Claruit anno 1320. Di costui Pellegrino Antonio Orlandì nel-

Mella Descrizione del Regno di Napoli, e precifemente della Progincia del Principi entra.

<sup>\*</sup> Ne parla l' emiditifficio Sig, Giacinto Gimma nell' Idea dell' I

<sup>2</sup> In Bibliotheca Medica.

nell' Origine della Stampa: Silvations Matthaus Medieur Mantuanur floruit anno 1336. Opur , quad Pamdeltar Medicina inferipfit, five Historia omninm verum. naturalium, & plantarum, ordine alphabetico edita, cura Angeli Catonit de Benevento Philosophe, & Medici, Reberto Rege Sicelia suferipta anno 1336. Impressa Neapoli 1474, die prima Aprilis fol. Bononia 1474, per Baltaffar. Azzoguidi fol. Hoc Opus ettam fub alio titulo ex post impressum fait boc modo . Liber Pandectarum. Medicina ad Robertum Steilia Rezem, ese omnibus antiquorum Librit collectus, quo omnia diediciaa finglicia. pharmaca secondum ordinem alphabets describit, & vires explicat, idque varmi Linguis, Latina, Graca, Arabica, & onigo ufitatis apud pharmacopolas nomenclatures , ex emendatione Matthia Morete Erixtenfit . . . . 1474 per Magifleum lo: Vurfler de Kampidone, characle nitsdiffino, magnum volumen. Ven. 1478. per Marienum. Saracenum Jol. & sterum ebid. 1488. per enudem, ebid. 1480. per lo: de Colonia. Lugduni 1478. per Marsinum Hufz, & Sec. fol. Ven. 1408. apud Ollav. Scetum fol. Il Toppi finalmente nella Biblioteca Napoletana così di ello Autore . Mutteo Silvatico di Salerno, Medico famofo, ba dato in luce Pandella Medicina Ge. Lugduni apud Hugonem a Porta 1547. in fogl.

Or pongo io qui all'esame le parole del nostro Boccaccio, assinche altri veggia se del suddetto si possa intendere, per quel riscontro, che permesso è dopo tanti secoli il farne, ciò, che di Macstro Mazzeo egli racconta. Ancora non è gran tempo [ ciò totna a pennello, giacche clarnit anno 1320.] che in Salerno su un grandissimo Medico in Cirugia [ e Medico samoso, lo dice il Toppi ] il cui nome su Maestro Mazzeo della Montagna, il quale già all'ultima vecchiezza vennta, avendo presa per moglie and bella, e gentile giovane della sua Città ec. Tanto più che, dovendo darsi alla parola Mantagna un' origine, mi cado in mente, che ella sosse peravventura Matthaus Montagna, Mazzeo della Montagna. Sopra di che altri sia giudice.

Per

Per altro, o fosse moglie di questo Matteo, che soi sospettiamo, o pur d'un altro, quella, di cui qui si ragiona, risguarda il fatto nella Novella contenuto ciò, che da senno, e suor del caso di favoleggiare serive il Boccaccio stesso nel suo Laberinto d'Amore, dell'edizione de' Giunti da me citata, a car. 44. cost delle Donne: Quante già su per le sommità delle case, de' palagi, e delle torre andate sono, e vanno, da' loro amanti chiamate, o aspettate? Quante già presumettero, e presumono tutto 'l giorno, o davanti agli occhi de' mareti sotto le ceste, o nelle arche gli amanti nascondere ?

Circa poi a Messer Ricciardo di Chinaica, si toccò

alcuna cofa di fopra nella Giorn. II. Nov. X.

Era costui chiamato Ruggieri da Ierole ( che io flava in qualche dubbio, che fosse da Eboli Terra profisma a Salerno ) di nazion nobile ce. Presso a queste parole sa una nota marginale Amaretto Mannelli, e nel sarla ci dà notizia di un modo di dire de' suoi tempi, del quale siamo noi, per quanto mi sembra, all' oscuro. Dice adunque: On locati sieno i bendoni de San Gallo, che costei pur non prese il peggio, come. P altre si dice, che sumo. E sio io pensando se questo sia detto da custie, od altre portature da testa, che si vedesero stese per bucato soventemente allo Spedale di S. Gallo, da noi di sopra descritto; o sivvero dall' infisse di qualche immagine di S. Gallo ivi dipinta.

Malfi. Amalfi, Città Arcivescovale discosta da Sa-

lerno quindici miglia...

Nà stette guari , che e' fu addonneurato. Dante.

Ma ei nom stette ld con essi guari, Che ciascun dentrà a pruova si ricorse. Maestra, val qui Padron di bottega.



Genra.

### Giornata V. Now, I. Cimone .

#### C A P. XXXXIV.

A quali antiche Istorie de' Cipriani traesse Giovanni Boccaccio la presente avventura, a messembra ignoto, nè so trovatne lume alcuno in Filippo Beroaldo samoso, che due secoli, e mezzo sono la tradusse, portandola in Latino, mercecchè segui egli le parole stesse del Boccaccio, qualora mostrò di approvarla per cavata dagli Annali di Cipro: In qua, sicuti priscii Cypriorum annalibus proditum est, sust olim Aristippus. Solo mi vado io rammentando l'agevolezza, con che Giovanni potette vederle, dacchè ebbe stretta aderenza col Re di Cipri Ugone IV. satro Senatore di Roma da Papa Innocentio VI. e che lasciò totalmente il Regno, e la vita l'anno 1360, e mi sovviene, che secondo Eschine nella decima Pistola, Cimone Ateniese, rapi Callirione fanciulla sui sune Scamandro.

Checchè sia dell' averla egli tolta più da uno, che da un altro Istorico, o Poeta, ravvisa Udono Nisseli, che l' avvenimento sia in Teocrito. Udiamolo pertanto ne' suoi Proginnasmi Poetici Volume I. così parlante del Boccaccio [1] Fra le sue immortalate Novelle, al cui paralello non possono venire le Favole di Luciano, di Apuleso, di Petronio, e finalmente di nuno Mitologista antico, o moderno, una ve ne ba sopra Cimone Cipriano; il quale di gosso, e intronato, e solido, per virtà d' Amore divien tutto il contrario. Nella persona di costui si veggono mirabilmente ristretti, ed espressi tutti gli esfetti più segnalati, che son convenienti, o naturali in Amore: Opera da fare sinpire l' Arte amatoria di Ovidio, e 'l Compito amoroso di Platone.

Ma

r Proginn. 13. pag. 63. dell' impress. del 1610.

Ma conciofficced alcuni Cemoni più affai beflismi di questo del Boccaccio, ardifeono di calumniar il grande Scrittore, che abbia contr' al verginule trasformato uno, di Terfite al prefto in Uliffe; compien mostrare, che siccome gli allocche, e barbagianni, e simile necellacce notturni ricevono abbagliamento, e fluprilezza dal Sole, corì gl' ignarante non potendo ben penetrar l'acutenza, e la profondisa di un tanto ingegno, rimangono del tutto confufi, e mentecatti. Di che autorità, di che fama fia il Boccascio in queste Novelle, domandianne al Compilator de' Proverbj Grees, e Latini, il quale, benebè dedito, ed esercisate in gravissimi study, contuttociò lesse, c enerò della sua testimonianza il presente successo di Cimone su questo Proverbio 13 Amor docet musicam 33 dicendo appunto così 35 Amor è taceturno reddet loquarugo lum, è verecando, flupidoque, comem, ac blandum, 20 e negligente deligentem . Extat in bane sententiam n non illepida fabella Boccatti de Cimone; que taclus 25 amore puella, ne poffet ut rusticus fastedire annie liten rarum ac morum genere semet expoletit te.

Ma estornando al pretermesto discorso, è da sapere, che questa Novella già da Teocrito abbozzata, viendal Boccaccio con infinita maestria persezionata. Peroccibe appo il Greco Poeta i introduce un Pastore santo grossolano, e il unovo squasimodeo, che i suoi buoi, e i suoi castroni l'arebbon potuto tenere a squola di cossumi muani ec. Il Cimone del nostro incomparabile Novellatore non per infeme, nè assezionato a persona nesanda, ma ferito di nobilissimo ardore d'una pulzella per nasceta, e bellezza, e onesta, molto commendabile, tutto quanto si trasmita in meglio, inalizato a gran cose per istinto, e potenza d'Amore; il quale o per savole, o per issorie, o per ragion sisca si può sempremai provare, che

abbia occulta, e soprannatural forza in noi.

L' Autore de' Poeti Siciliani Bucolici Lib. I. 2. 343. dice, effer grande l'onore, che ne rifulta a Su Teo.

Teocrito, nel poterfi annoverare tra tanti fuoi generofi seguaci il Boccaccio. E comecchè egli dubitasse in prima fe il nostro Boccaccio avesse poturo leggere l'Opege di Teocrito, convien supporre, che egli si disingannasse dipoi sapendo, che egli stette in Napoli, e che, secondo altri, paíso in Sicilia, quando che fosse, ovo & favellava il Greco Idioma. Cosi il chiariffimo Monfaucone nel Diar. Ital. Cap. xv. In Calabria enim, & em alter Neapolitani Regni regionibus, atque in Sicilia, ad proxima usque sacula Graca Lingua obtinuit, ut non plebese folum ufu. Jed erram Ecclefiafteca, in officier fuir Graca Lingua frequentaretur, denec Sente IV. inffu, at decreto, omnibus at Latine perfolverent officia provisum... eff. Veggasi il dottissimo Sig. Giovanni Lami De Michaele Glyce Differt. pag. 2. E quello, che è più, difingannato fi fara il fopraddetto dal trovare, che il Boccaccio, non che in Sicilia, in Firenze diede forte mano al Greco idionia e nell'imposfessariene egli Refo, e nel renderne gli Autori comuni alla fua Pattia.

Prima però di passare a toccare di Teoccito, mi piace di fermarmi qui fulle parole del Boccaccio: Vide fopra el verde prato dormire una bellessima geovane con veflimento indoffà tanta sotisle , cc. e feute destarfi un penfero, el quale nella materiale, e groffa mente glà ragionava, coffee effere la più bella cofa, che giammai per alcuno vevente veduta foffe ec. e parendogle oltremodo più bella, che l' altre semmine per addietro da lui vedute, dubitates non fosse alcuna Des; e fare confronto coll' espressione dell' Epistola VIII del Libro primo delle Epistole Greche, e Latine di Aristeneto, narrante di una femmina al bagno, in cui elucebas ex densa nigraque. coma callum album, se rubicunda zena, pulcri aterque. per se colores, sed splendidiores co. Cupidines testar, mi prene eam vidsffem, credidiffem vedere me unam è famosti Nereise. Ma ora venghiamo a Teocrito.

L' Idellio di Teocrito, da cui sembra presa la prefente Istoria, è il vigesimoquarto nella versione d' Andrea drea Divo di Capodistria [1] e sì in quella posteriore del celebre Anton Maria Salvini : in altra però è il ventunesimo. In somma è quello, che s' intitola il Bifolchetto, grazioso in vero, e tenero, e leggiadro

quanto qualifia altro.

Dacchè per consentimento degli nomini savi tra' più testuali Traduttori de'Greci Poeti si pone Anton Maria Salvini, io credo, the servirà all'effetto di sar vedere il Boccaccio imitatore di Teocrito, il riportat ch' io sarò a confronto alcun passo dell' Autor nostro, e della Traduzione Salviniana: Nel rozzo petto, nel quale per mille ammaestramenti non era alcuna impressione di vettadine sco piacere potuta entrare. Il Salvini:

Non imparat baciar villano,

Ma premer so sol cittadine labbra.

L' Autore nostro: Non solamente la rozza voce, e rustica in convenevole, e cittadina ridusse, ma di canto divenne maestro, e di suono. Il Salvini:

E dalla bocca me scorreva voce

D' un siale di mele assai più dolce;

Soave la maniera del mio canto

O suone la sirenga, o pur col stauto

Parte, o con canna, vover colta traversa.

Or la presente si è la seconda delle Novelle, che del Boccaccio tradusse il Beroaldo accennata di sopra a car. 263. ed impressa coll'altra in Parigi nel 1499.

Mythica historia in Latinum e vernaculo sermone conversa.

Cyprus insula est, quondam novem Regnorum sedes. Oppidis nobilibus inclyta, & ugrorum secunditute nullè insularum postserenda; in qua, seuti priscis Cypriorum annalibus proditum est, suit olim Aristippus bomo baud dubie nobilissimus, & omnium popularium longe locupletissimus; poteratque & esse, & dies merito salix, nist eius St 2

s Quefta vertione è certamente de qualche ratità a moveril.

felicitatem unica en re fortuna obnubilaffet. Namque. inter complusculus films muns elle erat, qui proceretate fintura, & eximia totius corporis pulchritudine reliques omnes adolescentes longe auterbat; verum infanus, & vecors, eur Galeso nomen suditum a parentibus suerat : sed quia neque dostrina proceptores, neque castigationibus paires ... meque folorisa educatoris litteras, aut bonos mores unquam percipere poineral, eratque voce absona, lingua infacunda, moribus bellusuis magis quisa bumanis pegditur , ludibrie canfa ab omnibus Cymon unneugabatur . quo nomina Liugua Cypria Beltius figuificatur. Cum pater filts vecendiam egerrime ferret, underetque illius frem omnem effe penitus deploraram; no prefentario quotidie dolore afficeretur, Cymonem amandatum villacare subet, & procul a rebut urbanit aum tillicombut exercere agricolatione. : qua res Cymous fust perquam sucunda, utpote bomini minime politico amantique magis mores rufticanos quam civiles . Is ergo dum res villaticas curas, tr en predise colendas opera plurimum fenduque confumis, forte die quadam. accidit, ut bora postmeridiana folus obeundus paternos agros unico tantum ferpione comitatue ingrederetur, nemus pufillum quidem, fed quod in illis regionibus ameniffinum foret: & tung cum effet menfis Matue, vernaque temperies , frondibus veftetiffimum vifebatur. Com. effic octofe inambularet Cymon, fortuna duce, pedetensim metrat pratulum perquam exiguum, quid proceriffima arbores undique seprebant; in cuins angulo font lympiden aquet fregidesque speltabiles scaturiobat; ennen videt fupra virentet berbae puellam dormientem perfetta. formofitate confpicuant; qua vefte adeo tenni atque pel-Incida erat induta, ut nibil pene uivei coloris tegeretur. Infra cinclurum velabatur lintoo candidiffima tonnifimoque. Prope cam ancilla dua setiam pediffequus unus pariter formen capsebant . Hanc ube confpicates of Cymon non. aliter , quam fi nullam unquam print feminam vediffet ... attonitus bafit, & baculo ennimut, mulia edita moce, eteam atque ctian mulieres faciem contemplatur. Gr mirabundun aris:

oris lineamenta folertiffine rimatur . Inde paulatim in... rude pettore craffifque precordies; intra qua nullum politica urbanitatis veiligium per mille antebat documenta peneirare polucrat, exorta est nova cogitatio, qua in... ausma alsoquen pengus encultoque descurrent, sic ratiocinabatur : nebel enter mortales bac formofitate puellars wifum effe formofins. Copit dein inculente femine omnem babisudinem diligenter explorare, & particulation fingillazimque decorissima membra landare . Capillos imprimis flavos admirars, quos aures colores effe cenfebat. Idem landare frontem, nafam, or, ceroscem, brachea, pellus, repenteque en ruflicano, de agricula, fallus arbiter, de spellator elegantiffimur formarum, vebementer concupifcebet vifere eculor, ques ella fomno marcenter, ac languados babebat occlusor: quot Cymon, nt contueri poset, sepine wolnit puel-Lam expergefacere; fed cam pulcherrina, at wennstiffina fupra reliquat omnet multeres, quas ullo tempore con/pexiffet , fibt bederetur , verere capit ne una foret e numero Dearum: neque aras cam bebete, obtufoque sugemo, quin. diindicaret droina mortalibus, celeffica terrenis venerabi-Liora effe debere, ideoque fespfum cobebene prestolabatur nt suapte spoute puella expergisceretur. Et quamoir ifta cunttatio umus longa effe videretur; samen infolita voluptate pellellur, & spectaculo novo captus, illine abire non poterat. Spectante seaque Cymone, & bac spectandi vo. lupcate perfenente, post intervallum non modicum expergifeitur puella, sur l'obegenta nomen parentes indiderant :qua sublato capita, patefalles oeults conspicata Comonem bacillo inuixum aute se ipsam confiscatem vabomenter admiratur, enuque bie verbie affatur. Qued tu, Cymon, id. born per bos nemus inquires? Erat Comm Copper fere annibue cognitur , partin fun faina fingliciture, partim mibilitate, divitusque paterner, qui ad labigenca verba nibil respondent conlet figit on eculit puelle cofque. obtatu inconvoucents contuetur, existemans en ellerum falgore manare suavitatem exceperantifimam , qua iffine: ansmum afficeret en eseperta voluptato, gandioque incredisbili :

bili: quad cum virgo animadverteret, vereri eggit ne illeobtutue encourrent, & emmobiles marer bomener encultor, & succepiler executaret ad aliquod molsendum, quod in funm epfius dedecus redundares : quocirca excitates pedifleguis festimenter excurpent vale, inquit, o Comon; & abeit. Ad bec fubiccit Cymon, ego vero, puella, te libentiffime comitabor. Iphigenia, quamvit illini comitatum atque. commertium afpernaretur, tamen bounnem ab fe abigere. non quivit, donec ad virginis fores perventum fores. Poft bac Cymon domum paternam repetent obstinate affirmat fe nolle ampline villicare, & vitam enflicam eulpane ineipet urbanam ampleneri. Hoc patri reliquifque propinquit moleftum effe cupet, que tamen tantifper exfectandum. effe conflictment, dones intellegant caufam tam repentina in bonunem mutationer. Cum staque entra Cymonic procordes, sutra qua nulla dollrina litteraque ullo unquam... tempore penetraverant, Cupidinis sagitia penetrasser, cum Iphigenia pulcbritudine captus mores repente mutajjet, unit partid admiratione parentem, fuofque ommer necessarios affecit. Primum petit a patre, ut veffetu non minut netido quam featrer, veltiatur; quo facillime impetrato vitam ducere parat cum politicie adolescentibus. Singula diligenter inquirere, & fludiofe rimari, qua amatoribus conveniant. Idem, sunffis vebementer admirantibus, intra bretzessimm temporer entervallum non folium letterar dediest elementariat , fed inter philosophor excellentiffimor extitit. Caufa vero tantarum rerum folur erat amer Ipbigenta, quo duce non folum lingua besitantiam emendavit. wocem en aspera ac susca claram suavemque effectt, fed etiam umfica defespiena fallne eft pereteffinne ; sdem equitande doctiffimus; in re militare solerissimus; in... maritimit terrestribusque expeditionibus experientissimus exiflere, breviterque, ne particulation vertuter eint enumerem, sutra quadriennium invenir evafit indolir probatiffima, ita ut modeftior, elegantior, pluribufque animi dotibut decoratus quam omnes alsi Cypru adolescentes existimaretur. Quid ergo de Amere predicabimus? Quibus precouiss

Amorem extollenous? Equidem com in animam Cynonis generofissimam fidera natalicia vixtates egregias infudiffent , fortung invida venculie illar firmiffimie vennergt , incluseratque entra precordia, ne milo pacto emergeres possent, & sese oftentare: folur Amer nodes eller diffoluer, refregitanc, utpote ipfa fortuna valentior, alque potentior. quique ingenia fopita atque marcefcentia excitare fubinde confueverit, eaque tenebris involuta crassioribus suaviter in Incom lucidiffimam educere. & mobercule, cupido fepiffime folet ex lucis tenebrecofis extrahere spiritus generofor, & in loca cliuffrissima suo sulgare perducere. Igitur cum Cymon amore lpbrgenia exeffuani, nonunquam, pront invener amorabunds facere confueverunt, a retto aquoque. discederet unibilominus Aristippus aquo animo cuncta serebas ia filio, quem videbat propier amorem en vervece & rufticano fallum effe politicum & urbanum aquin etiam... cilum nonunguam bortabatur, ut omnebut ficit enpiditatibus obsequereine . Caterum Cymon , qui vero nomine Galefus dicebatur, reminiscens se ab Iphigenia Cymonem quase namine contumeliofo furffe nuncupatum, banc notam tollere, ac maculam abolere conflitut. Et cum flagrantiffmas Amorie urediner cuperet emoderari, frequenter Cypfeum appellat lpbegenia patrem, ut fibi fileam despondeat. Ille vers afferere fe eam campridem despondiffe Pafiminda suvens inter Rhodies inchener generofiffine, neque dutan... fidem vellem prevaritare. lamque appetebat tempus pa-Clarum ungitarum, sam sponfur sponfum meserat accerfitam. Tune bee fecum Cymon: Iam temput enflat, quo tibi, Iphigenia, demonstrum, quanto te amore complector, quanto tui defiderio estram: tu me bominom en bruto feeifte, zu me politicum reddidifts quod fi mibi Dei concofferent at ego to unore potent, thought funtifing contubernes fruar , nibil veresr quin Des fin futurns quamfinilhims, & professo ant morear, ant possidebo te comingem . Hac fecum extrocrnains aliquot amicorum nobile genere. mator furtim convocat, cum quebus cuallit communicat, 🖝 and fiere vellet eftendst - more clauculo navigious ernet :

rebufane omnibus infirmit ad puguam navalem accommodates : quebus adamuffim perfectes, novem confcendit, & ventis vela committit preffulaturus in mars navigium... quo Iphigenia ad maritum in infulam Rhodon transportare debebat. lam sponsa pater bonorifice, atque bospitaliter acceperat Rhodios homines miffos a sponso; sam nova\_ unpla navem ingressa maritimum ster capessebut, & Rbodum versus prorum velaque flexerant. Ecce Cymun, qui ad bor vigilanter excubaverat, die proximo aggreditur navem Iphigenia suo navigio ad preleandum ornatessimo : & in puppi flans serociter in eor inclamat, qui sponsam comitabautur : flate, viri, vela colligite, aut omner naufragio occumbite. Adversarii Cymonis iam firinxerant gladios , seque nautica certamini properabani . quo animadverfo Comon menum ferream, quem arpagonem vocitant, in. puppim Rhodiorum frenue insicit, navemque remorans mavigio suo rostrato artissime connestit. more leonis enbati instar non expectato sociorum anxilio solus Rhodiorum navem infilient cunita perturbat , & Amore vires fuggerente, firefio mucrone in medior bofter viriliter ineursat : Or eum bine unur, inde alter, more plurer vulnerarentur, Rhodei fuet veribus deffidentes cum neque repuguare, neque effugere possent, sese Cymoni dediderunt; que deditos fic affatur. Rhodis homines, neque prada cupiditar, neque ullum in war adium mibi persuasit, ut ex Cypro discedent, vot in mediis fluctions incrmes, ipse armains aggrederer; fed res illa, qua me ad boc smpulit; qua a me amplissima excistimatur; quam acquisiviste opera precium esse censeo; ca a vobis facillime, de eum pacificatione concedi potest; ea autem est sphigenia, que mibi nibil est neque carius, neque sucundint; quam cum ego a parentibus amice, & comiter impetrare non potuissem, Amor me coegst, ut a vobis bosteliter, & armatus anferrem : deftinavi ipse mecam succedere vicarius mimeri Pafinunda, & agere lphigenia maritum: proinde cammibi tradite, & Dies bene faventibus en patriam remigrate. Rhodie, quor vir magir, quam voluntas ultronea co-

gebut, lacbrymabundi Iphigeniam Cymoni teadant; qua cum ubertim fleret : noli, inquit Cymon, generofa puella, te epfam macerare, nil eft quod vercaret: ego fum ille tunp Cymon, que te dentifeime, ardentifeimeque deperior, qui propter eftum amores torrentsfremum mayer merus bakere. te unurem, quam Pafimundar propter paternam pallionem. Que delle ad focier reveritiur, & Rhodier, tradita lphigenia, cum rebus omnibus enviolatos dimettet. Cymon, que fe beattorem cunclis mortalibus existimabat, aucius tam. opulenta, ac prorfus regals preda, cum focist confultat su presentia non effe in Cyprum redeundum; quocirca communt confilto Cretam verfut navigare molinatur, nod onines, & potissimum Cymon, se se tutos fore credebant, cum eller cognator, & amicos pluremos baberent. Sed fortuna qua l'obrgeniam Cymoni fuerat gratificata, utfoie Dea. mobiles , confestem gandia vertit en luctus lamentabiles . Vin boris quatuor ab difceffu Rhodiorum, enactis fupervenit non, quam Cymon ficienter prestolabatur, quamque Abe noclebus omnibus dulciorem fore cam mente conceperat: ecce procellofa sempeftar exorstur; culum fit unbibur atrum, mare ventis furentibus undabundum. Nemo, quod utile fallu foret fater despicere : cuults trepidare oblits nauticorum ministeriorum. Ques verbis idoneis poffer explicare quanto ingrore ed tempores Cymon effet affe-Elus? Tyfe fecum reputabat ideo fuor fibe amores endulgere Dear voluisse, ut mortem fentiret afperiorem, quam print fine lybigenia fubire non magnopere vecufaffet ... Dolent, lamentanturque Cymonis focu: fed lphigenia ubertim flens supra omnes dolore conficient, ad fingulos undarum fluctus tremebunda, & Cymonis amorem audaciam. que plorabunda detestatur, tanquam turbo silo proceilosus pon alsunde feveret, quam ex indiguatione Decrum unlenteum Cymonem puelle raptu eum gandealt voluptate potrei: Polentiumque ambet simul grumuabile marte defungi. Inper bot quellares esulatus nanta, remigesque que se verterent neftiebant, & vente in berat magir magifque increbrescente navie appellitur ad insulate Rhodon, quama

illi Rhodon este pro tempestate stire non potenant . Rio viribut annime, ut em under ad terram quoque modo da. frendant, de fola fainte cogetantes, ad eum forte locum. sea volentibut fater, pervenere, que Rhodes elle, quar Cymon abire permiferat, paulo ante pervenerant; nec prins fe Rhodon delator fuiffe noverunt, quam aurora excriente viderunt navem ab ipfir pridie dimiffam vinc tels talbu diffantem. Quanobrem Cymon fupra quam dici potest anmins timere cupit, no ed fibe quod mon accider, accideret. Inbet confestim omne adbebito conatu, elline educi navigrum, quocumque alio deferatur partifacieus : unllibi enem se periculosius, quam estic este posse existimabat . Constus remiguin, fociorumque maximi, fed inefficaces ex-Bitere , restantibus Bentis; quorum qu wel invitifius in... Littus detruduntur; ubs e veflegio recognits funt a nautis Rhodsorum: tunc ex silis repente unus curriculo et ad-Willam, band longe difficam, quo globur ille Rhodierum. mobelium se contulerat : essque ex ordine narrat Comonem cum lphigenia eadem, qua ipfue, tempeflate ad idem littue deportator fueffe. Que andere Rhodie adeleftentes flatim gandio profitient agriculifque compluficules vocatie ad mare procurrentar Cymonem una cum Iphigenia iam iam fugam meditantem interceptunt, captofque ad eamdem. villam illico ducunt. Venet eadem paulo peft L. finachur. que slio forte anno fummus eras Magifirasus Rhodsorum, flipatur globe militare, qui Cymonem fociofque in carcerem dues subet , ficuti l'assimundas ubs rem compen referviffet eum Senatu Rhodienfe constituerat . Sie infortuusiffimus amator, quam paulo ante lacrifecerat, lphigomiam amittit. Count preter paneula fuevoa mbit dulces guilaveras. Hanc fimimates matrona complures comiter accipione, fomentia resovent, solacia mitigant, partim est capituitate subtristem, partem ex maritima fatigatione. defeltam- manfitgue apud illar ufque ud condictam diem muptiarum : Cymoni ficuifque vitam carcerariam vivereconcessum est ob eam, quam epfe Rhadus invenibus indulferat abennde fatultatem. Pafimundas autem pro virili

pile parte urgere, inflare, ut in carcere necarentur, que in perpetuum detruft fnerant , vitam grunmofum ficuti par eft degentes omne prorfus voluptatum fpe viduate. Interea dum Pafimundas apparatum auptralem pre facultaribus instruit , fortuna proinde ac penitudine affecta comminiscitur suppetiat Cymoni Salatares . Erat l'afininda frater natu quidem minor, fed vertute non minor nomeme Hormifdat , qui post dintinum consultationem decreveras ducere unorem puellam quandam nomine Cafandrum. quam forma feitulam afflictim deamabat Lifimachut lettur Pafimundas nuptialem feftenttatem maximo appara. su celebraturus optimum fallu duxit frairs perjuadere ... mt codem quoque & epfe der unerem ducere vellet ; eta. non fe fe superfossuros empenfir unperarum duplicates . Itaque negocium cum parentibus Cafandea componit, ut puella Hormsfde frates despondeatur : utque codem die. quo spfe duceret uxorem lpbigentam, Cafandra itidem. a fraire duceretur. Ha confultationes mirandum in modum difflienere Lyfimacho ab omni iam foe decidenti, euc perfuafifimum ernt Cafandram fibe nupturam fi Hormifda non nuberet; sed quod prudentis vert officium eff , premie altum corde dolorem fecum epfe volutaur, quo paeto bafce nupriar diffurbarer, ner nila inventa ratione de puella rapen deliberabundur fecum aget; ed quod elli facile fa-Elu band dubre wedebatur, utpote fummion agents Magifira. tum. Contra ab boc incepto bominem revocabat diguitas bouaris, curus decus auget facenores dedecus. Taudem. post multiplices consultationes amore cessit bonestar, de pas tio succubuit appetitus: namque Lysimachus destinat, vel eum distrimine falutir, rapere puellam; & dum animo pertractate quo ordine , quibufoe opitulatoribus boc negocium conficiat, forte Cymonit reminiscetur, què una cum sociie carcerer publices cuftodela continebatur. Re delegenter penfitata, it non minus animo, quam pedibus in banc fen-Leutiam, neminem neque fideliorem, neque probatiorem. ipfo Comone ad hoe munut obeundam poffe reperiri, quem proxima more notto intra cubiculum finne furtem introdu-Tt z  $a_{m}$ 

Elum fic affatur. Quemadmodum, o Cymon, Dii ad bona Bomsnibut largienda propensi funt, ita bomsnum quoque. virtutes folerter expendunt : & quos in tolerandis calamutatibus fortes offenderint, illos utpote magnanimos madorebus beneficiis prosequantur. Voluerunt Dii experimengum tua virtuist capere splendidiut certiusque, quam quod sutra larem patrium divitits copiosum tu per temetipsum... preftare potniffer, & ficut fando audivimus, te ex bruto, atque insensato ingeniosum solertemque effecerunt; dein\_ cum fortuna colluctaniem , & nunc carcers tetro mancipiatum experiuntur, nunquid altur in presentes fir, atque zune erat eum preda parta potiebarit. Quod fi eden. er, qui sampridem fuilli, nibil unquam ab immortalibus Dit fibe antebae datum eft sucundeut, opiatiufque ea. re, quam en presentia largiri moliuntur. Quid id sit me pristinas vires animositatemque recipias paucis edocebo. Pafimundas infortunio tuo letus procuratorque necis sua vegelantissimus festinat auptias Iphigenia celebrare, ut capiar voluptatem ex ea preda, quam forinna tibi primo benigna concesserat, more infensa surripuit. Quanto autem tibt bee ret dolori effe debeat , fi vero amore. flagras, plane cognosco. Hoc codem die Hormisdas Pafinunda frater finilem in me, ac pene camdem intursam. concennare moletur, volens & epfe unorem ducere Cafandram, qua mibi rebus omnibus est preciosior. Ad bac incommoda contumelsafque propulsandas sola nobes a forjung wiring reliella oft. Ein age, has duce striftifque gladie fat nobis via vi , tibe ad fecundam, mibe ad primam puella razinam. Quod fi me ducem pu'eberrims facinoria Arenne sequi non recusaverie, in manibur inis est & libertar, & Ipbigenia: quibus duabus rebus nibil apud te expetibiliut effe debet. Hac Lyfimachi verbe Commis animum band dubie refocillarunt, erexeruntque, que flatim citra consultationem respondent sie inquit. Reminem, Lysimsche, neque sideliorem, neque fortiarem. me pates invenire ad boc facinus peragendum; si modo quad memorar fallum fortuna fequetur. Quocirca quad

mibi agendum fit tu ipfe profpicito, & ego te ducem. inconstanter subsequar negus imbellis, neque meticulosus. Ad bat Lafimachur: perendie, inquit, nova nupta ad gdet maritales ducentur, intra quas not una cum focus fideffimie armati eirea primam nocles vigiliam irrumpentet, illasen ipfo convivio rapiculus, rapiafque ad navem, quam... ob id ipfum clanculo fiere iuffi, perducemus, nemine parcentes corum, que objeftere, & negocium nobis faceffere. tentabunt. Placuit ordo rei gerende Cymons ad prefitssutam usque diem en carcere dessimulanter commorants . lam venerat dier nuptiff deftinatur, qua pompubiliter, atque magnifice celebrautur. Dum tata duorum fratrum domue regali lunu filendicat, & nuptials fervet apparatu : interes Lifimachus omnibut rebus negocio accommodatie enstructur, Comonem, Comonssque socios, neceson & suos, telles fub vefte gladsis, trifariam dispertit. Namque alti fur-Itm mittuntur ad portum , nequir confeendentibut navig. empedimento effe possit; alsi su vestibulo lecantur Pasimunda domus , ne a quopeam exertus enterclude queux : eum reliquit spfe unaque Cymon unpstalia tella fub condeclum tempus sugrediuntur, fealer confeendant, equatiomem irrampunt, ubi nova nupia, una cum pluribus fammatsbut matrouss, ordinarium sam discumbebant. Ibs mensie precipitanter inversir fuam quifque corripiont, eafque. affectis mandant ad navim e vejtigio deducendas. Sponfa, reliquaque metrone fletu lamentet, & einla u femineo suncta complere. Cymon, & Lyfimachus firictis gladus viam fibi facientes, nemine reinclass audente. Raptem. descendenter, scalar emetsuntur, abs ellis obviam sti Pafimundar, que bos tumultuofo firepitu excitatur enorme baculo dextram obarmaverat; quem Cymon illu in caput librato obtruncat, ad cauer peder corruit moribundum. Hormisdat quoque periclitanti fratei suppeteat ferre comaine uninere Cymoner enteremitur; alreque non panci perempts cecidere, qui aust suerant manum cominus comferre . Igitur ille relinquentes Pafimunde domnm totam fauguine redundantem, plangoribufque, atque tumultu re-POSE-

boantem, ad unum incolumes fine interpellatoribus ad mare perveniunt. Ibique en navigio raptas puellas cellocantes, epsique cum socies pareter conscendentes oram folwunt, & ventir vela committentes remigumque opera. nava utentes, quamocissime abscendunt a listore jam tam plurimis referto, qui auxilia, sed serotina, ferebant capticiis puellis. Ipfi vero in Cretam sospites pervenere, ubi ab amicis, atque propinquis bospitaliter ac comiter excipiuntur, ibique celebrantes festivitatem nuptsalem nxores ducunt expetitas diutino ex ea rapina gaudio perfruentes. Apud Rhodios, Cypriosque varis super bac re tumultus, variaque perturbationis exortae, postremo amicis necessarissque utrobique deprecantibus effectum est, ut post temporarium exilium Cymon cum Iphigenia, Lyfimachum cum Casandra, bic Rhodon, elle Capron in suam quesque patriam remearent, ubi cum suis feliciter concorditerque Vixerunt .

Di questo Cimone del Boccaccio parla ne'suoi Motti, e Facezie Lodovico Domenichi a car. 258. raccontando di uno studente ricco, e gosso di Bologna, e dicendo, che non aveva avuto mai sorza Amore di sare in lui

l' effetto, che egli fece in Cimono.

Notifi in fine, che alle parole: non solamente le prime lettere appard, ma valorosissimo tra' Eslosofanti divenne, Amaretto Mannelli scrive alla margine: Messer Giovanni, questo non cred' io, nè anche tu. E sutto:
nelle cose belliche ec. soggiugne: Pur bussa; sh' i' nol credo; che questo non è pigliare una pillola.



## Giornata V. Nev. 11. Gostanza ama Martuscio Gomito.

## C A P. XXXXV,

L Sansovino ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi del Decamerone, cost ci fa vedere questa Novella: Il configlio dato da Marinecio al Re di Tunis d tolto dal Villani nell' VIII. Libro, laddove ragiona dell' impresa, che se Cassano Re de' Tartari contro il Soldano, il quale su da lui sconsitto per aver usato questo rimedio del sar le corde, sottili agli archi, acciocche le cocche non potessero entrar nello corde prosse degli archi degli inimici.

Ed in fatti così configliò nel Boccaccio Martuccio il Re di Tunifi. A vos convien far fare cerde molto più sottils agli archi de' vostri arciers, che quelle, che per tutti comunalmente s' nsuno , ed appresso far fare facttamento, le cocche del quale non sieno buone, se non a queste carde sottils: e questo convien, che sia si segretamente fatto, che il vostro avversario nol sappia, perceocché eglé ce troverrebbe modo: e la cagione perché io dico questo, è questa. Poiche gli arcieri del vostro nimico avranno il suo faettamento suettato, ed i vostri il suo, fapete, che di quello, che e vostri faettato avranno, converra durando la battaglia, che i vostri nimici ricolgano, ed a' vostri converrà recoglier del lero. Ma. gli auverfarj non potranno el faettamento faettato da vostrà adoperare, per le picciole cocche, che uon riceverauno le cerde groffe, dove a' vofiri avverrà il centrario del fuettamento de' nimici ; perciocche la fettil corda riceverd ottomamente la factia, che aprà larga. cocca, e cost è vostri saranno di sacttamento copiosi, dove

dove gli altri ne avranno difetto. Al Re, il quale, favio rignore era, piacque il configlio di Martuccio, ed interamento feguitolo, per quello trovò la fua guerra, aver vinta co.

Giovanni Villani altrest lodando Cassano figliuolo d' Argon Signore de' Tartari, di fenno, e valentia, cost di lui ragiona: Alla fine per senno, e valentia del detto Cassano, il quale si tenne a piè con parte di sua gente, instino ch'e Suracini ebbono tanto saettato, ch'ebbono voti i turcassi di saette: ed acciocchè è Saracini non potessono ristettare sopra i suoi le loro saette, ordinò, che tutte quelle di sua gente sossiono senza cocca, e le corde de' suoi archi con paliottoliere, che potenno saettare le loro, a quelle de' Saracini. E ciò satto, con ordine a certo suo segno fatto, montarono a cavallo, ed aspramente sedirono i Saracini per modo, che assatto li missono in istonssita, e in suga; ma molti baracini vi surono morti, e presi, a lasciaro tutto lor

campo, e arnefe de gran ricchezza.

Se colia mutazione debita de' nomi cagionata dalla lontananza dell' avvenimento, noi facciamo ben ragione, il fatto di Martuccio (eguì veramente l' anno 1299- tempo, nel quale il Boccaccio non era nato ( onde l'ebbe dipoi per altrui relazione ) e nella età gio-. vanile di Giovanni Villani . E perciocche quello : ed accrocche i Saracine non potessono resactture sopra. i suoi le loro suette, ordini, che tutte quelle ec. uno al punto fermo manca nella ultima edizione de' Giunti [ avvegnache pur sia nelle stampe antiche, e ne' manoscritti ) di qui è forse nato, che ne i Deputati, ne altri, hanno, fuor del Sanfovino, conferita la Novella presente col racconto del Villani, conforme è pur necessario di fare in questi casi, e come si vede aver glovato di sopra nella Giornata I. Novella VI. a ritrovare la verità de' fatti.

# Giornasa V. Now. 111. Pietro Boccamazza:

#### C A P. XXXXVI.

Sembra al primo aspetto, che nella presente Novella si contenga alcun dispretzo della Chiesa Romana, qualota vi si dice: In Roma, la quale, ,
come è oggi coda, corì già fu capo del Mendo. Non
però in si satta guisa appare a chi giudica le cose giusta il verace loro senso, imperciocche sapendosi, che
il nostro Autore scrisse nel 1348, conviene altresì risguardare, che cosa sosse Roma in quel tempo. La
Corte Pontificia, abbandonata già di 44, anni l'Italia,
per opera del Re Filippo IV, di Francia, era ita a risedere in Avignone, con sommo disgusto, e danno dell'Italia, con indicibile detrimento di quell'alma Città,
che il Petrarca stesso in quegli anni medesimi deplorò
colle parole:

Gid Roma, or Babilonia falsa, e ria.

Ed altrove ne patlò con sentimento grande in una sua

Canzone, che comincia:

Spirto gentil, che quelle membra reggi. [1]
VV Essa

z Sulle parele della mentovata Canzone del Petrarea :
Orfi , Lupi , Leoni , Aquile , e Sergi
Ad una gran matmerea Colonna

Fanne nois sevente, ed a se debene; settante il Tassoni: Imandi degli Orfini, Centi, Caetani, ed altre femiglie nebili, ebe in quel tempo, guerraggiando centra i Colenness, percapano questa Insegne. Altreve in un' Eglega sua, chiamata Pictus pulloralis, il Petrarea introducendo Marcio; the rappresenta i Colonness, e se sesse setta nome di Pestino, chiamata tuta quelli animali predatori, e turbatori del gregge Romano et.

### 340 DELLA ILLUSTRAZIONE

Essa Città fu interdetta l' anno 1327, ove 202 vi si cantava officio sacro, ne sonava campane, siccome scritto viene da Giovanni Villani. Quivi le miserie universali per le guerre intestine tra le Famiglie; onde i Romani dovettero mandare ambasciate più volte al Papa, che ritornalse la Sede in essa; standosi di più lo Stato Ecclesiastico in mano di Gualconi, e di Alemanni; venuta Roma stessa sotto il comando di un Notarnolo di piccola nascita, qual su Cola di Rienzo. Ed ivi pochi anni appresso (a quel, che scrive Matteo Villani) ciascuno faceva male a fuo fenno, perocchè non vi esa luogo di giustizia. La Città prena era de malfattori, e fuori per zusto si rubava. I forestieri, c i Romei erano in Terra de Roma, come le pecore tua lupi; ogni cost in rapina, e in preda. Per le quali considerazioni affai chiaro si yede, che bon poteva il Boccaccio appellarla coda, e non capo del Mondo, quale afferma pur egli effere. flata per lo avanti. E bene neggiamo nelle monete Romane conjate verso il 1260, qual si è questa (11



il motto ROMA CAPVT MVNDI, che anche trae origine da molto più antico tempo: perciocché, tralasciando quel, che Plinio narra nel Lib. XXVIII. che scavandosi nel Campidoglio, su trovato un capo d'uomo, onde su giudicato per gli auguri, che Roma dovesse essere capo d'Imperio; tralasciato questo, quando

La presente Moneta si vede exisudio impresta nell' erudita Opera del Piormo d' oto illustrato a car. 135, e al ancora nel Tom. 18, Amiquitat. Italicar. med. ani , Opera del detrissimo Signos Lodovico Antonio Muratori nella Dissertazione de Mante PE. 365.

do l'Apostolica Sede era II, Roma era capo, e di esticito il saceva conoscere da per tutto. Potranno vendersi i lamenti dell'Italia da molte Storie di quei tempo, e specialmente per le preghiere dei molti Ambasciandori mandati da lei ai Son mi Pontesici a richiamarno la Sede, tralle quali quelle dell' untima Ambasciatrice nostra S. Caterina da Siena. Brancesco Petrarca inquella sua Epistola ad Urbano V. per titrarnelo ala Roma scrive: Consulto locus insignior est etectivo, ne abi terreni caput Imperio fuerat, allec eglestes imperio sedes esses un terris.

Sembrami inoltre, che col chiamare il nostro Giovanni Roma in quel tempo Coda, e non Capo,
per via di usitata spiegante figura alludesse, dottissimo com' egli eta, al vaticinto di Daniele, s
che la descrive una bestia senza nome, dissimile nella
fua figura alle altre bestie. Cap. VII. v. 7. Es
ecce bestia quarta terribilis, atque mirabilis, & fortis
nimis &c. per la qual Bestia S. Girolamo, la Glossa
interlineare, Ugo, e gli altri Espositori si antichi, si
ancora moderni intendono assolutamente Roma. Ed il
Lirano: Non babuit proprium nomen, quia non erat
nomen Bestia, per quad posset serocitatem buius Regni
(Romanorum) designare. Le monete poi portano
simile serocità especita nel Leone.

Questo però mi giova avvertire, per dare a conoscere, che il Boccaccio biasima i tempi, e non già le
persone, nè i luoghi; che siccome egli dice quì, che
Roma era stata capo del Mondo; qualora egli entra a biasimare la scossumatezza di persone di Chiesa,
nol sa senza premettere a quel, che egli dice, molte
lodi delle Religioni, lungi dal toccar mai la santità,
ed il cossume de' primi institutori, e de'loro imitatori;
così sacendo particolare il biasimo, e non generale.

Ma per venire alle persone della nostra Novella, da indagarne il tempo, s' incontra sul bel primo Pictro Boccamanna di Famiglia tra le Romane assi ono-

ne Giovanni Boccamazza Romano Cardinale di S. Chiefa, creato da Onorio IV. degli Orfini l'anno 1285. traendolo, comecche fuo propinquo, dall'Arcivescovado di Monreale in Sicilia.

E quel che è più, vi si nomina accorciatamente. Liello degli Orsini di Campo di Fiore; (1) ed appunto mella Istoria di Roma, che va in volta sotto nome di Vita di Cola di Rienzo scritta in Lingua Romanesca, si parla di questo Liello (2) Orsini nel Capitolo XXVIII. addimandandosi ivi Lubertiello. Anco sece menare per forza Lubertiello siglio dello Conte Versollo, che il Latino pubblicato ora dal Sig. Muratori legge Robertellum silium Cometis Berteldi, il quale su quel Bertoldo Orsini ucciso dai Colonnesi il anno 1333. di cui sa parola Giovanni Villani Lib. X. Cap. 220.

Giornata V. Now. IV. Ricciardo Manardi.

#### C A P. XXXXVII.

Così nel Purgatorio XIV. 97. il sommo Poeta nostro, dando pesò al racconto del Boccaccio. Maggiormente però lo vanno autenticando, e consermando gli Espositori ne' loro Comenti, fra' quali quello, '

Hanno tuttora gle Ortini a Campo di Piore un los Palagio.

Ne dubitar si dee di quesso allora ustrato nome, giacche un Liello Capocci nominato è da Riccard Malesp. Scor. Pior cap. 40. ed in un' Inscrizione nella Chiefa di Araceli si legge ancor oggi in famili piodo in Latino.

HIC. REQUIENCIT. DNA. ILIA. VICK. RELLI. RADVITHI.

ANNO. DNI M. G. G. G. XLVIII. ... MENSE. IVNII.

CVIS. AIA. REQVIESCAT. F. PACE. AMEN.

lo, che vien creduto erroneamente di Benventro da Imola, dicendo sopra il riserito verso: l'os l' Autore, in singularità nomina alcuni Magnati, e Curiali nomini, che già surono in quella Provincia. E più che più Cristosano Landini, così scrivendo sullo stesso verso: Questo su Messer Lucio da Valbona nomo eccel-tente, e pien di virtà, la cui siglinola Caterina vinta da amore, di surto si songiunse con Ricciardo nobile giomano, e Messer Lucio con sua pradenza glie ne se sposare, come distesamente in una sua Navella narra il nostro Boccaccio.

lo però non appagandomi totalmente delle riferitzautorità, fono andato cercando, fe veramente questo Lisio, o Luzio, o fimile vi fosse nella nobil Famiglia dettas. da Valbona , e mi fono avvenuto a trovare l' enunciativa di un Atto, che fa uno di questa Famiglia l' anno 1219. Cioè Leizzinus q. D. Manfredi de l'albona; e ciò nel Codice Z. in foglio de' manoferitti della celebre Strosiana; lo che ancor per il tempo farebbe sufficiente, se noi veramente credessimo, che questo Lizino sosse, il Lizio del Boccaccio, e di Dante. Potrebbe Lizino anch' effere un descendente del nostro . il quale veggiamo noi nominato in questa guisa nelle... Novelle antiche, nate innanzi a Dante. Pure una vita lunga concilia tutto. Per altro la Famiglia. fembra a me, che ne aveste di questi Lizzi più d' uno, giacche io leggo nel Codice CCC a 2290 della stessa stroziana, come nel 1353- per un. frammento trovato dal Senator Carlo Strozzi di un. certo Protocollo, ove che fosse, 6 legge Fgregia Domines Domina Comitiffa Life uxor Magnifics Vive D. Co. mitis Handim q. Domini Comites Cherts de Romena. Salvaticus , Manfreds , Carolus , & Domina Contordia. files quandum nobeles Veri Liocini de Valbona , Roggerius filius D. Comitis Bandini q. D. Comitis Ubente de Romena , lacobus q. D. Comites Roggeris de Romena Erc.

## 344 DELLA ILLUSTRAZIONE

Ma ascoltiamone vera litoria in Benvenuto da Imola sopra il luogo citato di Dante: Dominus Licius de Valbona, nuntiata sibi morte unus sui silii imbecilis, non mutato vultu dixit: Hoc non est mibi novum, quia semper suit mortuus. Sed nuntia mibi pro novo si est sepultus. Nec minus eius prudentia emicuit in silia sua. Catharina pulcherrima; quam quum ipse senex reperisses consunctam amorose cum Ricciardo nobili suvene de Mainardis de Bretenorio, ex assuta puella, & simplicitate materna, prudentissime secit eam desponsari sine diminutione bonoris, sicut incunde scribit Boccaccius de Certaldo.

Questa Novella viene ad essere la prima della quinta Giornata di quelle raccolte dal Sansovino. Il Sansovino medesimo ne' Luoghi, ed Autori, donde il Boccaccio ha tolto i nomi ec. della stanipa di Venezia appresso il Giolito dell'anno 1550, in quarto, scrive : M. Litio da Valbona su Cavaliere in Romagna, e di grande stato, ed ebbe per genero Ricciardo de' Manardi siglinolo d' Arrigo.

## Giornata V. Nov. V. Guidotto da Cremona.

#### C A P. XXXXVIII.

Uesta Novella viene anch'essa riferita dal Sansovino nella sua Giornata V. Novella II. nonostanti le sue proteste di non voler prendere dal Boccaccio niuna delle Novelle sue.

Per altro Iason de Nores nella sua Poetica, Parte terza, la stima favolosa, e la propone per Argomento di persetta Commedia, soggiugnendo in sine, che si dimostra dalla distinzione del Decamerone, che l'autore le divide tacitamente nel Proemio, in Novelle, come sono quelle di Calandrino; in Parabole, come è quella.

di Misridanes, e di Milesso, a Giosepho [ così per isbaglio; ] in Istorie, come è quella del Marchese di Saluzzio, e Griselda; e in Favole, come sono queste tre predette della moglie di Guglielmo Rossiglione, del Conte d' Auguersa, e la presente di Minphino, e d' Aguesa, e infinite altre, intendendo per Favola nel modo, che intende anco Aristotela nella sua Poetica, per argomenti, a amioni, o tragiche, e eroiche, e comiche.

Ma o veto, o non vero lo avvenimento quivi deferitto, egli segui, o si singe, che seguisse oltre l'anno 1170. Pare, che ne dia un cenno il Boccaccio con
dite In questi tempi, che la Città di Faenza, lungamente su guerra, e in mala ventura stata, alquanto in
miglior disposizion ritornò. Simile a quel, che si legge
in un' inscrizione trovata poco sa in una muraglia.
della nostra Badia di Candeli, ed è dell'anno 1177-

# TEMPORE QVO FVERAT VENETIS PAX REDDITA TERRIS.

E più chiaramente lo abbiamo di sotto, ove il Novellatore dice, che quando Facusa da Federigo Imperadore su presa, l'Agnesa avea ben due anni, e nel tempo dell' avvenimento nostro, vuole, che ne avesse da quindici. In che tempo Federigo I. prendesse Facusa, io noi so precisamente. Veggio bene, che nel 1158. ricevè sotto la sua protezione il Monastero di S. Maria di Crispino con sua Bolla data sul principio d'Ottobre di quell' anno in Castrocaro.



Gior-

# Ginnata V. Nov. VI. Gian di Procida.

#### C A P. XXXXIX.

Arebbe troppo dilungi il cominciare la prova della presente Novella dalle parole di Gio: Antonio Summonte nel Libro II. dell' Istoria di Napoli, narrante dell' Ifola d' Ischia, o da quelle di Fra Leandro Alberti, allorchè di tale Ifola così nel fuo Libro dell' Isole appartenenti alla Italia, scrive: Intervenne. un mirabil cafe nel 1301. ne' tempi di Carlo Secondo Re di Sicilia ec- Essendo in quei giorni ogni cosa quieta, accesest il suoco nelle vene del solso ( delle quali tuita l' Isola è piena ) e trascorrendo per quelle ne abbrució gran parte infino alla Città d' Ischia allora Geronda. detta. E durd un tale incendio circa due mest, uccidendo molti nomini, ed animali per si fatta mantera, che furono costrette gli nomini ad abbandonare el luogo, fuggendo fuore dell' Isola, che a Proceda, chi a Capre, chi a Baia, chi a Pozzuoli, e chi a Napoli; o da quelle dello stesso Alberti parlante di Procida a car. 5della stessa sua Opera, dicendo, che l' Isola di Procida fu devisu da monti per la gran forma dell' acqua. Es bene dell' Isola d' Ischia Fazio degli Uberti così cantò:

Ancor fi trova l'Ischia in quei compassi,

E Capre, e queste stanno incontro Napoli,

Si presso, che vi vanno in brevi passi. facendo vedere, che piccola distanza dall' Ischia a. Napoli vi corre.

Pur tuttavia confronterebbero sì fatti paísi con questo del Boccaccio: Ischia [ dic' egli ] è un' Isola assai vicina Ri Napoli, nella quale su gid trall' altre una geovanetta bella, e lieta molto, il sui nome fu Restituta, e sigliuola

di un Gentiluomo dell' Isola, che Marin Dolgaro aved, nome: la quale un giovanetto, che d' un' Isoletta ad Ischia vicina, chiamata Procida, era, e anminato Gianni, amava sopra la vita sua, ed ella lui. Il quale neu, che il giorno, di Procida ad usare ad Ischia, per vo-derla, vinise; ma già molte volte di notte, non avendo trovata harra, da Procida insino ad Ischia notando era andato, per pater vedere, se altro non potesse, al-meno le mura della sua casa.

Ma ragioniamo delle persone perentro alla Novella ricordate. Federigo, che dal Boccaccio vien nominato Re di Cicilia, el quale era allora giovane, si su quel Federigo figlinolo di Pietro d' Aragona, ed a lui, di poca salute, e cagionevole della persona, dice l' istesso, che su donata la Restituta (1) dappoi che.

venne rapita , e fatta come fchiava .

Condannata poscia essa, ed un tal Gianni di Procida al fuoco, per avere avuto che fare inseme, s' interpone alla liberazione loro Ruggier dell' Oria, uomo, al dir del Boccaccio, de valore inestemabile. Questo, convenendo vedera chi fosse; afferisce il Villani concordemente al Boccaccio. che egli era valente Cavaltere di Calabria , ribello del Re Carlo. Prospero Pazisio nella Topografia di Calabria dice, che Ruggieri fu Cofentino. Il Collenuccio lo domanda nome efpertiffino, animofo, e pendente fopra tutte à Capitani del Mare de ques tempi. Il Maurolico Scrittore delle cose di Sicilia nel Libro IV. il domanda Ruggiero Calabrefe, foggingnendo: eni Galle patrem interfecerant. che fu la cagione, dice il Summonte, per cui Ruggieri abbandonando Carlo, prese le parti del Re Pietro, andandolo a trovare in Catalogna, ove da effo fu fatto Ammiragl'o della fua armata . Scrive finalmente Angelo di Coffanzo, che Ruggieri era Signor grande in. Sicilia, e che nel Regno di Napoli possedea molte Tetre, particolarmente Terranuova; e che da giovane avea. Хĸ

a La Città d' Ifekia è devota di A Reflituta V. a M.

tenuto in mare alcune galere proprie, colle quali militando in Grecia a difesa de' Despoti contra il Paleologo, avea satte molte onorevoli imprese, e si etaacquistato gran nome nella Milizia di mare, indi sdegnatosi, che il Re Catlo avesse anteposto a lui Arrighmo de' Mari Genovese, con sarlo; Generale della sua Armata, egli per mezzo di Giovanni di Procida era divenuto santore del Re Pietto.

Or questo Ruggieri dell' Oria, Ammiraglio, dice il Boccaccio, del Re Federigo, e come noi abbiamo udito, anche del Re Pietro, avendo inteso dalla bocca dell'infelice Gianni di Procida stato legato colla donna ad un palo, e condotto alla morte, dependere la causa di essa morte da Amore, e sì da ira del Re; andato subitamente al Re, domandollo in questa guisa: Conoses su chi color seno, li quale su vuogle, che s' ardano? ec. Il giovane è sigliuolo di Landolso (1) di Procida fratello carnale di Messer Gian di Procida, per l' opera del quale su se Re, e Signor di questa Isola. La giovane è sigliuola di Marin Bolgaro, la cui potenza sa oggi, che la tual Signorsa non sia cacciata di sichia. Con che non sola-

Tutto questo fatto è così bene appoggiato all' Istonie, che non ha di mestieri d'applicazione alcuna di
mente per ritrovarlo. Tuttavolta proseguendosi da noi
per lo buon ordine a parlare di Giovanni di Procida il vecchio, dee sapersi, ch'egli su un nobilissimo Salernitano, conforme scrive il Boccaccio stesso
ne' casi degli uomini illustri, e su detto di Procidadalla Signoria, ch'egli, e li suoi tennero dell'Isola di
Procida diciotto miglia presso Napoli: Il nostro Giovanni Villani il domando Lib-LVI. Cap. VII. sapro e

mente ottenne per esti il perdono, ma alcuni donativi,

s li nome di Landolfo ricorre spello nelle persone antiche di Napoli e di Sicilia. Landolfo Vescovo d' Amalé visse nel 1933-Landolfo Russio di Ravello è di sopra attore della Novella IV. della II. Giornata.

engenuofo Cavaliere, e Signore flato dell' Ifbla di Procetà, el quale fi chiamo M. Ginnni. Scrive l' Ammirato nelle Famiglie Napoletane: Giovanni di Procida notiffimo nell'Istorie Italiane per la ribellione di Secilia, su molto caro al Re Manfreds. Accoftoffs per la tema di Carlo. da cui Manfredi era flato uccifo, a Iacopo d' Aragona. doyo la cue morte el Re Pretro fuo figirnolo, conofcendo el valor de Geogranni 39 le des ( dece el Zurita ) e not n Reino de Valencia part el y sus successores las Villas 3) y Castellos de Luxer, Benggano, y Palma con sus al-33 querias 35 Quest' nomo di grande animo veggendo la fua patria fieramente afflitta dalla crudelta, e libidine de Franzest, ando a Michele Paleologo Imperatore de Coflantinopole; mostrógli el pericolo, che soprastava alla. Grecia, di cui il Re Carlo fludiava d' infiguerirfi, fo non polgeffe l'amme a levarsi et siero nemico dalle. Spalle. A Pietro Re d' Aragona fece vedere, che il Repno di Sicilia per la sua moglie, la quale era figlivola di Manfredt, a lui debitamente s' apparteneva : che se egli a ciò prestava orecchi, la Sicilia pli si dorebbe. Serviffi dell' autorità de Niccold Terzo Papa. il quale per effere stato el suo parentado risintato da Carlo, sapeva effer seco grandemente adirato. In questo modo per opera di Geovanni di Procida fu tolta la Sicilia al Re Carlo, e datafi a Pietro di Aragona. Di lui parla in questa guisa Lorenzo Buonincontri nell' Istoria di Sicilia, la cui pubblicazione si debbe all'industria del chiarissimo Sig. Giovanni Lami, che l' ha data fuori nelle fue Delicie, e di crudite annotazioni da suo pari illustrata . Erat en tempeflate and Palaologum Ioanner Prochyta [1] olim. Manfreds Medicus , Regique infenfus , quia Manfredo, ellum omnibus bonis enspoliarat. Qui quum entelligeret Caroli animos, caussasque irarum en pace non sublatat effe, sed ad temput fopitat , fuadet Pa-

Pat il dettiffme fleffrature fu vedere, qualmente Giovanni di Procidation era Medico altrimenti.

laclogo, quomam pro comperto habebat Sigulos omnes Galis effe exofos, & cos federe Imperis facile ad rebeilionem impelle poffe, fi eis alique subfides fpet effet altundo oblata, Imperatorem ad ea perceptenda adtraxet. Habere fe dicebat veteres in Sicilia Manfredi amicos . elsentesque complures, & quidem primarios esvitatum. viros, quibufcum parvo labore tantam rem, quam intendebat, se confellurum fidebat. Effe praterea in Hispama Petrum Aragonium, qui Constantiam Manfreds filiam dunerat, Caroloque non bene conclitatum, ad quem bereditario sura Infula, & omne Regnum Neapolisanum delegatur. Quem facile ad id incontium cum ex bac removere poffe credebat , tum etiam quia Carola sufenfum ferebat , quia bie Henrieum adfinem fuum , quem poft Couradini confliction a Reatiuss captum memoravimus duabus vindum cutenis fervabat en carcere . Habere. spfum clasem enstructum, paratamque, & Pifanus veteper Manfrede amicos Carolo ob recentes insurias infenfor, quorum opera ute poffet. Ad bac praterea dicebat effe in Lombardia , & per omnem fere Eiruriam complures nobiles, potentesque Gibellina fallinnis Carolo infenfor, quor band dubitabat magno exercitu fibr opem. laturos, & prafertim Romanis, quos Regis potentia maseime pigebat. Separatum all ea exsequenda se mitti. Si fibi non adversaretur sponte fua ed fallurum. Hac quum Imperator acceptifet, remque facilem fallu ratur, cum litteris illum dimittet ad iplum Petrum Acaponium, Pifunsfque, & alige Sicilia nobiler, ad quis Prochyta. fersbendum effe censucrat , quibuseum deinde in Siciliam veniens veteres adist amicor Alanum de Leutino, Palmerium Aubatem , Gualterium de Calatagirona , & alios prateres, quas fies fideles, opportunosque credebat. Que postquam ex accepere , quorum gratta Prochyta venerat, eifi spfi per se se ed manime opiabant, samen quia rem factu arduam existimabant, plerique postulavere quibus auxilies , quaque fpe ed fiere poffet. Tum ille Imperatoris litteras eis reddit, multaque fingit, quibus ad

TRA-

edocet offe Imperatori suo cum Petro Aragonio sudui, de cum en sentire multos alsos. Nominavitque complures alsos esus res ignaros, quos audis animis corum movers posse credebat. Quid multis moror? Adsentiuntar Procedebat. Quid multis moror? Adsentiuntar Procedebat. Quid fide illina abiere, sessinaus ad ossa Tiberis delatus ad Pontiscem pergit esus mentem exploraturas. A quo benigne subsceptus, nibil borum Ponti-

fice paliem facieur, abrit Ge.

Finalmente gl' Istorici di quel tempo parlano tutti di quello Giovanni di Procida sio, ma mi piace di portare quel che di lui afferisce Gio: Antonio Summonte in un soi luogo ( de' molti, in cui ne parla nell' Istoria di Napoli ) cioè nel Libro III, ragionando del Re Manfredi: Fe it ben fondare il perto della Città de Salerno, dandono la cura a Giovan di Procida nobilissimo de detra Cetta, e Conte di Postiglione, suo Configlicro, e non Medico, come altri per errore ban detto; che per vendicarfi d' una grave inginera contra il Re-Carlo fu autore del Vespro Siciliano, sacendole ribellare. la Sicilia, come diremo. Rende di questa edificio testimonio un marmo, che stava posto in quel Molo, che essendo oggi per poca sura, o per altro, rovinato, il nobilessimo Siguere Agostino Guarna Cittadino di quella Citta, fautore delle Memorie autiche, ha tenuto penfiera di farlo conservare nel Duomo dietro l' Altar maggiore, ous da me su visto gli anni passeri, e questa fola pubblica memorea, per quel ch' io sappia, si trova nel Regno di questo Re: la quale, come è piacinto a quel Signore, conservaria originalmente; cort a me è di contento in... parole que traportata, darne notizia, es.

A. D. M.CC LX. DOMINYS MANFREDYS MAGNIFICYS REX SIGILIE. DOMINI IMPER. FRIDERICI FILIVS CVM INTERVENTY DOMINI IOANNIS DE PROCIDA MAGNI CIVIS SALERNITANI DOMINI INSVLE PROCIDS.

## 252 DELLA ILLUSTRAZIONE

TRAMONTIS. CAIANI. ET BARONIE PISTI-LIONIS. AC IPSIVS DOMINI REGIS SOTII ET PAMILIARIS. HVNC PORTVM FIERI FECÌT.

Tralascio io di riportar qui il satto, donde ebbeorigine il nostro proverbio del Vespro Siciliano, chefi dice a fignificare una frage grande, ed impropvifa, come narrato con prolifità dal Summonte. Ma parlando il Summonte stesso nel Libro II. precifamente delle qualità del Procida, mostra, ch' egli su perfona letterata, che era stato Consigliere di Federigo II. Imperatore, di Manfredi, e di Carlo. Nè credè ne pure il Costo con più altri, che egli fosse sciente di Medicina, come il Collenuccio, e Lorenzo Buonincontri hanno scritto. Riporta il medesimo Summonte alcuna memoria del Procida efistente in quell' Archivio dell' anno 1260, e dice, ch' egli ebbe per moglico Pandolfina figlicola di Guglielmo di Fafanella, e per dote ebbe la Baronia del Plitiglione. In un tal monumento citato da effo Summonte li legge, che effendo Rati confiscati i Beni di Giovanni, a Pandolfina moglie di esso, appellato ivi ( colle parole anche di Simone della Tofa, che negli Annali lo addimanda rubello del Re Carlo ) proditoris Regie, de bonis, qua fnerunt einstem loannis, deine quidam tarent annus, fi tamen. dieta Pandolfina semper in fide fuisse confliterit, pro Di-Ein, & substentatione sua, & pro bonis suis dotalibus des-Afferma altrove, ch'egli fi trova vivente eziandio l'anno 1399. contra l'opinione di alcuno Scrittore, che vuole, ch' egli moriffe nel 1297, in Roma. Di lui parlaper ultimo il Petrarca neil' Itinerario in questa guisa: Vicina bie Prochita oft, fed inde unper magnus quidam vir furrexit loannes ille, qui formidatum Caroli diadema, non versins gravis memor iniuria, & maiora, fi licuiffet aufurus ultionis loco, quam buic Regi Siciliam abftuleffe, er, ed il noftro Boccaccio ne' Cafi degli nomini illustri non lo paffa in filenzio.

Ora

Ora alla Novella tornando dico, che Gianni di Procida in essa descritto come condannato a morte, si era nipote del divisato sin ora, in questa maniera

Landolfo nominato di fopra-

M. Giovanni di Procida Autore del Vefpro Siciliano 1284, morto preffo l' anno 1300.

Auten-

Giovanni condannato ha per moglie Restituta sigliuola di Marino Bolgaro.

Adinolfo, che vende Procida l'anno,

1340. Dal che tutto si può far congettura, che circa al 1300. avvenisse il fatto descritto; tanto più, che'l Re Federigo, solo nell' anno 1296. succede al fratello nel Regno di Sicilia ultra, e M. Gianni, e M. Ruggieri in sì fatto tempo cran pur vivi, come vivi si ritrae, che fossero in questo fatto del Boccaccio: il quale è tanto vero, che l'Ammirato nel luogo di fopra accennato lo dà) per fondamento d' Istoria (crivendo: per quanto da altre feritture si comprende . Giovanni ebbe un fratello chiamato Landolfo, di cui nacque un figlinolo, dal nome del zio ancor esso chiamato Giovanni, di cui Ruggieri dell' Oria al Re Federigo ( il quale trovatolo con la Restituta in braccio volca farlo morire ) così ragiona " Il giovane è figliuolo de 2) Landolfo di Proceda fratel carnale de M. Gian di n Procida, per l'opera del quale tu se' Re, e Si-3) gnore di quest' Isola 3, che vale a dire di colui, ehe al padre suo Pietro dato avea forte impulso a farsi Re di Sicilia. :

## 354 DELLA ILLUSTRAZIONE

Autentica, se pur ve ne sosse bisogno, il satto di questa Novella Monsignor della Casa nel suo Galateo, nel rammentare il modo di procedere di Ruggieri dell' Oria Ammiraglio; se non che prende sbaglio parlando del Re Pietro, quando lo dee chiamare il Re Ferdinando del Re Pietro figliuolo.

Giornata V. Nov. VII. Teodoro innamerato della Violante.

#### C A P. L.

SE noi largamente andiamo cercando del tempo, in cui con verifimiglianza accadde l'avvenimento, che il nostro Giovanni descrive, si vede, che su dall' anno 1166, al 1189, posciachè il primo su quello, onde il Mal Guglielmo Re di Napoli, e di Sicilia-fece da questa vita partità, a cui succedà l'altro Guglielmo, che a disserenza di lui sacendosi conoscere per virtuoso, e buono, da'snol popoli addimandato venne il Buon Re Guglielmo, che è l'appellazione stessa, che a lui dà il Boccaccio dicendo: Al tempo, che il buon Re Guglielmo la Cicilia reggeva. E questi nell' anno 1189, dopo 23, anni di regno in età d'anni 36, in Palermo venne a morte, sepolto poscia nella Chiesa di Morreale da lui fondata, ove ebbe l'appresso Inscrizione:

HIE SITUS EST BONVS REX GVILLELMVS.

Coartare ancora più si potrebbe questo tempo, sacendo il computo, che nel progresso del racconto si ragiona dal nostro Autore di tre Ambasciadori del Re d'Erminia, mandati a trattar col Papa di grandissime cose per un passaggio, che sar si dovea.; laonde sembra,

bra, che questo sosse il passaggio del 1188, in soccosso di Terra santa, narratori da Giovanni Villani Lib.
V. Cap. III, e IV. (comecche su assediata pei Soldano
d' Egitto la Città di Gerusalemme) e da Riccardaccio
Malespini dicente nel Cap. IXXXIII. Negle anni di
Cristo mille cento ottanta otto, essendo commosa la Cristanta per andare al soccorso d' oltremare della Terra
tanta, venne a Rirence l' Arcivescovo di Ravenna.
Legato del Papa, a predicar la Croce per lo detta
passaggio.

Quanto alle persone, narra il Boccaccio, questa... Violante essere stata sigliuola di Messere Amerigo Abate, di Trapani; ed il Mugnos nel Teatro Genealogico della Sicilta Tomo I. Libro I. rammenta un Cavaliere Stazio Abate, il quale sotto i due Re Guglielmo il Mako, e Guglielmo il Buono ne' Regni di Napoli, e di Sicilia chiara sama di valoroso acquistò, ottenendo dal secondo la Carica di Capitano per soccorrere nela l'espedizione, e passaggio suddetto la Terra santa.

Giornata V. Now. VIII. Nastagio degli Onesti amando una de Trawersari es.

#### C A P. LI.

I danno la verità del presente avvenimento à chiarissimi Deputati alla correzione del Decamerone, imperciocche così nelle loro Annotazioni vanno saviamente, e studiosamente parlando:

Am di quelle, che è dice nel Proemio delle querta. Giornata effere para da certe invidiofi calumniate , in qualle parole " In alira guifa effere flate le cost da ne raccontate, che came io le vi pergo ec. , Questo fi note qui, perche in queils due luoghi frenenimente certe moderno Chrofeters con parole affei sconce, e dispettose, no vanno biassemando l'Astore, e decono, che singe coste finano, e sur d'opni verismile, e cort fatte base. Ma chi piglia impresa di bissimure altrui , dovrebbe... prima foudarft bene , e aver vedute , e udite , e lette maise cofe, a appear auche besterd : Perchè chi scrien , streve quello , che e' su , dove chi legge , bene spesso vi spraggingue unovo; cosa, che a costore in multi luoghe è appenute . E Dio la le è pur vero » che ei cangiade luogo, e nomi, giacche ne tempi non fembra avervi divario alcuno dicendo il Boccaccio: In-Ravenna antichissima Cirtà di Rousgua suron ged assab nobile , o gentili nomini , tra' quali un giovano chiantato Naffagio degli Onefts . Ed in fatti la Famiglia degli. Onefti è antichiffima , e nell' anno 1108. l' Abate de Monaci Benedettini di S. Gio: Evangelista di Ravenna, dono al B. Pietro degli Questi de Portuenti alcune. poffcilioni .

Segue postia a dite, che Nastagio e imamore d'una sigliuola di Messer Paolo Traversare giodane troppo più nobile, che esse una era. Al che serve di constonto il supposto Henvenuto da Imola, da noi a simil proposito altre volte citato, come quegli, che asserisce de' Traversati: Questa casara ser provo nobilissimi, e valerosi Ranguens: e li Ausstagio pi sonimente surono anche questi da Ranguena pi E ciò sul luogo del Purgatorio XIV. del Divino Poeta vetso 1070.

La Cafa Traversara, e gli Anastagi.

Mis soprattutto serve di conserma il testo vero di Benvenuto da Imola, che chiama il Boccaccio nostro, come
vedremo, currossar manufitaren amaina delettabilian bifieriarum.

La

La Cala Traveclata. De ista Domo suit alias milas magnus Printepe in Rapatura, societes Laulus Travesfurius, qui simul cum versione l'energeum empolis Salènguerram Printepem de Ferrates: e gli Apastugi, los suoguerram Printepem de Ferrates: e gli Apastugi, los suoguerram esque bodie denominatur l'arta Anastusa. De
ista Domo sus nobeles meles Domonus Guido de Anastusita, qui mortuus est pra impatientia amoris emusidam
Domina bonestissima, quam munquam patiest sectore ad
aius amorem. Fuerunt, de alia Familia elava in Ravenna, sient Familia Homestorum, de qua sust nobeles
adolescent Anastusias de Honestes, qui amteratur de selea pulcherrima Pauli Traversaris, samdem iliam babuis
su aucorem, sient boneste seriat Boccassine, enriosu in-

anificar vangum delectabelenm beftoriarum .

Ma perché dell' Autore qui allegato, cioè di Elinando , l' Abate Francesco Ridola nell' Accademia della Crusca il Rifiorito, se ne secon nuovo vedendolo citato da Bartolommeo da S. Concordio negli Ammaefitamenti degli Antichi , parmi bene di darne alcuna contenza colle parole d' Autori Franzes , che peravventuta più , che la Nazione Toftana lo conobbero , w farebbe il primo Fra Iacopo da Cessole natio di Tierache in Piccardia, il quale rel fuo Trattato del Giuoco degli Scacchi cita sovente Elinando, o come si legge nelle vernom di quell' Opera, Elinado [2]. Sia il lecondo Carlo Du Freine, che nel fuo Gioflario media, de im-Jima Lateuratur ne dà conterra con cire . Helmandut Monochus Frigids Montes wines fub Philippo Aug. Einer Chronic, edit. in Biblioth. Ceffercienf. Sin Il tes. so Egidio Menagio , comecché nelle Origini della Lin-Rua Tofcana alla voce Loneneddso , ferive : Trevafi quella voce nel Poema della Morte fatto da Elinan. da.

€

Pr. Escopo lo feriffo in Latino, e del Latino fu trasportato in Francese da Giovanni Duvignay Frate Ospitalareo di S. Incopo di Altegratio nel 1370, e da Fr Giovanni Ferron nel 1347, e dipoi in Tuscino per opera non si sa di chi.

do Mmato Cisteviense mella Badia de Freddomente., -luogo vecius alla Cetta de Bover; il quale Elemando è di più auteco de tatte quante e l'orti Francese, de qua-de restaun dell' Opera : Soggiugnendo poscia : Che de es-so Elimando più particolare desidera, vegga l'Istoria Bel-viovacense de Autouro Loisello, qual samoso Avvocate de Parige degus Discepolo di qual gran Massiro Incopo-Curacio.

Tutto questo però, a mio giudicio, non è bafiante ad appagare la cutiosità del nostro Lettore; ed
Insieme a giu lineare al possibile l'asserto de Deputati,
cioè, che Elinando sottosopra sia l'Istorico, che prima del Boccaccio racconta per vero il presente avvenimento. Perciò Angelo Manrique Cisterciense negli
Annali del suo Ordine Tomo III. all'anno 1210Cap. VII. darà qui maggiore sodisfazione colle appresso
morizie, quantunque sembri egli un poco prolisso.

Incidit nobis hor mono memoria celebris Beats Viri Helinandi Monachi aque dolli , ac religiofi , quem non eadem, que Petrum, & Radulfum, ut falfo Henriquen (2) putat ; fed longe alea , & deverfa protulit Domis . Quippe ellor Four Frigidus produxit, filia Grandes Sylva , de linea Claravallis , quan Domum in Narbonenfe Dinceft firem fieperine denemme . Helmandum Mone Frigedus de linea Morimandi in Beilvacenfi, quam multi inter Bellevaller fileer pommet. Ergo Helenandur per boc tempur florent, bie item nobie venit memorandus ; quo & -a Vincentio Belluaceuft (2), Guilletmo de Nagea (3)» alque alsis commemoratur. De co bac babes Vencentius eirca bunc annum 35 Ett temporibus in territorio Bellua-20 cenfi fust Helinandur, Monachus Prigide Monter, wir 3) religiofus, & facundia difertur, que & elles verfus de morte in onlgari noftro, qui publice leguntur, tam oleganter, & utiliter; & luce clarius patet , compofiett j

n in Menslog.
-a Life at cap. 10%.
3 in Chron.

95 feit 3 & ettem Chronicon dilegenter, ab suiteo Mundi 31 usque ad tempur sum on manimo quedam volumine. 35 digeffit 12 Es infra 3, Seregfit euim, ut legitur, Epiflo-23 lam , coint titulus eft De reparatione lagfi , millam , 39 feelicet, ad Galterium Clerecum, que fuerat Noveteur 12 in Ordine Ceftereienfig Ge Canonicus in Ordine Pramonfiratenfi, & tandem quaft liberum fe a voto exi-25 ftemans, co quod minime juissel professus, rediens ad 33 facularem vitam, dunit unorem, nomine Rinendam. so Super quibus rogatus Helsmandus a Guillelmo, feili-35 cot fraire einsdem Galteris socio, & Conclunstrali 35 spfins Helinandi, ferspfit Epifiolam ad eundem Galte-35 rum fub einfdem Guillelms persona, sta ut spfins effe 49 Videntur - Seripfit ettam idem Holinandus Sermones es aliquot peroptemor 15 Ita Vincentina de scriptes Helemands.

Cardenalis Robertus Bellarminus in fuo ello lebello vere aures de Scriptoribus Ecclefiaflicet, qua scripfere. Vincentius, & Anthonimus concernentia Historiam, pleraque ex Chronico Helinands mutuata tradit : fic enim babet (I) " Helinandus Monachus Gallus ferspfit Historiam 25 ab Orbe condito ufque ad ann. Christi M.CC.XII. 31 Librie quadraginia olto : quem Anthorem praciputa 35 sequets funt Vincenteur Bellnacenfir, & Santius An-23 thousant in fina Historia ftribenda . Seripfit etian. 35 Sermones, & Epifiolas, & alia, qua utrum excufa.
35 fint, ignoro 35 Sic Bellarminus. Neque abnuit Viucenstine, quem potine se ex es multa excerpsisse, quampie iam vanc non exteres integrum Opus, quibusdam quaternionibus · amifis, & qua occasione ed fallum, memoria prodit (2) 22 Hoc quidem oput [ ait ] diffipatum eff., & difperfum , 23 at aufquam totum reperiatur. Fertur enim, quod idem 20 Helenandur eurdam familiare fun, feilicet, bona memo-. 25 rie Domino Garino Sylvanectenfi Episcopo, quosdam eins 35 Operes quaternos accommodaverit , ficque , five per obli-23 THOU

I of on 1903. A obi jupea.

33 vienem, five per negligentiam, five alsa canfa penisus 33 amiferit. De boc samen Opere, prout invenire potui, 33 in boc quoque nostro Opere multa per diversa loca. 32 inserut 33. Ita Vincentius nibil aliunde mutuans, quod

non in Dominum proprium referri velit.

Futt Helmandus hand dubte genere nobiles, ingenio acer, & promptus, facie venuflus, corpore elegans, & ennalis bonis natura, fortunaque adeo infirualus, ut unilus ello en ista Gallia preor, & vin aqualis, dum ju faculo winit, agnoferretur. Comparaffet gloriofum fibi nomen , fi non lubrecitate morna , & inconftantea , magunu magis , quam bonum promernisset . Heuc leverati data eine converfio, & Din quinquennis in Ordine ente-20, tam tandem permansurus credebatur. Referam eine verba de se 1950, dum sub Guillelms nomine ad Galterum scribens, probare mititur mulli, quantumpis delicato, ant fragili, Cifteresenfem Ordinem sutolerandum effe, fi modo non refiffat divina gratia , enius est dare , ut possimus perseverare , Ut de me taceam, quantos pos-2) sem tibs oftendere, que de vita delicatissima ad bunc 25 Ordinem, quem appellas dureffinnm, & defficillimiem, 25 fe tranflulerunt; wee tamen adbue ab eo refilierunt : to quambie & grate sunteres to fint, & matura tenerioys res veribus? Et ut de tot millibus unum excipiam . 33 unum tibs excipio , qui certe solus ad emnium sufficit 30 exemplum. Tyfe quidem fpellaculum faltue eft Ange-35 lis, & bominibus levitate miracule, que prius ess se-29 Caculum fuerat miraculo levetates : dum non scena., 9 33 non circui, non theatrum, non amphitheatrum, non 25 amphicircus, non forum, non platea, non gymnafinm, 55 non arena fine vo resonabat. Nosti Helinandum, \* fi 25 quir non novet bominem , fi tamen bominem: Nague. 33 enim tam natus erat bomo ad laborem, quam avis ad 31 Volandum, circumiens terram, Er perambulans sam., so quarent, quem deveraret, aut adulando, aut obsur-25 gando. Ecce en Clauftro claufut eft, cut totus muu-25 due folebat efte non folum quaft Clauftrum, fed etiam **१५ कुम्महर्ति** 

, quafi carcer. Quemodo erga non poter, qued ipfe po-20 1eft? Cum mutates dentere Entelft, quantum flupo-33 rem intulit speule, pudoremque Diabelo, tanium ipst 23 Domino contulet bonorem. Neque etenem ipfe tum le-35 vie fuerat, quam ipfa levitar, unde & tanta levitar yo ram leviter mutata . apud plerofque urbil aliud puta-29 tur, quam levitar. Hinc oft quod jam quinquennis 29 eins conversatio vin facit aliens fidem de futuro; ni-25 mirum, quantum in se ipso experimentum dedit incon-35 Cautie, tantum perseverature constantie unuc debilitat 25 argumentum. Erubesce igitur, miserrime, te saltem 25 non sequi istum precedentem, inniorem, infirmiorem, de-25 belevrem 3 delecatiorem . Quit enim attendent 3 unde. 35 So surrexit, surgere non possit? 35 Hec de se ipso Helinaudus quinquennes Monachus en porfona Guellelmi , ex quibus facile apparent, qualit ante susception babi-Same |merrt ...

Philippus Seguinus [1] Helinandum histrionem, & magum facet, difficant id placuiffe multer authoribus; quot tumen neque producet, neque ego vidi 35 His ( ait ) m inventute fun artebut fecule ammino defervient, & 25 dnimam fuam diversis vitiorum generibus turpiter ma-22 culans, Histrio, tr magicas artes [ us multis places 20 Anthoribus ] didscit 31 Hactenus ille . Motus , us credo , Helinands einsidem verbir, dum se in ibeatrie , amphitheaters, circis, platuifque notum affirmat; fed melioribus artibus, ut credo : nec qui ageret Historiomem ( quer id credat? ) fed qui Hefterombus recitandu, ant cantanda carmina daret. Same Franciscus Am-Doefius, Chresteaussimi Regis in sucratsors Confissorio Comfiliarint, in ca, qua pro Petro Abazlardo, operibus eins prafixit, Apologia, cum cafu in Helinandum incidiffet, Picardum Belgam Portam Gallicum fut temporit subtilissimum; at non Histrionem appellat, nec qui per magreat ellusioner; sed per anime dotes, corporisque multorum fibe gratiam concilearet GraAt, postquam levitatem perseverantia, deliciasque, perdomuit rigore vita, & qua in Deum épsius dona, souverterat, saniors consilio, obsequio esus addinit, sugents e contra polluit authoritate, severo velo, & vita adeo inculpabili, ut non solum eundem inferiores, aquallesve [quod multis aleis contigit] sed etiam superiores revererentur. Ineminit ipse cususdam sui sermonis in. Capitulo babiti, cum Domus ab Abbate Claravallis, sive de illius mandato visitaretur &c.

Caterum quanta apud viros eruditos, & magnes essimationis suerit, illud mibs argumentum persuadet, quod ex eius Operibus Vincentius, non secus ac ex Operibus Bernardi, stores excerpsit &c. Caterum sanctitatic Viri, ultra Vincentium, alis etiam Authores sidem facciunt. Ioannes Abbas, & Missale antiquam Ordinis, ex

quibus etemm Henriquez in Menologio Grc.

Quo tandem anno obierit Helinandur, in dubio est; & quidem si produxit suam Historiam ad annum MCCXII, constat ut minimum ad eum usque vixisse; quamvis non desint alti, qui eius Chronicon anno desimo adstruant terminari Gre.

Alle notizie del Manrique, se non riesce grave al Lettore (per supplire a quel che il Ridols non vide) si può aggiugnere ciò, che nella Biblioteca degli Scrittori dell'Ordine Cisterciense, Autore D. Carlo de Visch, si legge delle fatiche di esso Elinando, cioè Scripsis Chronicon amplum, & praclarum ab exordio Mundi usque ad sua tempora, boc est 1212. su axxxviii. Libros distributum (1) ex quo Opere multa bauserunt Sanclus Antonimus, & Vincentius Beluacensis, ut reste notarunt Bellarminus, & Rubertus Miraus de Scriptoribus &c. [2]

2 L' Istoria d' Elinando afferisce Filippo Labbe, che esa MS, wella Biblioteca della Regina di Svezia.

a Seresse Elimando ancora un Lubro De lande nice elemperalis, ed uno De regimine Pelusquest, che si crede non essere sotte stati stampatà giammai. Similmente De reparariène laps, dove è opinione di taluno, che egli descriva anti la propria conversione sotto il nome del predetto Guglielmo. Serisse i mentovata Sermoni, e non so che Let-

Obiit Helinandus, sicut vixit, sanctissime, anno 1223. Sanctis Ordinis nostre adscriptus en Missali antiquo, in in Menologio (1).

Ed ecce in qual maniera per noi si può render conto della verità della Novella in sentenza de' Deputati.

Per quello poi, che risguarda le parose della medesima Novella, Chiassi di Ravenna è famoso luogo nominato da Dante nel Purg. XXVIII.

Per la Pineta in ful lito de Cheafei [2].

# Giornata V. Now. IX. Federigo degli Alberighi.

#### C A P. LII.

raccontatore della presente istorica Noveila, fin verso l'anno 1348, vivea in Firenze uomo de reverenda, e di grande autorità, e per costumi, e per virià molto più, che per nobiltà di sangue chiarissime, e degno d'eterna sama, al riserir del Boccaccio medefinio. l'er quel che a me sembra, è da aversi tutto il credito all'asserto di esso Domenichi, mentre si legge circa a lui nel Comento del Boccaccio stesso al Dante sovia l'Inserno: Questa Gualdrada, secondo, che solea il menerabile nome Coppo di Borghese Domenichi raccontare, al quale surono per certo le notabili cose della nostra Città notissime, su siglinola di Messer Bellinesone Berti de' Ravignani. Coppo si fu della Fiorentina Famiglia de' Migliorati del Quartiere S. Croce,

certi versi Franzesi della Morte, che si solevano in Francia leg-

a La fire Vita fu date fueri in Prantese da Giovanni d' Assigny nella Par II degli Domini issustri dell' Ordine Cistercicuse.

a Clafes, o Claffe vien dimandate più commemente. Coel P Abba-

### 264 DELLA ILLUSTRAZIONE

Repoltuati in S. Piero Scheraggio per antico tempo; e questi si domandarono altrest talvolta de' Domenichi, trovandoli nel 1209. Melioratus q. Borgenjis de Dominices . Ne'godimenti lo il veggio col nome d. Coppo d. Borgnefe 'Migliorati, e di lui abbiamo nella Novella LXVI, di Franco Sacchetti, vera Istoria anca edic, chi egli abitava dirimpetto a dove poi stavano i Leoni, ed oveora, per nostra intelligenza, è la fabor ca della Zecca. nuova. Costui come savio, e come upato di lettere, dice il Sacchetti, che iludiofo era di Tito Livio. E bene sta, che il Boccaccio lo lodi per la virtà, p.à che per nobiltà del fangue, quantunque ti veggia ettere flato egli dal 130% fino all anno 1341, otto volte de' Priori, dopo che cinque volte gode il Priorato Borghele di M'gliorato suo Padre dal 1284, al 1202. Anche Cristofano Landini inferifee, che la prefente Novelia l'ha il Boccaccio intefa dalla viva voce di Coppo, parlandone sul Canto VIII, dell' Inferno di Dante.

Per relazione percanto di quetto Coppo afferifee il Boccaccio, che vi ebbe già un Federlgo di Mess. Filippo di Alberigo, o pure degli Alberighi, il quale possedeva un suo poderetto a Campi. In tanta penuria di memorie, qual û è quella, che noi incontriamo nella coflui Famiglia, vogliono aversi in qualche considerazione le conghictture, perloché giova di fermarii fulle parole del Boccaccio dimoitrantici il luogo del suo poderetto, e far ragione, che torna appunto di qualche conferma l' avere avuto gli Alberighi lor sepoltura in S. Maria Novella, come in S. Maria Novella I' ebbero i Mazzinghi, ed i Vespucci, che a Campi, ed a Peretola, ed in quel contorni aveano lor possessioni. Da Campi furono altresì i Grandoni, che sepoltuari sono in Santa Maria Novella, ficcome appare da un lor Sigillo da. stats in luce a suo tempo: Essendo offervazione fatta dagl' intendenti, che le Famiglie Fiorentine si postavano colle case loro in quella parte della Città (ed avezno ità oltre loto Cappelle, e sepolture ) la quale-e ρĺΔ

più vicina era alla Porta donde fi andava si loto effetti. E ben chi disse, come se Riocardaccio Malespini, e Giovanni Villani, che la Famiglia degli Alberighi era. per antichissimo tempo, cioè verso il 1000, venuta da Fielole, ebbe a lavore del suo afserto un segno nel yedere, che esi potettero allora abitare in Firenze inverso quella parte, se la Chiesa di S. Maria degli Alberigni traffe il nome da loro, che vi aveano le cafe, conforme vien creduto da Giovanni Villani : il quale per altro afserifoe, che di questa Famiglia a tempo suo non ven' era più ( r ) cola in vero, che favorifce il racconto del nostro Novellatore, il qual vuole, che Ferigo si fosse ridotto prima di prender la vedova per moglie in un' estrema povertà : siccome lo favorisce il nome di Mess. Filippo padre di Federigo, che rifece. quel Filippo Alberight più antico, il quale fi dice da Carlo Magno decorato del Cingolo militare.

Da ancora verisimilitudine l' uso, e il desiderio di quella Gentildonna del falcone, che in questa Novella mostra il Boccaccio, conciossiache su delle persone di altoaffare. Dell'uso ne'Signori così scrive l'Aldrovandi nella sua Ornithologia: Accipitrum aucupium ob sucredibilem. quam exercents adfert cum oblectationem , tum utilitatem, ad id gloria atque dignitates fastigeum evellum... est, ut Magnates bot sibi tanquam proprium fecerent, fursque delieux reservaverint. Mi ricorda a questo proposito di Gio: Michele Heineccio, laddove De Sigeller veterum fexive : Quam fummi Principer iam. ende a plurebus seculis falcones alere, atque aucupia. iss exercere solerent, certosque prateren baberent in palatio ministret rei accipitraria prayositos, quos falconavios adjellabant, digna res illa vifa est persona princi-22 2

<sup>1</sup> Ed in fatti Antonio Pucci remoratundo nel 1373. le Famiglio Fiorentine ; la toce. Dant. Par. 16. Ke vidi gle Ugbi 5 b vidi i Catellini 5 Pilippi , Greci , Ormanni , ed Albertehl. Gid ant colore illeftri Cittadiai .

### 366 DELLA ILLUSTRAZIONE.

pum puerorum, eos veluti ad rem accipitrariam aucupiumque proficiscentes en sigilles reprasentare. E discendendo a trattare De Sigilles nobeleum, asserisce di
avere osservato in Sigilles Cometessarum Flandrea ab
Olevario Uredeo depictis, vix quedquam aliud gestare,
illustres seminas, quam salcones, more istes temporebus
frequenti, quippo quo eiusmodi aucupia sec. persones in
dignetate constitutis maxime erant in delicies. Io ancova ne osservai nella bellissima naccolta del Museo del
Signori Conti della Gnerardesca l'appresso di Mazza
di Lendinara nobil Matrona [1].



Ulifse Aldrovandi medesimo, per quello, che spetta alla Francia, diec di questo riercizio di saccia: Est enpanto apud multas nationes, presertim Gallicam, pretto, me siquis buius artis inter nobeles, & claro loco natos, ignarus suerit, in exciguo admodum apud eos bonore sit, & tanquam praclarissima artis imperitus, qua una post rei militaris desciplinam, omnium nobelissima censetur.

Pandolfo Collemecio nella sua litoria Napoletana ascrive la prima caccia de' falconi in Italia all' Imperatore Arrigo VI. Henricus Sextus Imperator venationi summopere deditus falconum aucapium primus en Italiam invexisse creditur. Il Firenzuola poi ne' Discorsi degli Animali scrive: Veggianno gli Sparvieri, e i Falconi, ancorobe nascano per le foreste inculte, e per le falvatiche monotagne,

z v. le Offervazioni mie fapra i Sigilli Tom. II. a car. 794

tugne, atiefo il loro gran coraggio, e la nobiltà dell'animo, ester cari, e stimati da tutti i Signori, e Cavalieri, anzi essere l'insegna stessa della Nobiltà, ed antica Cavalleria. Ed in fatti tra i simboli usaci dallanobilissima Famiglia degli Strozzi, uno si è quello del Falcone.

L'artificio, e lo abbellimento, che si può supporte aver dato a questo satto il Boccaccio sarà peravventura nell'aver egli poste sentenziosamente in bocca della donna quelle parole: ma so voglio avanti uomo, che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza, che abbia bisogno di nomo; le quali io ravviso essere di Temisto-cle presso Plutarco nella Vita sua, dicendo egli di molti, che a lui domandavano la figliuola sua per moglie, voler più tosto uno, che avesse bisogno de' danari, che i danari senza l'uomo.

Questa Novella stessa vien data suori anche da. Francesco Sansovino, checchè egli dica in contrario ai Leggitori suoi per quel, che risguarda le Novelle del Boccaccio, collocandola nella sua Giornata V. in terzo luogo.

## Giornata V. Now. X. Pietro di Vinciolo.

#### C. A P. LUL

fertve nella presente Novelia, possa essere accaduto e negli antichissimi tempi, e ne posteriori, niuno lo nega. Il Boccaccio stesso accenna nei Laberinto: Quante gid presumettero, e presumono tutto il giorno, o davonni agli occhi dei mariti sotto le cesse, o nelle arche gli amanti nascondere. Tuttoche il Castelvetro nella Pari HI, della sua Poetica dica essere un fatto solo, e che la Novella d' Ercolano la tosse il nostro Boccaccio da Apuleio nell' Asino d' oro; il quale Apuleio

Apuleio l' invenzione dell' Aligo l' avea rubata . Id però veggio la Novella d'Ercolano, che è inferitanel raccontamento presente, alquanto varia, siccomeapparirà a chi ne faccia il confronto. Dall'altro canto non so se non aderire al parere de' dotti nominia e principalmente a quello del Sig. Conte Auditore Giacinto Vincioli di quella grande nobilissima Casa degnisfimo rampollo, il quale in più sue Opere nega assolutamente, che il fatto dal Boccaccio descritto sia seguito in Pietro di Vinciolo. Ciò sa egli principalmente in una sua Lettera in conto della Famiglia Vinciole scritta al Padre Abate Canneti [1] dicendo in quefta guifa : E se alcuno, per detrarre alla bella gloria di questi, metteffe su confronto el nome de quel l'setro Venciole, di cui parla il Boccacci nella Novella X. della V. Giornata del Decamerone, respondo, che oltre al cheamare el Boccaco cio savule, e parabole i suoi raccouis, questo in ispecie, e quello della Peronella nella II. della VII. Giornata sono tolis de peso dal libro IX. dell' Asino d' ero de Lucio Apaleso, come è facele di farne il rincontro: avendovi cambeats a nome, con metter quelle de Persone vivente, e de Famiglie note, e conspicue, per renderls forse più speciosi, e facile ad ester letti, e sorse per sarsene egli l' autore, nella conformité, che in altri ancora fi vede aver fatto. Ne quals se nella flessa mamera ricorse agli altrui libri, non veggo come nel suo Romanzo possa meritar nome, se non che d'un semplice, ma non sedela Traduttore, avveguache per la lingua abbia meritato, e meriti quello d' un leggendressimo Scrittore . Ed aggiungo, che una prova dell' insussissanza di quel, che si dice dal Boccaccio, potrebbe anche dedurst dalla Vita del medefimo Pietro, quando si volesse riguardare a quello, che di sal nome, e della Famiglia Vincioli era già in grande stema in Perugia appunto non molto prima del 1348. vel qual anno si signra fatto il racconto. Attofo.

<sup>2</sup> in data des 22. di Novembre 1712. di Materata .

che se nella Novella vien chiamato ricco nomo, era bentale per li bene di fortuna, ma molto più per le viriu, e per le bene dell'animo; a reguardo de quale fu jempre nella Pairia impiegato ne' maggiori affari, e nelle cariche più cospicue, come nel l'eliene al jogl. 438. e 453. della prima l'arte del Lib. 6. fi fu menzione d'effere flato mandato due volte Ambajeradore a Camerius, I' una del 1320. l'altra, insieme ein M. Vinciolo Vincioli, del 1222, per affars relevants a'Varans loro amics molio, e parente, com unche al fogle 2015. fi dice, che fu mundato Ambasciadore insieme con Nunfiy. Andrea Bontempi ullora Vescovo de Lerugea, por Cardinale, e con Tivieri Moniemellini al Papa in Avignine, tacendo altri empieght ricordati e nel Pellini, ed en altri, i quali Coffenne con gloria, e con vantaggio di se, e della Patria. E lasciò altrest sigisnole mentemano valorosi, e prodi, leggendofi nel medefimo Pellini al fogl. 976. [ fegnato per errore 996. \ che Aleffandro di M. Pietro de Vincioli del 1358, con altri Nobile fu fatto Cavaltere nell' efercità de Perugini, allorebè combatterono contra è Sancsi sotto Turrita, digneta di grand' onore in que tempi. Ma e contra il Boccaccio, e contra que' della fua Nazione non lasciarono Bartolo, e i Vincioli stessi de farne il giusta resentimento, com so dessi wella Lezione alla Cauzone del Coppetta alla pag. 31. Quivi egli dice : Il noffro Bartolo in una rubrica della buona giustizia, in una certa legge ut vim, come dicono i nostri Dottori, gli revede bene il pelo; ed altri aucora non si tenne la mani a cintola.

Perciocche il Roccaccio va dicendo: Fn in Perngia, zon è ancora molto tempo passato, un ricco nomo chiamato Pietro di Vinciolo; due si veggiono nell' albero genealogico di questa cospicua Famiglia stampato, i soggetti di questo nome: il primo, e più antico su Pietro di Vinciolo di Bevignate; l'altro, suo nipote, Pietro di Vinciolo di Giovanni di Bevignate, o come si direbbe Benvegnate, così:



Del primo in questa guisa il ricordato di sopra-Sig. Conte Vincioli ragiona nelle Rime de' Poeti Perugini Par. II. a 363.

Pietro, il quale si trova nel 1280. a di ç. de Marzo di Configlio, e a' di 7. di Maggio è mandato Ambasciatore al Duca di Spoleto, e nel 1298. a. 26, de Dicembre fu eletto dal Sommo Bontefice per Potesta de lest, e la Città le concede disenza di poter andaze in. detto Uffizio; e nel 1310, fu fatto Capitano della Parte Guelfa; e nel 1313. a di 17. Dicembre il Comune de Colanzone fa istanza alli SS. Priori, che li concedano per loro Putesta il Nobile Cavaliere Mess. Pietro de Mess. Vinciolo; e nel 1216. a di 21. Febbraio si trova Vecario Generale di Mess. Berroldo Duca di Spelero; e nel 1320. a di 28. Febbrato è numerato tra' Cavalteri, che banno da andare nella Guerra contra Affis ; e a de 8. de Marzo del detto anno fu mandato alla Città de Nocera per riconciliarla, e riformarla d'Ufiziali; 🕒 nel 1321. a di 28. Febbraio fu mandato Potesta del Castello della Pieve, e nel 1322, adi 10, de Gennaio è Priori della Città ordinarono a Mess. Carsia Contestabile della Città, che a ogni requifizione del Nobile Cavaliere Mest. Pietro de Mest. Vinciolo debba andare com tutta la sua gente, dov' esso comanda per ricuperare il Castello della Cista, e a di 7. di Febbraio del detto anno avendo ricuperato il detto Castello, in esso vi pose il prasidio, secondo che a esso parve. Di questo scrive il Pellins Par. I. Lib. V. car. 329. Del 1303. i Raspanti presi ec. in protezione da Meffer Brodnio da Saffaferrato lero Capitane ( quello, di cui ho io parlato con qualche prolishta nel secondo Tomo delle mie Osfervazioni su i Sigilli antichi ) nacque in Perugia un gran romore fra Meff. Georgaus de Mejj. Baglione caporale [ così dice l' Autore ] di una parte, e Meff. Gracomo degle Oddi, e Meft. Pretro Vinciole caps dell' altra parte , e che per questa ragione tutta la Citte fu in arme ec. Quefto è ben da avvertirfi , che facendofi capt d' una parte de' Rafpante Meffer Giovanni di Messer Buglione, e dall' altra Messer Giacomo degla Odds, e Meljer Pietro de Meffer Vinciolo, effendo ciafenma de queste Famiglie non solamente nobile, ma le prencipale fra le nobili, par, che si possa malagevolmente. dire, che la briga foffe tra' Nobili, e' Raspante, fepur cape de' Raspants non eran le Famiglie nobils. R d' efte nel Libro segnato A. del 1298. a car. 308. fi legge eftere eletto dal Pontefice Bonifanio VIII. per Po-

della della Cattà de Reggio.

Del secondo Pietro, di cui può aver voluto intendere il nostro leggiadrissimo Novellatore, così medefimo foprallodato Sig. Conte Vincioli a 276. Pietro fratello de Paoluccio fu l' altro figienole da Vinciolo di Giovanne. Il manoscritto Decembirale ec. repeglia: Mefter Peetro altro figlewolo del detto Vinciola nel 1251. a' 28. di Gingno fu mandate Ambastiatore. all' Arcivescovo Gio: Galeanzo de Milano, e al Capisano di Fori), e al gran Meffer Cane della Scala per occasione di guerra; e nel 1362, adi . . . fu mandato Potesta de Castiglione Arctino per sei mest, che soccava alla parte de Nobels; che così si governava allora la., Citté; e nel 1373. eftendoft pofta la Citté in rivolta. per opera di detto Mefrer Pietro, e di Mefrer Oddo de Baglioui, su quietato ogni tumnito : e mel 1276. adi 2. di Febbraio il detto Mefter Pietro, e Mefter Oddo, a due altri, mutato el nome di Uffizzale de Guerra, e dette Uffineali della Pace, fono elette fopra ? unione, e pace, e fopra la liberte della Citta, e a quefti fu data tutto Ass la.

la autorità, che avevano è Priori, e i Camerari nel tempo della ricuperata libezid: e nel 1377. adì 21. de Marzo fu fatto Capetano della Parte Guelfa, e ad) 6. Mappio del detto auno fu mandato. Ambafciatore a Fiovenza per la confederazione, e lega d' liulia, e nel 1278. add 2. de Gengno fu fatto Uffizeale della guerra per turbolenza della guerra, e ad ejio, fu data inita. I' autorità, ch' era flata data at foprannominate, cioè untta l'autorità de' Priori, Camarlinghi, ed este govermava il tutto; e questo fu mella rivellione, che secero è Perugini a Papa Gregorio, a requifizione de Fiorantini; e a di 13. Giugno del detto anno fu fatto capo, . guidatore fopra la guerra , e confervazione della liberta di detta Città, e Contado de Perugia; e adi 12. de Novembre del detto anno andò a Roma al detto Pontefice per tratture la sopraddetta Pace, la quale fufatta, e capitolata per mano del detto Meffer Pietro. con moltà belli Capitole in favore della nostra Cettà : e nel 1379. adi 16. di Novembre su mandato Ambastintore ad Afift per tratture non fo che negozi : enel 1380. adl 21. Aprile fu fatto de nuovo Capitano della Parte Guelfa: e nel 1381. adi 11. Gennaio fumandato. Ambasciatore con piena autorità a Città di Castello per negozi importanti : e nel 1382. adi 3. de Gennaio fu mandato Ambasciatore al Sommo Pontesica-Urbano VI. e dopo tante fatiche nel 1389. add ultimo de Aprile il detto Mefr. Pietro di Vincialo per avere la quiete, e concordia, e pace della fua Citid, configliato, che fi rimetteffero gli espulfi della Città , ficcome aven fatto Fiorenza, e Bologna, esto ne su cacciato, e mestoin efilio, e che non fi potesse accostare alla Città a 80. miglia; ma nondimeno adi . . . del detto anno ottiene lisenza di potere ftare a S. Valentino, e alli 25. d' Agofto. estiene licenca de poter ritornare nella Città . E dopomolte cose ben fatta lascid di se dolce, e desiderata. memoria dira tre figlinoli mafebi Vinciolo, Giovanni, a Lorenzo. Del medefino Mefe. Pietro ferive il Pellina

par. 1. L. 8. fogl. 1015. come del 1365. su mandato Ambascietore insteme con Monsig. Andrea Enontempi allora Vefeovo de Perugia , por Cardenale , e con Trievers Monsemellins al l'apa en Avignoue. La jogle 1265. del Lib. 9. parlundo della Lega di Perugia com altre Città di Tofcana, e con Galeotto Malatelia Signore di Remine: Ma perebè un queste Capitolazione do Legbe , e de sommissions se strebbe pointo forst en qualche parte far contra y Capitole non melto innanza jattà col l'apa, ed essi gelosi di non operar cosa alcuna comtra , eleftero Meft. Pietro di Venerolo , e Paoleno do Ceccolo, chi erano finte quelle, col Papa avena trattata la Pace, e vollero, che aveftero autorità di poter rivedere, ed esammare bene tutte le Leghe, Tregue, ed altre convenzioni, e Leggi. E fopra a fogl. 1238. rifersse ester per ests conclusa la Pace col l'ontesice , con molta dolcezza, confermando nell' Instrumento appartener Perugia , quanto alla giurisdizione , e protezione, alla Sede Apoflolica : e nomina anch' efto tra quei , vui furono rettituste, è bens levate a tempo della Guerra col Pontefice Gregorio XI. E d'efto parla nel Lib. 8. a fogl. 1020. e 1043. com' Ambufeiature al Pontefice in. Roma, e su Viterbo, chiamandolo sempre de' Vinciole, a individuandolo più in ispecie a fogl. 1051, nel riferire. che torno a Roma Ambasciutore Mest. Pietro de Vinciolo Vincioli, t a fogl. 1054. ove dice: Eurono di questi giorne mandati da l' Perugini a Milano Mefe. Pietro do Vinciolo de Vincioli, e Giovanni d' Andreucciolo, col Seguer Cola della Macinara Notaro. Ed piere a fogl. 1066. e 1082. ne parla nel Lib. 9. como Ambasciatore in altre parti , come un de' tre fopra la Guerra , mediatore di paci, di leghe, e in altre Cariche a' fogle 1225. 1230. 1237. 1242. the dourebbe dire 1264. e 1157. e in più altri luogbi . Ma monetta il Cretico , che questa è una nota, e non un'. Istoria, e come tutti della Famiglia, così tutti, che d'essi parlano, non è il mio fine di notare. Ma del sim chilio così scrivo A22 2 yer.

par. 1. Lib. 9. fogl. 1363. Meft. Pectro di Vinciolo Dottore falito in ringbiera cominciò a persuadere, e consigliare, che coll' esempso de' Esorentsus, e Bologuest, che pure allera aveano remessi i lore suoruscite, sarebbe stato beme, the auch effi to facefeers, mostrando, the effi crans realt, e fedele; il che fu de tanta alterazione a quelli , che l'udirono , che senza indugio , e rispetto alcu-mo levatolo de ringhiera con molto strepito , e romore lo stacciarono di Consiglio, e subito ristretti insieme su in quel panto condannato Mest. Pietro in 500. fiorint d' ero ec. e nell' efilia per tre anni lontano da Perugia 500. miglia, dove più a lui foste pracinto, purche non Aeste em Frorenza; e ciò fu fatto per dare esempio agle altre oc. e dal Magistrato seguente su ordinato per ester egiò apgimas decrepità, che potesse tornare a S. Valentino Cafello, don' egis avea delle sue possessione, e gle su lewate I efilio con carico, che prestafte alla Città per due anni altri 500, fiorini d' ero , e l' anno seguente nel mese d' Agoste, avendo egle eborsate le 500 fiorent d' ero a' priegos de parenti suos su totalmente rimesto . Dell' more fatto al datto Mester Pietro quando mor) cotì leggeft nel MS. Benincafa pag. 57. Standofene detto Mafter Pietro a S. Valentino luago di detta Famiglia fu vivocato dall' efilio con uneverfale contento della Città , ed en particolare de tutté i buour , i quali avende en fomma menerazione la viriù di lui , dicevano Perugia non potere ricevere maggiore, ne più grave danno, quanto per l' afrenza di detto Mefr. Pietro ec. Il quele dopo tante fatiche, e travagle sofferti per servizio della Patrio, efrendo vecebro, e avendo gli anne di fua vita felicemente condoctà a fine, maucò del mumero de' viventà l'anno 1393: con dispiacere universale de sueta la Città, Lasciando de se chiara , e desiderata memoria per le siur vare qualità. La perdesa di quest' nomo ellustressimo, grandissima per le tempi , che seguirone poi , perch? d'allova conobbe Perugua il manifesto danno, che per la sha porte pe riceve , e tutti ad una voce commendandolo com anolise.

molte lagrime dicevano efter morto il Padre della Patria ; e così da tutto il popolo lagrimato , su con folenne pompa accompagnato alla Chiefa di S. Francesco, dove erano le sepoliure de suos maggiori , portato sopra to spalle da' primi della Città , e con funcbre apparecebio fattoli il catafalco, come si suol fare a' Personag-gi di gran valore. E provi il Critico d' uno de' suoi per dritta linea, com' io di questo, che tanto l' amasse la fua Citid, ed egls tanto facefte per la medefima . Cos) nel manoferitso in quarto fegn. D. pag. 16. Mefr. Pierro figl. di Vinciolo, e di Francesca Miebelotti , e fratello de' fuddette Tile , e Pasluccio ec. ficcome dalla sua fazzione, così anco da tusto il popolo era egualmente amato, ed era mediatore delle discordie ec. Ju rimesto uella Patria con gran festa; e dopo molte altre cose da esto egregiamente fatte, mort del 1293. lasciando amplissima memoria del suo valore, con Denial titolo di magnanimità, in età d' 87. anni, con diffiacere universale de sutta la Città , estendo stato tanto valorofo, e suvio ne manegge di guerra, e di pace , che fi diceva efter morto el Padre della Patria . e fu pertate in S. Francesco, dov' erano le suei Progemitori con gran pompa funerale, accompagnato da tutta la Città con gran mestizia di iè gran perdita, restando di este, e di Madonna Isabella . . . questi tre figlinoli, Vinciolo, Giovanni, e Lerenzo. Così ancera nel MS. del Laucellotte en pubblica Libreria detta Scorta Sacra tom. 2. 29. Settemb. Frort ec. l'ietro de Vinceole con giovar ranto alla Patria, che ne fu chiamato Padre - Per tale mostro Perugia de reconoscerlo quando pastato a miglior vita con unmerofo feguito d'ogni qualità di perfone accompagnò il feretro, che partareno a S. Francesco de' Conventuali gle omere della stefra Nobelta . Peù chiaramente lo certificò la declinazione, che dopo la di lui morte pubblicamente si vide delle cose di l'erugia . Ma de fatti lodevolt di Mess. Pietro per maggior prova , quando al Critico volesse pur a terto riferirse alla

alla X. Novella della V. Giornata del Boccascio, fenza... aver letta la difesa, ch' è nella Lettera in conto della Famiglia, ecco ancora le parole del Mf. in pergamena auteutico dell Alberti pag. 7. e feg. 39 liem in. 25 lib. 1351. die 27. lunii fogl. 146. manu lacobi Puc-35 ciarelli publici Rotarii apparet , D. Petrum q. Vin-25 ciols de l'erufia Parochia S. Gregorii fuisse electium pri-25 mum Oratorem una cum alto Collega tune sturum ad 22 D. Archiepiscopum Mediolanen. ad D. Cap. Civitatis 25 Fori Livit , & ad D. Magnum Canem D. Muffeui 35 occasione bells - Isem sa primo Registro officiorum . & 25 Magistraium d. Civit. de anno 1362, manu France 3, Ser Egidie publ. Not. & Cancellaris Com. Peruf. d. 25 D. Petrus extrabetur de buffolo Officior. de Civila pro 33 Potestate Castiliones Aretine, & appellatur Magnas . 22 Item in lib. 1376. die 2. men. Febr. fogl. 28. ma-22 nu Thomæ Bartols pub. Not. D. Petrus Vincsols una 33 cum D. Oddone de Balconsbus , & aleis duobus Col-11 legis mutato nomine Officialium Guerra, appellantur 31 Officiales Pacis, utpote elects super unione, pace, & 35 libertate Communis Pernfia , & eine Comitains , & et ; 35 & fociss impartitur omnis auctoritus , quam tune tem-35 poris babebant DD. Priores, & DD. Camerarie d. Ci-30 vitatis . Item in lib. 1377. die 6. Maii mann Francisco 30 Dominici pub. Not. fogl. 102. dellus D. Peirus de-33 Sinatur Orator cum D. Oddone de Baltonibus ad Ci-35 Vitatem Florentie pro negociii, & pro bouore, & ben no frain Com. Peruf. & facra Liga Italia . Item in 20 leb. 1378. dec 12. Novembr. fol. 146. manu Marti-20 mi Ceccoli pub. Not. idem D. Petrus eligetur primus Sa-35 pient super tractatu pacis babito inter Summum Pontin ficem , & Ecclef. Romanam ex una parte , & Super 25 capitulatione, qua bine ende petita funt . Item in leb. 25 Confilsor. 1378. dee 2. Iulis fogl. 226. 6 227. mans 10 Cecchi Senfi Not. d. Speltab. viro D. Petro Vincio-20 le extracto, de publicato ut sup. in primum trium. 23 Officialium super guerram, instante bellorum turbine, au-

30 getur auftoritar , & facultar eadem , quam babebaut n dilli Triumvire dudum a tempore recuperata libertatie . 30 Item in faprad, lib. 1378. die 22. Novemb. fol. 151. 20 manu suprad. Ser Martini Ceccole colligitur, facundiffi-20 mum surisperstum D. Letrum Vincials , bis tituler soo 25 appellatur Gr. fuiffe a Commune Perufia elell. in. 93 Orator. ad tractand, cum Sum. Pontifice Suprad. pa-25 cem . Item in also lib. figuato in fronte cum boc nume 35 XXIII. cooperto per totum coramine croceo cum bullis 25 einfd. millesime, ubi manu Ser Maffarelli Pelloli Not. 30 Suprad. Ambasciator. extant scripta , & regestrata 25 instructioner, & capitulationes, ac littere Apostolica 35 Super negocio d'ela pacis; legitur dielum D. Petrum 20 Vincioli dictam pacem tractaffe, & ad finem perduxifso fe fot. 3. ufq. ad 13. liem im 2. regeftro Offic. fot. 20 16. mann Philip. Matthes Not. & Cant. Com. Peruf. so an. 1377. die 21. Mart. idem D. Petrur fust extraso fine ex buffolo Officier. Cap. Paries Guelfa. Item im 15 cod. regeft. mann einfd. Not. fol. 36. an. 1378. die 35 15. Iunie idem D. Petrus Vincioli fuit extractus de so bullolo Officior. & Magiftrat. d. Civitatis in primine 3> Officialem Super guerra, & in conferoatorem libertatie 25 Cevitates, & Comitatus Peruf. Item in leb. 1282. die 20 21. Januar. fol. 9. mann Ser Amati Oddoli pub. Not. 10 legitur D. Petrum Vinciole suprad. svifte Oratorem ad 22 Civitat. Caftelle cum plena potestate in negocio per 30 cum tractando. Item in lib. 1382. die 3. lanuar. 20 fol. mann Francisce Dominice idem D. Petrus Vincioli 25 destinatur primus Orator ad Sum. L'ontificem. liem. m in lib. 1389. die ult. Aprilie fol. 67. mann Andrea 22 Vannes Not. idem D. Petrus Vinciole ( que cum com-32 fulniflet, exules Civitatis Perufia fore ab exilio re-39 Docandor, fient fecerant Communea Florentea, & Bo-25 nonia, futt e Civitate expulsur, & in exilium missur) 20 obtinet licentiam commorande ayud Caferum S. Valenso tini . Item in cod. lib. & millchmo, die 25. Augusti mann lacobe Ser Angels fol. 118. esdem D. Petro 33 VIB-

y Vincioli ut supra relegato apud Castrum S. Valentini
min partitur licentia, stante cius instructate, redeundi in
conitatem. Item in lib. 1390. & 9t. Decembris mamu Ioannis Magistri Fei Not. fol. 153. idem D. Petrus de Vincsolis dat mutuo Communs Perusia certam
pecunsarum quantitatem.

Così mi giova credere per le cose dal Sig. Vincioli fino a qui riferite, degne di uomini di gran valore, lasciando, che ognuno dell'operato del Novellatore

giudichi quello, che più gli aggrada.

Vengo ora alle parole, cui si può sar nota: Audare in zoccoli per l'ascentto, esprime sentimento, che

Più è tacer, che ragionare onesto. Il Molza nel Capitolo del Fichi:

Che vanno in zoccol per l' afciutto spesso.

Pareva una S. Verdiana, che da beccare alle serpi. Queste parole sono riserite dall' erudicissimo SigDott. Giuseppe Maria Brocchi Rettore del Seminario
Fiorentino nella sua Vita di S. Verdiana, a sar vedere,
che questa Serva di Dio sino del 1348, aveva culto di
Santa, sebbene nell' addizioni alla medesima Vita mostra,
che sino del 1302, era già dedicata la Chiesa in Castel Fiorentino in onore di lei. Il satto dell' alimentare essa le serpi è noto abbastanza per le diverse,
descrizioni delle sue virtuose gesta. Franco Sacchetti
Novella 106. Che ti par essere S. Verdiana, che
dava mangiare alle serpi?

Non troveres chi mi desse successo. Cioè: chi mi facesse un minimo piacere. Scipione Ammirato il vecchio nelle sue Sentenze, e Proverbi: Nel contado di Firenze, essendo talora una casa lontana dall'altra, si va a prender suoco dalla vicina con un cencio: non solo per non gravaria di quei sochi carboni, o tizzone, che bisogna, ma perchè il cencio dura aucor più, e portasi con minor incomodo. Or quessio si è poco servizio, che non si potrebbe immaginare, minore; ricevendolo io da te senga alcuno tuo danno.

Tra

Tra le Novelle di Girolamo Morlino, due ve ne ha, i cui fatti hanno gran (miglianza a quelli della. Novella presente, e sono la XXXII. e la XXXIII. Nomina questa stessa l' Ammirato ne' Proverb, soprammentovati in più luoghi.

### Giornata VI. Nov. I. Un Cavaliere dice a Madonna Oresta ec.

#### C A P. LIV.

Gli non è ancora guari, che nella nostra Città fu una gentile, e costumata Donna, e ben parlante, il cui valore non merità, che il suo nome si taccia. Fu adunque chiamata Madonna Oretta, e su moglie di Messer Geri Spini, di cui molto parlano gli Storici. Tanto basta pat sar prova, che il satto raccontato di presente, da verissime circostanze accompagnato, possa essere veritiero, ed assine di rintracciarne con sondamento il tempo, in cui seguì, che sembia presso al 1220.

E per farci dal nome di questa Donna, io terrei, che sosse un accorciamento Genovese, sorse più che nosserano, di Lauretta. Così leggo io, che a Madonna Orietta Scotta in Genova scrive alcuna sua Lettera S. Caterina da Siena. Sebbene anche tra noi si trova, come all' Archivio Florentino ne' Rogiti di Ser Lorenzo di Niccolò da Radda, è Oretta sigliuola del già Manetto de' Davanzati: così in iscritture particolari Oretta di Neri Ardinghelli moglie di Borghino di Domenico Baldovinetti, e Oretta di Amerigo di Gregorio Antinori moglie di Mariano di Giorgio Ughi. Ma tal accorciamento si ravvisa più frequente in Genova, che in Firenze.

Chi però fosse questa gentil Matrona, lo leggo nel-Bbb

lo Spoglio di proprio pugno del Sen. Carlo Strozzi della Cartapecora segnata 450. del suo Archivio , ove fi dice all' anno 1222, in tempo della vedovanza di lei: Nobiles Domina Domina Orietta filia quond. Magnefice Viri Opisonis quand. Marchionis Malaspine, uxue quand. Nobilis Militir Domini Ruggerii , five Gerii quond. Domini Manetti de Spinis de Florentia . Questa ivi fa procuratorem sum Ser Romanellum D. Salvi de Florentia . Actum Florentie. Ser Accursius q. Benintendi de Radda Not. In istato di maritaggio si trova in una Cartapecora fimile dell' Archivio di Ceftelle, spogliaza con moltissime altre dall'eruditissimo P. Abate D. Teodoro Davanzati Cisterciense, segnata D 100. che adi 8. di Novembre 1321. essendosi trovato al Capitolo Generale dell' Ordine sua, tenutosi in Francia, l' Abate D. Andrea di Settimo, egli manda quà copia autentica dei Decteti Capitolari ; infra i quali fono i nomi di quelli , a cui erano state concedute Lettere graziose, come amici, e Benefattori dell' Ordine, solite dispensarii ne' Capitoli, in virtà delle quali vengono quelli a partecipare delle Orazioni, e de Sacrifici dell' Ordine, e sono primieramente Nobiles , & pateus Vir D. Geri Spini , & Domina Oretta eine Unor .

Più chiaramente però appare l'alta condizione di quefta Donna neila carrapecora 452, del sopraccennato Archivio Strozzi , ove fi legge nello Spoglio della... medelima : 1201. Magnifica , & egregia Domina Thobia Marchionejja Malespina, filia quond. Domine Lanfranchi Spinole, unor quand, recordationis melite Domina Opizonia olarchionia Malespine silia quond. clare memorie Domini Frederice Marchionia Malespine, Tutrix teflamentaria Illustriffimorum euvenum Corradini , Manfrede, Frederici , Merovelli , Azzoner , & Toanner , Oriette , & Bettine filtorum fuorum , & diett Domini Opizonie, la quale sa inventario di tutto quello, che si trova rimafo nell' eredità di detto Messer Obiszo . e in cala, trall' altre, di moite Castella di Lunigiana s

### DEL BOCCACCIO PAR. II. 381

giana, e di Sardigna. Aclum Lexoli. Ser Ionenq. Domini Recupers de Lucian. 20p. S. Remègis de Florentia Not. reg.



Tralascio, come non confacente al caso nostro, che Messer Lanfranco vio materno della nostra Oretta su forse quel Messer Lansranco di Guglielmo, Signore del Feudo Imperiale di Campi ucciso da' Guelfi circa l' anno 1300. di cui parla Mammiliano Deza nell' Istoria della Famiglia Spinola Lib. V. Ma non mi piace di palfare del tutto in fileggio la persona illustre di un figliuolo di Madonna Gretta, cioà a dire Messer Guglielmino del Cav. Meffer Geri del Cav. Meffer Manetto degli Spini, che fu Canonico Fiorentino, giacchè me ne favorifce della notizia il Sig. Canonico Salvino Salvini, il quale ne ragiona neila sua bellissima, e desideratissima Opera de' Canonici Fiorentini. La nostra Repubblica scrivendo al Papa nel 1349. il di 21. di Novembre gli raccomanda per la Prioria di S. Maria di Peretola Venerabilem virum Dominum Guglielminam. natum famosi Militer Gerit de Spines, multa scientia, & bonestate, ac virtuofis moribus sufignitum, Plebanum Plebis S. Marie de Partine Aretin. Dieref. qualmente fi ha dalle Lettere di Ser Niccolò Monaci alle Riformagioni. Ebbe egli non solo la detta Chiesa di Peretola, maottenne ancora la Pieve di S. Giusto in Piazzanese nella Diocesi di Pistoia. Avvi tralle cartapecore di S. Maria Nuova una Collazione del 1384. 13. Aprile fatta di una Bbb 2 CapCappella in S. Maria di Peretola vacata per morie di

esso Guglielmino degli Spini.

Verisimile si rende, per tornare ad Oretta, quanto dell' effere costumata donna, e ben parlante riferisce il nostro Novellatore, non solamente perche Monsig. Giovanni della Casa nel suo Galateo sa menzione conistima, ed approvazione del motteggio di Madonna... Oretta, ma perchè nella fcelta de' Motti, Burle, 😎 Facezie di diversi raccolte da Lodovico Domenichi si legge di fuo contegno, che in un trebbio de Gentildonne, dove fi facevano giusche, e questit, bisognando in un ginoco, che ognuno diceffe, r'egli avesse da dimandare, che grazia addimanderebbe, e render poi anshe ragione perobè; toccato a Madonna Oretta de Mefser Geri Spini, dimanda un de quei Signori, che grazia egli desiderasse. Disse el Signore: Che was deventaste. indovina. Ricercato, secondo l'usanza del giuoco, la... Donna perché? Rispose ci poco nobilmente: Perché vos stessa indovinaste quello, che io non bo ardire di dire. Soggiunse la Donna subito: Chi teme di dire, non è degna di fare. E corì tafrò la sua domanda tacita, ed indegna.

Francesco Sansovino nel portare tal Novella del Boccaccio sta le sue, collocandola per quarta nella sua Giornata V. le cangia l'introduzione, ed il titolo.

### Giornata VI. Now. II. Cifti Fornaio.

#### C A P. LV.

Pier mettere in chiaro, che la Novella, cui abbiamo adesso fra mano, è un avvenimento accaduto, mi piace di sar vedere dapptima, che in tal guisa da sagge, e letterare persone venne non son molti anni giudicato, e fra questi dall' Abate Francesco RiRidolfi Gentiluomo Fiorentino, Macftro di Camera. del Cardinal Sigismondo Ghigi, e poi di Papa Innecenzio XII. da Cardinale, appellato nell' Adunanza, che il più bel fior ne coglie, il Rifiorito. Egli adunque diede per fermo giudicio, che verace fosse flato l' avvenimento di Cifti dal gran Profatore narrato, con dire nella Prefazione agli Ammaestranienti degli Antichi, che quel Messer Geri, a cui tal Opera. dall' antico Autor suo era stata diretta, per tutte le conghietture quello stelso era, a cui, come conta il Boccaccio, Cisti Fornaio diè a bere il suo buon vino.

Per vero avvenimento altresì, non per Novella, lo credette Giovanni Cinelli, ficcome vedremo di fotto; per tale il nostro Istorico Ferdinando Leopoldo del Migliore, laddove nella Firenze illustrata egli difcende, non fo come, a far memoria di quel Forno qualificato ( fon fue parole ) nulla meno per la memoria, che ne lasciò il Padre della Favella, che per la presenza di così degni Personaggi, quali furono gli Ambasciadori di Bonifazio VIII. che si degnarono di far ivi

permanenza, e rinfrescarsi.

Se vera adunque è creduta una tal Novella, tanto maggiormente non fi dovrà dubitare di niuna dellefue circoftanze, quando elleno hanno un veraciffimo riscontro o si voglia per la persone tuttequante, che vi concorfero, o per lo tempo, individuandofene l' anno, ed il mese, o per lo luogo, o finalmente. per l'occasione, che le persone divisate ebbero di così fare. A tal effetto necessario è, che la Novella si ziferifez.

Avendo Bonifazio Papa, appo il quale Messer Geri Spina fu in grandissimo stato, mandati en Esrenze certé Juoi nobili Ambasciadori per certe sue gran bisogne, essendo essi un casa de Messer Geri smontati, ed egli con loro infieme i fatte del Papa trattundo ; avwenne ( checch) se ne sosse cagione ) che Messer Gerà con queste Ambasciadori del Papa tutto a piè quasi ogni 19.GI-

mattina davanti a Santa Maria Ughi paffavano, dove-a Ceste formaco el suo sorno aveva, e personalmente la sua arte eserceon. Al quale, quantunque la fortuna arte. affer umile data avelle, tanto in quella gli era flata... benigna, che egli era vicchissimo divenuto, e senza. voleria mas per alcuna altra abbandonare , spiendidissimamente vivea, avendo tra l'altre sue buone cose » fempre a migliora vini bianchi, a vermigli, che in Eirenze si tropassero, o nel contado. Il qual veggendo ogue mattena davants all' usceo suo passar Messer Gerè, o ple Ambasciadori del Papa, ed estendo il caldo grande, s' appisò, che gran cortessa sarebbe il dar loro bere del suo buon vin bianco: ma avendo riguardo alla fua condizione, e a quella di Meffer Geri, non gli pareva onesta cosa el presumere d'envetarlo; ma pensossi de tener modo, il quale inducesse Meser Geri medesimo ad invetarfi. Ed avendo un farsetto bianchissimo en doso , ed un prembiule de bucato ennanza sempre, le quale pinttoffo mugnaio, che fornaio el demoffravino, ogni mattina in fu l'ora, che egli avvifava, che Meffer Geri con. gli Ambasciadori dovesser passare, si faceva davanti all'uscio suo recare una secchia nuova, e stagnata d'acqua fresca [1] ed un picciolo orcioletto Bolognese nuovo, del suo buon vin bianco, e due bicchiers, che parevano d'ariento, s) eran chiari; ed a sedere postosi, come essi passawano, ed egli, potebe una volta, o due spurgato s' era, cominciava a ber il saporitamente questo suo vino, che egli n' archbe fatto ventr voglia a' morti. La qual cofa avendo Meffer Geri una, o due mattine veduta. diffe la terma : Chente & Cifli, & buono? Cifti, levato preflamente en pie, respose: Messerti, ma quanto non vi potre' in dare ad intendere, fe voi non n'aflaggiafle. Meffer Gere, al quale o la qualità del tempo, o affanno, più che l'ufato, avuto, o farfe il faporito bere, che @ Cifts vedeva fare, fete avea generata, volto agli Am-

s E estata quella Novella in una Lettera discorsiva inserita nel Tom. IV. degle Opuse, Scient. e Filol a 403.

Busciadori, sorridando diffe: Signore, egli è buon, che. mos affaggiaino del vino de quefto valente nomo ; forfe che è egle tale, che noe non ce ne penteremo. E com lora infieme fent ando verfo Cifli. Il quale fatta de prefente una bella panca venire de fuors dal forno , gle prego, che sedessero, ed alls lor famigliars, che gid per laware i bicchieri si facevano innanzi, diffe: Compagni ziratevi indietro, e lufciate queflo fervigio fare a me, che to fo non meno ben mescere, che io sappia informare, o non aspettaste voi d' assagnarne gocciola. E cort detto, efto feljo, lavate quattro bicchiere belle, e unovi , e fatto ventre un precolo oresoletto del suo buon. vino, delegentemente de bere a Meffer Gere, ed a' compagni: Alls quale il vino parve il migliore, che effi aveller gran tempo davante bevuto, perche commendatol molto, mentre gle Ambasciadori vi flettero, quasi ogni mattina con loro insteme n' andò a ber Meffer Gers . A' quals effendo espediti, e partir dovendofi, Mester Geri fece un magnifico convito, al quale invità una. parte de' più onorevols Cistadini , e fecevi invitare Cifli, il quale per niuna condizione andar vo volle. . Impose adunque Messer Gers ad uno de suoi famigliaan mezzo bicebier per nomo deffe alla primo menfe. Il famigliare, forse saegnato, perche ninna volta bere aven potuto del vino, tolfe un gran fiafco, el quale come. Cifte vide, dife: Figlinolo, Meffer Geri non to manda a me-Il che raffermando più volte el samigliare , ne potendo mira risposta avere, tornò a Mester Gene, e si gisele difte. A cui Mefter Geri difte: Tornavi, e digle, che et fo; e fe egli prù corì te risponde, domandalo, a cuò to ti mando. Il famigliare tornato, difie: Cifti, per certo Mester Gere me manda pure a te. Al qual Ciste rispose. Per certo, figienal, non fa. Adunque, defie il famigliare, a cui mi manda? Rispose Cifli: ad Arno. Il che rapportando il famigliare a Mester Gere, subito glà ecchi gla a' aperfero della 'ntelletto, e difte al fa-18 G-

migliare: Lasciami vedere, che stasco tu vi porti; e vedutol defre: Cefte dice vero ; a dettogli villanta. gle fece torre un fiasco convenevole. Il qual Ceste vedendo, difte: Ora fo to bene, abe egli to manda a. me; e lietamente gliele empiè. E poi quel medesimo da fatto il betticello riempiere d'un fimil vino, e fattole souvemente porture a cafa di Mester Gers, ando appresso, e trovatolo gli diste: Mestere, so non vorret, che vos credeste, che il gran siasco stamane m' aveste spaventato: ma parendomi, the vi fofte ufcito di mente esò, che io a quests d) co' mies precoli oresoletti v' ba dimostrato, cioè, che questo non sia vin da famiglia, vel volls stamane raccordare. Ora perciocebe to non intendo d'efrervene più guardiano, tutto ve l' bo fatto venire: faiene per innanzi come vi piace. Mester Geri ebbe el don di Ceste caressimo, e quelle grazie gle rende, che a ciò credette fi convenificro; e sempre poi per da molto l'ebbe, e per amico.

Ora qui per farmi a discendere alle persone per entro alla Novella nominate, convien, che io dica, che in Dino Compagni Scrittore del 1200. si legge qualmente sedendo nella Sedia di S. Piero, Bonifazio VIII. erano con lus suos Mercatanti gli Spins famiglia di Firenze ricca, e potente, e per loro flava la un affinatore d ariento Fiorentino, che si chiamava il Nero Cambi (1) uemo aftuto, a di fottile ingegno, il quale tanto aopero col Papa per abbaffare lo flato de Cercbi, e de loro seguaci, che mandò a Firenze Messer Frate Matteo di Acquasparta Cardinale Portuense per pacificare s Fisventini, ma niento fece, perché dalle parts non ebbs la commissione, che volen, e però saegnato si paril di Firenze. Confronta quello con quello, che si legge nell' antico Comento di Dante, le cui parole mi afterrò qui dal riferire; e col sentimento ancora di Benvenuto da Imola sopra la Commedia dell' istesso Dante, il quale per elstte.

s Cambi Importuni ascendente del Cronista.

effere de' Priori l' anno 1300, fu testimonio di questa Ambasceria, che natra il Comentatore suo, ed in mostrando l' alra potenza di quelle due discordi Famiglie Cerchi, e Donati, foggiugne: Sed Bonefacius VIII. volens obviare scandalo, quod parabasur Florentia, misit pro Domino Verio de Circulis (1) 6 rogavit, quod faceret pacem cum Domino Cursio de Donatis (2). Di maggior prova sono le parole dell' Istorico nostro celebratissimo Giovanni Villani, cioè a dire, che il Papa fece suo Legato Frate Matteo d' Acquasparta Cardinale Portuense dell' Ordine de Frati Minori, e mandollo a Firenze, il quale giunse in Firenze del seguente mese di Giugno; e che poscia per le novità seguite de' confinati, e di Messer Geri, e suoi compagni mercatanti del Papa, e di Corfo Donati, il Papa medelimo prese espediente di chiamare il fratello del Re di Francia.

Uno adunque, ed il principale degli Ambasciatori di Papa Bonssazio VIII. si su il Cardinale Matteo, natlo di Acquasparta Diocesi di Todi nell' Umbria, dell' Ordine de' Minori, il quale l' anno 1281. vacando l' impiego di Lettore del Sacro Palazzo Apostolico, vi su pronosso, e l' anno 1287. in tempo di Sede vacante, celebrandosi in Mompelier il Capitolo generale, si legge, che vi restò eletto Ministro Generale, essendo già Maestro di Teologia dell' Università di Parigi. L' anno 1288. cioè il primo dei Pontificato di Niccolò IV. de' Minori, in una promozione di sei, creato venne Cardinale Matteo col Ccc

<sup>1</sup> Vereis de' Circoli vien egli domandato dal Canonico Antonio Scott nelle Memorie del B. Benedetto XI per una svista del Ferreti Vicentino. Per altro egli su Potestà di Padova P anno 1283, code il Papadopoli in Histor. Gymnas. Patavini nel Cap. de Prate-ribus Paravinis Gymnasie Prafestis pone sotto quell' anno Osterrius de Circos Flore 11001.

<sup>2</sup> Il Papadopoli detto mostra, che anche Corso Donati su Potestà di Padova nel 1288. (crivendo nel Cap accentato de Pre er. Gymenese Pres festir: Accu sur Donatus Florentrous. Nel 1291. il Vescovo Finlippo di Fiesole gli assitta il Castello di Fermolo.

titolo di S. Lorenzo in Damaso, ad quam dignitatem, sono parole del Vadingo, ob spectabilem vita rationem, & doctrine excellentiam pervenit. Il Ciacconio lo chiama dottissimo, ingegnoso, e versato nelle sacre Lettere; ma soprattutto si ha riscontro altronde, che su chiaro nella prudenza, e nella perizia di maneggiare gli affari; per la qual cola da Bonifazio VIII, fu spedito Legato a trattare cose difficilissime nella Lombardia, in Venezia, nella Romagna, e nella Tofcana. Paolo Cortefi nel suo Libro de Cardinalatu (1) serive, che F. Matteo di Acquasparta spiegò i Paradossi Teologici con più eleganza di quello, che desiderar si potesse in quella età inculta. Certo è, che il Pontefice Niccolò IV. aveva di Iui tale stima, che volle, che egli proseguisse anche da Cardinale a governare l' Ordine de' Minori sino all' elezione del nuovo Generale, come fatto aveva San Bona-Ventura. Pel nostro Matteo vi ha chi vuole, che si dea prender il verso di Dante nel Canto XII. del Paradiso:

ove il Landino intende, che Dante parli anzi di F. Ubertino da Casale (2). L'anno 1291, nella seconda promozione di Niccolò IV. Matteo passò dai titolo di S. Lorenzo in Damaso al Vescovado di Porto, e Santa Russina. E conciossiache intervenisse all'elezione di San Pier Celestino satta in Perugia, nella Lettera, o sia Decreto dell'elezione del Santo Papa, Matteo si legge in quarto luogo: Nos insferazione divina F. Latinas Officensis, Gerardus Sabinensis, Ioannes Tustulanus, G. F. Matheus Portuensis Episcopi Ge. Indi su destinato a portare la Lettera della seguita elezione a F. Pietro del Murrone in compagnia d'altri, e ciò l'anno 1294, nel mese di Luglio. Nel mese di Settembre, suspensa la rinunzia del Pontisica-

a lagannandofi per altro in duto Generale de' Minori, che non fa .

E Shaghato è quello Scrittore peravventura con una Storia de Cardinalain supposta da Jacopo Corella, cosa, che non avvertit nella mia Vita del Cortes impressa in Firente nel 1734

to di S. Pier Celestino, Matteo intervenne all' elezione di Benedetto Gaetani d' Anagni, che fu Bonifazio VIII. e ciò ne' 24, del Settembre flesso. L'anno 1300, da Papa Bonitazio fu inviato fuo Legato in Lombatdia, pes far tornare all' obbedienza della santa Sede le Città di Facuza, di Cefena, d'Imola, e di Forll. E dopo d'effere stato in tutta la Provincia, si portò a Bologna, indi a Ravenna, ove, convocati tutti i capi delia Provincia, in un luogo tra Ravenna, e Facura tenne congretto, nel quale in guila operò con quei bignoti, a co' loro Ambasciadori, che molti Luoghi tornatono all'obbedienza del Papa, e tal fu l'onore, ch'ei fi fece della fua Legazione. Venuto poscia in Toscana, s' affaticò per conchiudere la pace d'Italia, ed ottenere i dirittà della Chiefa. Mort in Roma l'anno 1202, e su sepolto in S. Maria d' Araceli dalla porta della Sagrestia dentro un alto, e magnitico fepolero di marmo fenta epitaffio.

Della premura, che ebbe Bonifazio VIII. di fedate eon fimile Ambasceria le discordie cittadinesche de' Fiorentini suoi grandi amici ( e che egli appellò il quinto elemento, altoraquando dodici Ambalciadori di varico mazioni tutti liorentini si vide prostrati a' piedi suoi ) ne efifte tuttora un fegnale nella Statua di marmo b'anco, che eglino alzarono per gratitudine presso all' anno 1200, alla sua memoria sopra la porta principale della Chicia nostra Cattedrale, ed ivi tennero fino all' anno 1586, donde la traffe il Granduca Francesoo I. per tinnovarne con moderna architettura la facciata. Esta Statua è la presente, rimasa da cencinquanta anni indietro nella nostra Via di Gualfonda nel Giardino. allora de' Bartolini Salimbeni, oggi de' Signori Marcheli Riccardi, tra' quali il Sig. Senat. Marchefe Vincenzio vivente si è preso cura di farne riunire i pezzi, onde ella era divifa, e decorarla d'un qualche imbalamento [1].

Di queffa noftra Fatien dà cesso il chiarifficto Autore del Fiorino d' oco ellufitato, impreffo in Firmar nel 1738, che siporta anchi egli la flaton, peg. 32,

## 290 DELLA ILLUSTRAZIONE



Il carattere per altro dell' Inferizione non è come qui, ma antico, e di quella formazione, che nel 1300. nfava.

Rammenta a' fuoi tempi questa Statua esistente, nella facciata della fuddetta Chiesa nella sua Storia MS. Il nostro Giovanni Cambi, che sinì di vivere l'anno

2535.

Quanto a Messer Geri di Messer Manetto Spini. che molta mano ebbe nell' accomodamento di quelle differenze, tuttoché inutilmente, lo leggo in una. Istorietta, sebben posteriore a quei tempi, che egli fa intrinseco familiare, e in molto credito di Bonifazio VIII. del quale fi vede l'arme dentro del Palazzo degli Spini ( oggi de' Signoti da Bagnano. ) Oltredichè Il nome di Bonifazio, che poco dopo al 1300, portazono alcuni di Casa Spini, non può venire d'altronde, che dall' effere stati questi, come Dino Compagni ferive, appresso il Papa. E ben nell'Istoria d' Avignone Lib. I. Cap. 15. io leggo nel 1295. ivi Rettore del Contado Ruggiero de Spinis Florentino. Per altro non abbe tutta la necessaria cognizione di questo Cavaliere il soprammentovato Rifiorito, laddove pella Prefazione qui non molto innanzi citata egli vuole, che F. Bartolommeo da S. Concordio traducesse ai conforti di lui gli Ammaestramenti degli Antichi scritti da se medesimo in Latino, ed appellandolo Meffer Geri degle Spine Canaliere, persona d'alto affare nella nostra Città, e per tutte le conghietture quello stesso, al quale, come conta, si Boccaccio nella seconda Novella della sefta Giornata, Ciffé fornate die a bere il buon vinny e con favio motteggiare il fe ravvedere d'una fua tracotata dimanda. . Il che [ legue a dite ], ci ferve anche per la notizia... del tempo, effendoche ciò succedeffe a Meff. Geri, mentre che ci tratteneva gli Ambasciadore di Bonifazio Ottavo. che dal 1295. fino al 1303, tenne il Poutificato; ed altre al 1309, in antiche scritture si trova memoria del medefine Meft. Gert. Sieura cola è , che Messer Geri ville.

visse estandio oltre al 1309, mentre nei Capitoli della Pace stipulati tra i Florentini, e gli Arctini sotto il di 29. Settembre del 1314, esistenti nell' Archivio delle Risormagioni di nostra Patria, egli vi è uno de' testimoni: Acta sucrunt predicta bee omnia, G singula, in Civitate Florentie in domibus de Monnie Ge, presentibus Ge. D. Comite Rogerio de Dovadula Dei gratia in Thusesa Palateno, G D. Gerio D. Manetti de Spinis, Iacobo de Rubeis, Lapo de Bardis Ge. Militibus Florentinis. Anzichè fino dell' anno 1321, egli viveva, alloraquando nel Capitolo Generale de' Monaci Cistetciensi su graziato Nubilis, G potens Vir D. Gere Spini di esser partecipe dell' opere ple di quei Religiosi nel modo, che io ho di sopra nella Novella antecedento moltrato.

Veduto chi fosfe Geri Spini, ostre agli Ambasciadori, il cui capo era il Cardinale d' Acquasparta, ve-

dremo adesso chi sosse Cisti Fornaio.

E per farmi dal nome; Cisti, o Cisto, come anche si trova, egli è cerro, che vale Bencivenisti. In più famiglio di quei tempi ricorre ; e tra l'altre in una Scrictura del 1347. vo leggendo: Simone di Berto di Cisti de' Cerchi Bianchi. Nelle Scritture di S. Maria Nuova di quelta Patria trovo nel 1332. Cisti Pittore in Vla Borgo Allegri, che è quegli, che nel Libro dell' antica Compagnia de' Pittori, manofcritto originale presso me, si trova nominato Cisti di Cardo del Popolo di S. Ambrogio, vivente eziandio fino al 1267. nel qual Libro ancora un altro Professore di Disegno appellato Cisti di Mone vi si legge. Nella Libreria del Doni si sa menzione come di Autore, di Cisti da Spelle. Il nostro Cisti adunque Fornaio tanto è vero, che egli dimorava, e sua arte esercitava in Firenze allato alla Chiefa di S. Maria Ughi dalla parte del Palazzo, diciamo noi, delle tre porte; che in un Libro manoferitto in cartapecora della Congrega Maggiore del 1300appunto a tra i nomi de' Confrati , e Commessi di esta Con-

Congrega, Chiesa per Chiesa, sotto quelli di S. Maria Ught a carte 69, tergo, vi si legge il nome di Cisto fornajo. Conferma questo Giovanni Cinelli nelle Bellezze di Firenze pag. 576. dicendo nel favellare di S. Maria Ughi: Allato la Chiefa verso Mezzodi, cioè nella cantonata dell' altro Palazzo degli Strozzi ec. quello delle tre porte, stava Cisti fornaso nominata dal Boccaccio nelle Novelle, e di sua bottega se ne veggono al d) d'oggi i fegni. [1] Conferma o nullameno una certa Descrizione a penna delle Case, che possedeva l'anno 1427, la Chiesa di S. Maria Ughi, osservata da me nella celebre Libreria Stroziana: Checchè il Migliore neila Firenze illustrata si lusinghi, che il Forno sosse nella. cantonata, ov' è di presente, dicendo: Se qualunque, cofa, che si stacchi dall' antico per relazione d' nomini celebratissimo è sempre oggetto degno di memoria, diremo la bottega di Fornaio a canto alla Chiefa esser la stessa, de cui parla il Boccaccio en una delle 100. Novelle en. accasione di Cisti Fornaio, che diede il vino a Messer Gers Spini, reso immortale; dal qual Cisti si pretendono descendenti gle Zute . Alla qual parola descendente alsolutamente detta, qual senso si debba date, lo dimostra una Inscrizione sepolerale in S. Michele agli Antinori dalla parte Aquilonare dicente:

#### ANNO SALVTIS MDČXLII.

GABRIEL ET ZENOBIVS DE ZVIIS ROLANDI FILII ET REPARATAE DE CISTIS GENVS DVCENTIS A VETVSTO ILLO CISTO FLORENTINAE LINGVAE PARENTIS ELOQUENTIA INCLYTO, SIBI ET POSTERIS CONDITORIVM FOSVERE.

Tro.

Non si sa se resguardi in muna maniera noi quel, che scrive ne' Nomi, e Cognomi di tutte le strade di Bologna M. Grovan-ni de' Zanti, dicendo. Cessello è quella contrada, che commerca della Compagnia del Crucissis, e fornesce in Sirà Casigliani; della coil per uno, che faceva di cesse, nel quale cenvi sclo la Casa sua, a nere seconde altri prese el nome da Cisti farnaio, che in quella absinua.

Trovate le persone, forza è, che dell' avvenimento si trovi non soio l'anno, ma da' segnali la stagione. È ben l'abito di Cisti in sarsetto, e pù, che più se parole essendo el caldo grande, che dice il Boccaccio, non altra stagiono additano, che la Estate. Ed appunto negli Annali di Simone della Tosa a car. 1570 legg amo: MCCC. In quest' anno de Gingno venne su Firenze Messer Matteo d'Acquasparte Cardinale Ossiense. e in quest' anno di Dicembre i Cerchi bianchi assertirono Messer Corso Donati. È da Giovanni Villani ancora si ricava, che tal Personaggio arrivò in Firenze del 1300, il mese di Giugno, siccome avanti si disse.

Ci siamo avanzati di sopra ad additare il luogo, ove gli Ambasciadori alloggiavano, cioè la Casa degli Spini da S. Trinita, e similmente il luogo del loro momentaneo soggiorno, cioè il Forno da S. Maria Ughi; quindi rimane a vedersi, che occasione avessero quei Personaggi

di passare di li ogni mattina.

Ma affermando i Comentatori del divino Poeta. che Messer Matteo d' Acquasparta, co' suoi, ne' giorni di lor dimora quì, andavano a trattare la difficile imprefa di pacificare infieme i Cerchi, e i Donati, chi non vede, che il passare da Cisti era il più corto, e il più ritirato cammino? mercecche partendoti etli da... S. Trinita, e da S. Maria Ughi passando, voltavano ben prello nel Corfo oggi de' barberi, per cui drittamento giugnevano alle Case de' Donati, ov' è rimasa finora la Corte de' Donati rimpetto alla Madonna de' Ricci; o se andar volevano in prima a Casa Cerchi, ove son ora le Scuole Pie, e la Pia Cafa, traendo lungo la Ch'efa di S. Maria Ughi, ove è staro poscia edificato il Palazzo delle tre porte, med'anti due stradette oggi rimurate, e a Case ridotte, senza volger mai canto si conducevano ai Capitani d'Or S. Michele, ed alla Loggia de' Cerchi. Sotto queste Logge poi, come è noto, si trattavano le paci, e i parentadi, l' offele, e le difele cittadinesche, e tutto quello, che sotto lo Logge di Mercato

 $D_{t}$ 

nuovo agli anni addietro era costume di fare : se non che effendo quelle non pubbliche Logge, ma particolari di Famiglie, ivi quelli di una tal Cafata fi folevano fitrovare, e non ognuno, che voleva. Se poi in cambio di portarfi alla Loggia de' Cerchi gli Ambafciadori , volevano andare alle Cale di esti, attraversando Calimala per una viuzza, che allora era, la qualco traeva quafi per diritta linea alla Piazza de' Cimatori rasente Or S. Michele di sotto, trovavano poco più là le abitazioni di Messer Vieri, e d'altri de' Cerchi, che fon quelle, ove da una cartapecora presso questacospicua Famiglia, si ritrae satto il Testamento di Mesfer Configio padre di Metfer Vieri: Actum in Civitate Florentie in domo ipsius Testatoris, in populo S. Marzini Episcopi: e le quali in altra membrana nell'Archivio di Badia Catletta A. num. 6. vengon divilate in quelta guisa: A platea Orie S. Michaelis usque ad classum. suxta domos Abbatie Florentine, & retro demus Domini Cionis del Bello, incipiendo per domos Gallisgariorum, que funt posite super plateum Oris S. Michaeles; il qual tratto, ravvila Francesco Cionacci, effere invero la Via de' Cimatori. Talmentechè agli Ambalciadori era d' uopo il passare da Cisti necessariamente, senon volevano, come il proverbio dice, andare a Roma per Mugello. Per altro siccome di Corso Donati addita Giorgio Vafari un antico ritratto al naturale di mano di Giotto nella Cappella del Palagio qui del Podestà : così mi piace di foggiognere le qualità di lui per quanto in alcuni vetfi di fopra a dugent' anni, come parte di un lungo componimento in ottava rima, se ne parla in un manoferitto nella celebre Libreria Stroziana intitolato Conflitto de Fiorentine, ed è

Meßer Corso Donais er nom di conto,
Savio, e gagliardo, ed oggi lo vedraè
In ogni satto d'arme presto, e pronto,
Più ch' altro Feorensin, che susse mat,
A' Ghibellin cagion di sar lo sconto
Ddd

# 396 DELLA ILLUSTRAZIONE

De' lor peccati con gran pene, e guai,
In su n' un gran corsier, che pare un vento,
E per cimiere un Leone ba d' argento.
Del rimanente questa Novella di Cisti è riferita.
cella Giornata IV. Novella VII. del Sansovino.

Giornata VI. Nov. III. Monna Nonna de' Julci.

### C A P. LVI.

E noi non vogliamo concedere alla libertà di rajonare, che usava il secolo, in cui Mons. Antonio d' Orso Vescovo Fiorentino sioriva, il trasmodato motteggio di lui verso la sua parente Monna Nonna. de' Pulci, di lui, che per molto favio, e costumato Prelato ci danno gli Scrittori tutti di quei tempi; converrà credere, che il motto, che fi accenna men che onesto, è decoroso, non si partisse dalla bocca di lui stefso, che avea sofferto saviamente, e con disinvoltura l'affronto, ma anzi da chi fosse seco, in conguntura, qual fi fu quella, di molto, e molto concorlo di gente ; tanto più che il raccontatore di fimil fatto Giovanni Boccaccio non potè essere testimonio di udita, giacchè in quel tempo era egli nel quinto anno dell' età sua. E se questo inconveniente considerabile col divisato ripiego si toglie di mezzo, avranno ben ragione gli Storici, che qui divisiamo, a farci vedere l'avvenimento, che si narra, essere vera verissima litoria, un de' quali si fu Sc'pione Ammirato trattando della Famiglia. nostra Rinucci; uno Filiberto Campanile nell' Armi de' Nobili di Napoli; un altro Monsig. Vincenzio Borghini nel Trattató della Moneta; uno fu Ferdinando Leopoldo del Migliore nella fua Firenze illustrata; uno in fine l' Autore dottissimo della Prefazione al Morgante del PulPulci della moderna impressione; secome a parte a...

parte vedremo.

Attefe le afferzioni di tali Scrittori , non abbiamo certamente mestiere di provate il fatto vero nelle sue principali circostante; tuttavolta ci piace di farlo incominciando da quella delle persone. Antonio d'Orfo di Biliotto di Terrozzolo, Vescovo Fiorentino, ebbe un zio paterno per nome Matteo. Di costui si trova una figliuola maritata ad Alestio Rinucci del popolo di S. Iacopo Oltrarno, che ebbe nome Berra. del popolo di S. Felicita : donde avviene , che il Boccaccio ragionando di costei vi nomina per parente. Alesso Rinucci. Che poi nel parentado vi avette ancora Monna Nonna de' Pulci, questo è chiaro per la parentela co' Belfredelli, che aveva il Vescovo, comerche era nato per madre di esta hamiglia, secondo il nostro Cronista Donato Veliuri a 23. Dacchè però siamo entrati a ragionare coi Velluti d' Antonio d' Orfo, riferie voglio le aitre sue parole, cioè : La detta Monna Tessa ebbe tre serocchie; l' una fu madre del detto Vescovo Antenio, ch' era nato degle Orsi per padre, è quals stavano dirempetto alle case nostre antiche dal canto a' quattro paone, andando verfo cafa Guicciardini. Or siccome valoreso, e savio Prelate lo addimanda il Boccaccio; così nomo molto venerabile, e dabbene, e valente uomo lo addimanda Franco Sacchetti nella... fua Novella CXXVIII. ed animofo in Parte Guelfa lo chiama Dino Compagni (1) e melto nel vulgo del popolo, cioè popolare. Egli fu fenza dubbio, qualmente accenna il Borghino (2) feguito dal Migliore, valorofo, e favio Prelato, e lo mostrò in molte occasioni, e specialmente nell'asfalto, che diede Enrico VII. alla Città noffra, ch' e' fu il primo, che co' conforti, e con l'esempio suanimò i Cistadini alla difesa della comun patria . Mort , dice il Sig. Dott. Luca Giuseppe Cerracchini nella sua Serie de Ddd a Ve-

<sup>1</sup> Stor. Lib. Hl. 11 car. 79.

s De' Vefc. Pior. a cat. 589,

Vescovi Fiorentini, che laudevolmente va ora perfezionando, nel 1321. dopo aver gevernato la Fiorentina. Diopefi dodici auni , ed è sepolto in Duomo in un sepolero de marmo preparatole da Francesco da Barberino. che era stato dalle mani del Vescovo conventato l' anno 2323. presso la porta laterale a man finistra . Sonvi in quel sepolero, ripiglia il Migliore ( t ) scolpete, oltre alla fratua de suo retratto, tre arme, la sua d'un Orso in un campo de scacebe ; la seconda di due onde a traperfo di Bousfazso VIII. che lo confermò Vestovo; e la zerza di certe liste in piano ec. si dubita però de Belfradelli per efferne egle nato per madre . E ciò il Migliore dopo aver fatto vedere, come de lus fi racconts per el primo , che su difefa della patria affediata dall'Imperatore Arrigo VII. falsije con armata mano col Clero en fulle mura della Città, de che ne venne lodato dal Boccaccio nel fuo Decamerone. In uno Spoglio dell' Archivio del Capitolo Fiorentino fi legge effer ivi Confessationes D. Episcopi Antonii Elorentini ad reformationem Cleri. rogatæ per Benediclium Magistri Martini Notarium . E fi natra lotto : D. Antonius Episcopus, & Capitulum Ecelefia Florentena quafdam conducunt Constitutiones Ecclefia Florentina pro meliori gubernatione Capituli. Eta egli flato Arciprete Fiorentino nel 1297, donde era poi stato promotio l'an. 1301. ad esfere Vescovo di Fiesole, ed essendo tale, nel 1303, e nel seguente anno, era stato Prende della Marca nello spirituale, e nel temporare, al riferire di Pompeo Compagnoni nella fua Regia Picena (2) promulgando in Macerata, e per le Terre della Marca le Costituzioni nuove di Bonisazio contra i Rettori, Teforieri, Notaj, e sl. fatti Ufiziali.

Di Diego della Ratta poi, di cui il Boccaccio racconta: Venne in Firenze un gentil nomo Catalano, chiamato Meffer Dego della Ratta, Malificalco per lo Re Ruberto, il quale essendo del corpo bellissimo, e viepiù che

gran-

<sup>1</sup> Fir. Atluffrata a car to.

<sup>2</sup> Par. I. pag. 161. e nell' Indice Crenico.

Una delle più bene avventurate Famiglie, che venissero dalla Spagna nel nostro Regno, su la Casa della Raita, la quale sa per Arme un Leone vermiglio, e coronato in campo d'argento, che nella destra tiene una mezza, suna di colore azzurro, la qual Arme poscia dal Re Ruberto su onorata di un rastrello di tre denti di colore pure azzurro seminato di siordalisi, o vero gigle d'oro, che si traversa nel petto del Leone, il qual favore non si ritrova essere stato satto da quel Re ad altre Famiglie: Perciocche quantunque a molte altre egli concedesse il rastrello, con tutto ciò non vi concedette giammai i gigli, come chi l'anderd ben considerando, potrà manifestamente conoscere.

Irae origine questa obsarissima samiglia da Barcellona principalissima Città del Regno di Casalogna, ove
ella su sempre nobilissima, del obe sa sede anche il Boccaccio nella sesta Giornata del suo Decamerone, ovedice, che in Firenze venne un Gentiluomo Catalano chiamato Diego (2) della Ratta, Malistralco del Re Roberto.
Quinci si scorge l'errore d'alcuni, che dissero, che a
tempo del Re Carlo I. nella guerra, che egli ebbe contra Mansredi, vi sosse stato uno Giovanni della Ratta
Conte di Caseria, el quale avesse dato il passo libero
all'Esercito di Carlo nel Regno, esendo che colui su
altra Famiglia; che questa non era ancora mel Re-

Fu questo Diego il primo, che di tal Famiglia.

venisse di Spagna in Napolt, in compagnia di Violante
d' Aragona sorella di Giasmo Re d' Aragona, e di Federico Re di Sicilia, la quale venne maritata a Roberto
Duca di Calabria figlinolo del Re Carlo II. il qual
Re nell'anno 1302, donò a Diego il Castello di Rasano
in

a Nell' Infegne de' Nobili a cir. 69.

<sup>2</sup> Digo dicono i Testa buoni del Becarcio, e Digo in Gio: Vill. Lib. VIII, ficcome Degus leggono in Latino i noftri Ricordi alle Riformagioni.

in Terra di Lavoro, e ritrovandosi poscesa Roberto Go. vernadore, e Capitan Generale de Fiorentini, volendo partire per Ausgnone a rallegrarfi della creazione del nuovo Pontesice, conosciuto il valore, e la virtù di Diego, il lasciò suo general Luocotenente en Esrenze. Essendo pot grunto el medefimo Roberto ad essere Re di Napole, per mostrarsi grato con Diego de servigi da lui ricevuts, gle die la Terra di Montorio con titolo di Conte , e non molto tempo poi gli donò la Città de Caferta con molte Castella circonvicine, con titolo altrest de Conte . Fello oltre a ciò Gran Camerlingo del Regno , e Visitatore di tutti gli Officiali di quello . Volendo anche far tregna con Federigo d' Aragona Re de Sicilia, mandò ivi il Principe di Taranto suo fratello. e con lus volle, che s accompagnaffe Tommafo Marzano Conte de Squillace , e Diego Conte de Caferia . Ne terminarono qui le grandezze di Diego, che nell anno 1311. fu dal medesimo Roberto fatto Vicario Generale nella Provenza, Romagnola, Contado de Brettone, e Ferrara, e nel 1718, riceve in dono 200, once di pagamenti fiscali per ciascun anno in perpetuo. Fu moglie di costui Odolina de Chiaramonte forella del Conte de Chearamonte, la quale dopo la morte di Diego si marità a Giordano Ruffo Conte di Catanzaro.

Circa poi a' tempi precisi di questi governi di Diego io andrò qui soggiugnendo quello, che io ne trovo negli Scrittori. Nella Polistoria di Fra Bartolommeo da Ferrara inserita dal chiaritimo Sig. Muratori nel Tomo XXIV. in ordine dell' Opera Rerum Italicarum, si scrive sotto l'anno 1307. D. Diego Marescalco, e Capitano de' Catelani, col Marchese Anzo all'assedio della Terra di Figarolo, e di Ostiglia nel Mantonano. E dipoi: su satto Conte Camarlingo, e dopo la morte del Marchese Anzo, cioè l'anno 1308. venne Vicario del Re Ruberto di Puplia, e signoreggiò la Città di Ferrara. Oltre di questo ecco quanto ed il Pigna, ed il Fabbri vanno scrivendo. Il primo nel Lib. IV. dell'Isto-

l'Istoria de' Principi d' Este così dice : Manad poi Roberto del trecento quattordice con ampla potesta a Fervara per Vicario Diego della Ratta Spagnuolo, Cente di Caseria; il quale con le armi del Re, e col seguito de' Ferrarest ando a Castrocaro con animo d'oppugnare Forti: ma fattogle un presente di quindscemila scudi da Scarpetta degli Ordelaffi, che teneva nella Rocca di quel Castello, liberatolo, ritornò endietro. Poscia essendose collegato Enreco Imperatore con Federigo Re di Sicilia. fu stritto da Roberto a Diego, che si dovesse transferire a Etrenze per difendere quella Città , cb' era da lui protetta contra i collegati; e corì fe ne parti. Ma. perchè el Dalmasso si chiamava anch' egli Diego, e questo altre Diego venne con cavalli Caialani, siccome anche vi era venuto quell' aliro; credette il Collenuccio, che il Re di Napoli quando ritornò da Avignone, nel passare, che sece per Bologna, one era il Dalmasia, mandasse a Ferrara Diego della Ratta ec. L'altro, cinè Girolamo Fabri nell' Efemeride Sacra di Ravenna scrive , che del 1316. Diego della Ratta Spagnuolo fu Conte, e Rettore della Romagna, Provincia dello Stato Ecclesiastico, per il Re Ruberto di Napole; e che nel detto anno 1316. vi ebbe un successore. Nel Cod. HT della Libreria celebre Stroaiana: 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1210. D. Degus della Ratta Marescalcus D. Ducis Culabrie Capitanens Militum Catalanorum, & Capitaneus Militum Equitum & peditum flipendiariorum Communis Florentie. Ed appresso l' Ammirato nelle Stor, all' anno 1305. Laferando nel Campo suo Maliscalco D. Diego della Ratta Cavaliere Catalano (quello, che da lui fu poi fatto Comte di Caferia, e il quale fondo la Famiglia della Rat-12 nel Reame de Napole) con tutte le gents, che egli aveva menato al foldo de Fiorentini . Così l' Ammirato dietro la traccia di Giovanni Villani, che di Dego Malifealco del Re Ruberto favella nel Lib. VIII. delle luc Istorie.

Quindi si fa luogo a ragionare del tempo, in cui

il fatto avvenne, e stabilirlo precifamente. Ne invero altro effer potè questo, che il di 24. di Giugno dell' anno 1318. imperciocche in effo ed era giovane, come il Boccaccio dice, Monna Nonna de' Pulci, che poi morì l'anno della Peste grande 1348, e Mess. Antonio eta Vescovo di Firenze, e Diego della Ratta era qui fra noi non solamente Capitano d' Arme, ma Vicario del Re Ruberto; nella qual Carica durò fei mefi, fubentrando poscia Andrea da Camerino. Di Diego in que-Il' anno l' Ammirato conta : Venuto Vicario del Re Ruberto Dego della Ratta Conte di Caferta, e Gran Camarlingo del Regno ec. Nel Libro antico della Zecca, di cui faveileremo di fotto : 1418. Tempore D. Dieghi della Ratta &c. qui Caferte Comes Regnique Steille Magifter Camerarius, & pro Serenissimo D. nostro Rege Roberto in universali Regimine Florentie.

Vera cosa è, che Diego medesimo su qui in Firenze anche dal 1305, al 1310. Ma non è veritimile, che allora, non trovandosi Vicario pel Re Ruberto, dovesse essere in cavalcata con Antonio, il quale Antonio di più era Vescovo di Fiesole, e non di Firenze, comecche asserisca il Boccaccio: Essendo Vescovo di Firenze Messer

Antonio 2' Orfo .

Veduto il tempo, resta ora, che del luogo del motteggio si ragioni prendendone il sentimento dal medesimo Boccaccio. Avvenne, che il di di San Giovanni, cavalcando il Vescovo, e il Maliscalco, i uno allato all'altro, e veggendo le donne per la via, onde il palio si corre; il Vescovo vide una giovane, il cui nome su Monna Nonna de' Pulci, cugina di Messere Alesso Rinucci, di poco tempo avanti in Porta San. Piero a marito venutane. Ed in fatti il Palio del giorno di S. Giovanni, che e' si sappia, si è sempre corso per lo Borgo degli Albizzi, checchè la corsa sia stata talvolta più lunga, e talora meno. Tommaso Forti nel suo Foro Fiorentino MS. afferisce, che il corso di questo Palio era dal Ponte alle Mosse (che per questo ri-

gitiene così fatto nome ) fuori della Porta al Prato, venendo per Borgognislanti alla Vigna, e poscia per Mercato vecchio fino alla Porta alla Croce - Vero però è , che in altri tempi ti corse per Palattuolo; ma tuttavolta costa a noi, che sosse massempre la riparata fopra a S. Pier Maggiore, e taloga alquanto più là, qualmente si rayvisa in alcune Ricordanze, e in alcune Patture. Siechè si conclude, verissamo esfere. che nell' anno del poltro avvenimento folle il passeggio in Porta S. Piero, e che ivi oltre accadefie quanto il Boccaccio descrive. Era poi ssebben questo poco importa ] quivi vicino il Vescovo di abitazione, flando tanto nel 1313, in cui conventò il Barberino, quanto nel 1219, in cui dalle cartapecore di Cestello si vede aver dato una fentenza intorno ad uno adulterio, nello Case degli Eredi di Pierozzo Guadagni dietro al Duomo, aliato all' Opera.

Per esemplificare poi il cavalcare, che secero questi due Personaggi, riferirò come si legge sotto l'anno 1514-nell' Istoria del Cambi. Il d) de S. Lò dopo la cas-cia si corse il Palso, e nel correre, un figliuolo di Si-mone Ridolsi era a Cavallo in sul corso con un Pre-

lato.

Circa però ai popolini, che furono prezzo d' iniquità, per poco si sarebbe tolto la fede al fatto, se io non avesti fortito di ritrovar essi, quando erano in tale non curanza, o per dir meglio in tali tenebre, che i Compilatori del gran Vocabolario non seppero altro dire a questa voce, se non nome di un antica Moneta d' artento. Il Sig. Ignazio Orfini dilettantissimo di erudizione, in una sua superba raccolta di monete d' oro, e di argento della Città nostra, mi sece vedere moneta della grandezza, e di conio simile al fiorino, na di argento dorato, onde io facilmente arguii, quella, non solo esfere il popolino, ma uno di quegli stessi, che da Diego della Ratta suron fatti dorare; il che quanto peso aggiunga al fatto, quando pur ve na fossi.

## 404 DELLA ILLUSTRAZIONE

fosse di bisogno, ciascuno il vede. Ed eccone qui la figura appunto.



Questa Moneta, a dir vero, non venne mosto inmanzi (essendosi cominciata a battere l'anno 1305.) per le diligenze da me ad illustrazione della Novella fatte, e principalmente sull'antico Libro della Zecca, il cui principio, se il conservamento dell'erudizione più recondita ammette qualche digressione, e lunghezza, mi prenderò l'arbitrio di riferire.

#### MCCCXVII.

In nomine Sancte & individue Trinitatis Patris. Filii , & Spirstus Sancti Amen , tempore quo Magnificus, & Nobelis Dominus Dominus Guido de Battifolls Comes Det gratsa in Tuscia Palatinus erat pro Masestate Regia in universali regimine Florentino, & discreti & suprentes Viri Ioannes Villane, & Gherardus Gentilis Cives & Mercatores Florentini crant pro Communs & Populo Florentino Domini & Officiales Monete aura argenta Ge legar. ad quas pro dello Commune conduntur monete. 6 difereti Viri Bartolus Fey , & Ghanus filius Dietaiuto crant pro dicto Communi remettitores diffe monete auride Morellus Tommafini de Rosone fil. Iunite erant Sententsatores delle manete auri , & Lapus Ser Philippi erat pro decto Commune sagiator & approbator Monete argensi seu legarum . Considerantibus predictis Gherardo 🖝 Ioanne Dominis Monete predicte bonorabilem Monetam aure que cufa est & facta in Civitate Florentie a principio spfius facte & ordinate monete ufque su diem presentem. Confiderantibus etiam communem curfum, quem babet di-

Ela Moneta aurs per universum Orbem terrarum. Confideruntibut etsam quam plur. sucrumt in Orbe principes semperabus retro actis que curjum auferre volverunt Momete auree supradicte. & eidem Monete semper cursus adcrevit. & attendentibut & vere ex lamentyfit querelit quam plur, probor. & expertor, Viror, de Civitate. Flor. Videntibut & audientibus q. de Dominis & Chicialibus & fignis dicle Monete qui a die ipfius initiate fa-Ele & ordinate monete ufque in diem presentem surrunt 6 facte funt, nullam Communi Florentie fugradicto veperstar memoria que fingulis ipjos videre vocentibus pateat . Videntibus eifam Dominis fupra diftir q. utile. foret de predictis Dominis Officialions & fignis preterstà as eteam de illie qui erunt p. tempor. fien. pro Commune predicto quoidam registrum, prenominatis Gherardo & loanne Dominis Officialibus Monete predicte vigore cor. Offices supradicte emponentibus et mandantibus miche Salvi Dini de Florentia Notario et presentsaliter scribe pro Commune predicto delle Monete de apfie Dominis Officialebus & fingnis memoriam fiers infraferipiam.

Infrascriptum est Registrum et Liber continent Dominos et Officiales diste monete qui reperire potuerunt et figna que fecerunt seu siere fecerunt en moneta aurs vel arzents predicta ac ettam signa reperta in Florents auri contatis en dista moneta de quorum tempor- et Dominis et Officialibus quorum tempore salle sunt non bene potest reperire memoria et scriptus per me iam disto Salvi Notar, monete predicte de mandato Dominorum predictorum sub anno Dominise Incarnationis millesimo trecentesimo septimodecimo indistione quintadecima de mense Marisi.

Quivi adunque fetto l' anno 1305, si legge: Anno Domini 1305, tempore Domini Bini de Ghabriellis Potestatis, et Domini Berardi de Foligno Desensorie Artium et Artisicum, et Capitanes Civitates Flor.

Ners Gusdinghe ) Officialet et Domini Monete nome Pierus Borghs ) argentee que corum tempore de mo-Vanni Fuccis ) vo fuit consata. Ecc 2 Ser Ser Rinaldus Iacobi de Signa Not.

Dinus Cornacchini approbator delle Monete.

Floreni de argento, qui nominati funt Populini, velorir s. duorum pro quolibet grosso signati signali de stella.

2306. Coniaci fuerunt Floreni de argento mocati Po-

puline signate pera.

1307. Consais fuerunt Floreni de argento dicto Popultui valoris f. duorum pro quolsb. figuate figuo forficularum.

1307. De figno clous.

1308. Signats figno segboli.

2209. Signo clavis.

1309. Signe cuiufdam feuti cum Armis populi.

1310. Cum figno schalarum.

1311. Cum signo raffir cum duobus mecinis.

1311. Cum figno palme.
1312. Cum figno ferze.

2313. Cum figno ceforiarum.

Anche nella raccolta bellitima di erudizione l'antichità fpettante, che possiede il Sig. Cavalier Andrea da Vezrazzano, gentiluomo da noi in altre occasioni rammentato con lode, vi ha un Fiorino d'argento popolino, della grandezza qui sopra espressa.

Conobbe la verità di quelta moneta, e insieme la verità dell'avvenimento Monsig. Vincenzio Borghini, laddove egli parlò della somiglianza di conio tra alcune monete d'oro, ed altre d'argento. Dice egli adunque. Questa corì stretta simiglianza, e tanta conformità agevolmente crederrà, chi si verrà ricordando, come male arebbe potuto colui indorando que' 500. popolimi d'argento, darghi a quel buon nomo per storini d'oro, se non susse stata una molto stretta simiglianza nella imprenta, e nella grandezza. La qual cosa ( per teccar questo ora così in passando) acciò non venisse più fatto

fatto tanto agevolmente, a danno delle semplici persone, su sotto gravi pene diseso il potersi moneta alcuna indorare, che non sosse sorata, en guisa da potersi
alla prima reconoscere. Intorno a che deliderabile sarebbe il poter vedere in che tempo appunto, per una
nostro più puntual riscontro, sulle fatta proibizione del

dorarh le monete d'argento.

A propofito poi di Monna Nonna, il Migliore, pella Firenze illustrata a carre 534. così va ragiopando : Ce è stato chi ba creduto, che da questa Immagine, chiamata da sutti la Madouna d' Orfanmichele , abbian le Donne principale di Firenze preso a dirfi Madonne, e per diminuzione Monne, o Mome, che così chiama il Boccaccio una Gentildonna del Pulci. a finelmente el Varchi la moglie di Iucopo Salwiati . Ma nel Codice GF a 78. della infigne Libreria Stroziana altra cagione si assegna al nome di Monna, dicendosi qualmente in alcune Memorie della Famigha de Tedaldi scritte per Iacopo di Piero di Maffeo Tedaldi l'anno 1500, e copiate dal suo originale dal Sen. Carlo Strozzi l' anno 1644. fi legge : Truovo , che Meft. Maffeo fu Dottore molto degno ec. ma nella sua morce presumsamo fusse fasto Cavaliere, perchè chbe il Chericato, tutte le Regale da Ferenze, el Proconsolo co' Consols, le Bandsere [ e nom dice Bandiera ec. ] Euvi un altra congettura, che la. sua Donna sempre nelle spese si sacevano per les , come pe Libri de Segua Tedalde, e Cambino suo figlinalo et. fi chiama, e nomina Mona Datuccia, e dopo la morte do Meffer Maffeo sempre la nominano Madonna; Sicche per questo, e per è molte lasci, e limosine credo, che fusse fatto Cavaliere ; quasi che il Madonna, o Monna si dette alle mogli de' Cavalieri.

Lodovico Castelvetro nella Parte principale seconda della Poetica d' Aristotile a cat. 96. rammenta la ri-

(pofta di Mona Nonna.

# Giornata VI. Now. IV. Chichibio cuoco di Currado Gianfigliaggi.

#### C A P. LVII.

E parole di Monfig. Giovanni della Cafa, cheful fatto di Currado Gianfigliazzi fonda una del-🚅 le sue prudenti reflessioni sopra il costume, sarebbero per mio avvilo baltanti a farci credere non elfere, al fuo parere, infingimento la Novella di Chichibio, cioncioffiache egli non fu adulato nel suo Galateo, Opera di molta gravità ripiena, di mischiar delle favole. Tuttavolta il fatto stesso da se da se, a. mio giudicio fi manifesta per vero. Imperciocche nel tempo, che il Boccaccio di Currado scriveva, o cra ancor vivente Currado, o pure di poco era mancato. E che sia così, racconta l' Autore in questa guisa: Currudo Gianfigliazzi ( ficcome csascuna di voi e udito, e veduto puote avere ) sempre della nostra Città è stato nobile Cittadino, liberale, e magnifico, e vita cavallerefea tenendo , continuamente in cani , ed in uccelli s' è dilettato, le sue opere maggiore al presente lasciando stare. Oltre a ciò Currado aveva vivuto lungo tempo, dimodoché anche per questo veniva ad esfere persona. nota, ficchè il Boccaccio non avrebbe apposto cosaad esto, che per la notizia, che si aveva da tutti, non fosse per esser creduta. Che egli lunga vita avuto avelse, io lo congetturo da quello, che sono ora per dire. Donato Velluti cominciò a scrivere l' litoria sua, intitolandola Cronaca, circa all' anno 2366. Or egli a carte 36. va dicendo, che un tale Taddeo de' Frescobalde, che avea per moglie una serocchia de Currado Gianseglianzi. era morto gid più di 40. anni , che viele a dire circa al 1320. L'età certamente de' due Cognati effer doveva a un dipreffo confimile in quei tempi, ne' quali gli nomini, e le donne per lo più si accasavano in gioventi), e di pari etade. Io poi veggio chiaramente, che Curtado vive ancora nel 1342, dal documento, che qui appreffo mi farà utile il riferite. Da un Libro di Decreti, e Provvisioni fatte nel dominio del Duca d'Atene, registrate da Gentile di Tommaso d' Ascesi Notaio della Camera del detto Duca, e da Ser Francesco di Dino Notaio Fiorentino fuo Coadiutore, spogliato poscia dal celebratissimo Carlo Strozzi, fi trova, che l'anno 1342. a' 22. di Gennaio, a Currado Gianfigliazzi, e figliuoli debitori di fiorini exev. per la prestanza de' fiorini ottantamila ( per il qual debito era ritenuto in prigione Ugolino figlinolo del detto Currado Gianfigliazzo ) fa grazia il Duca della metà di detti fiorini exev. Di più si narra in essodocumento, che detto Currado Gianfigliazzi dice effere fervitore di Carlo Artù . e che non trano mercatanti . ma che vivevano di loro possessioni, e si dilettavano d'effere sempre co i loro Signori in arme, e cavalli. Da questo documento io ricavo altrest, che Cutrado Den lei anni prima, che l'amorola brigata novellasse, era di qualche età , mentre aveva un figliuolo zitenuto prigione per lo debito sopraddetto.

Che poi questo Currado sia quell' istesso, vi sono tali circostanze nel documento da me riferito , che, ben lo dimostrano evidentemente. Dice il Boccaccio, che Currado avez tenuto sempre vita cavalleresca; 👟 nell' addorto documento si nota non ester quegli Mercatante, ma vivere di sue possessioni, ed essere ancheallora servitore di Carlo Artu , ed effere sempre stato co' fuoi Signori in arme, e cavalli : Ove per lo plurale Signori si puote agevolmente intendere Carlo Attù » ed il figliuolo, giacche d'amendue infieme fa menzione il Villani fotto l'anno 1345, tre anni dopo al tempo del documento, laddove racconta, che Carlo d'Artugio tenne mano infieme col figliuolo ad un tradimento... e che perciò ne furono dal l'apa scomunicati . Questo-Carlo lu addimandato dal Villani Carlo d' Artugio di ProProvenza, e dal Summonte (r) Carlo Artus Gran

Camarlingo, e Conte di S. Agata.

Poteva però Currado aver contratta quella lervità con Carlo d' Artugio l'anno 1326, allorache egli, per testimonio dello stesso Villani, il di 25, di Luglio 1326, venne in Firenze col Duca di Calabria, che quivi per alquanti mesi si trattenne.

E bene sta la esenzione dalla metà del balzello, avendo il Duca Gualtieri d'Atene reflesso a Carlo Artù, giacchè inneme con esso si era Gualtieri medesimo trovato in Firenze nello stesso anno 1226, come Vicario del

Duca di Calabria.

Se poi si dovesse alcuna cosa dire del tempo, in cui segui il satto della grù, non sarebbe peraventura suori del verisimile il supporre essere accaduto dell'anno stetso 1326- imperciocchè se Currado avea alcuni soresteri a tavola in quel tempo; appunto in esso anno si trovò la Città ripiena di sorestieri. Oltre di che era egli allora nel bolsore dell'età, laonde potette trascorrere verso Chichibio in alcune parole di schiamazzo con poco gusto de' suoi commensali.

Ciò supposto adunque il nostro Currado viene ad essere quel Currado di Vanni di Rosso, che ebbe quattro figliuoli, uno Ugolino [ritenuto, come abbiamo di sopra inteso] uno Messer Ruberto Piovano, uno per nome Vanni, e l'altro chiamato Corso accasato con

Lippa di Messer Simone Cancellieri di Pistoia.

Cade dubbio però, se tal Currado Gianfigliazzi sia quel medesimo Curradino; di cui è la Novella CCX. di Franco Sacchetti; mentre si dice in essa, che certi giovani Fiorentini di buone Famiglie, avendo uccellato un di tra Prato, e Pistoia, si ridussero la sera ad andate a cena, e ad albergo a un luogo chiamato il Pantano, ove dimorava Curradino Gianfigliazzi. Ed appunto nella Novella del Boccaccio Currado era stato a caccia verso Peretola. Il tempo, in cui compose le sue No-

Novelle Franco Sacchetti non si sa di certo, ma è credibile, che ciò facesse nella sua gioventà. Per altro additando Franco il tempo, in cui seguì il suo avveninento, dice Non è molti anni; e l'avvenimento pestro, che mostra avarizia, ovver iniseria, potrebbe essere stato, secondo che d'ordinario esser suole, nessa vecchaia di Currado, cioè a dire dopo l'anno 1348, in cui il Boccaccio lo celebrò per uomo liberale, e magnifico.

Pare in certo modo, che avelse in pensiero il giuramento di Currado Gianfigliazzi fatto per una cosa di niun momento, Francesco da Barberino vivente pure allora, dacche egli scrise ne' Documenti d' Amore sotto docilità, in annoverando sedici vizi degni di biasimo:

Lo decimo dich' io,

Che rende forte deforme ciafcuno,

Vedrat giurar alcuno

Per ogni cosa piccola, e leggiera.

Riferisce questa Novella del Boccaccio Francesco Sansovino, collocandola per la Nona della IV. Giornata.

Il Salviati nel Lip. I. degli Avvertim. Cap. XIV. difendo grà, e dipoi ne' vivi: e quasi dovesse dire nelle vive, ai parere d'alcuno altro, ch egli suppone, nelle vive su corretto di fantasia in certe moderne stampe. Per altro il grà, e la grà si trovano promiscuamente negli autori Toscani antichi come di genere comune. Dante, i Autore delle Favole d'Esopo, Luigi Pulci, e Luigi Alamanni i' adoperarono in genere maschible (1).

FIF

Gior-

La grà sossentes sopra un piè solo, qualmente la sa vedeto Chichibio, su l'impresa de' due Niccolò Episcopi di Basilea accuratissimi slamparori: coll' aggiunta per altro di un sasso, cui abbrauca l'altro giè sollevato, per significare la vigilanta.

# Giornata VI. Nov. V. Mess. Forese da Rabatta.

### C A P. LVIII.

Ovremo mai effere si incredull, che si ponga in dubbio se vero sia quel tanto, che il nostro leggiadrissimo Novellatore qui propone, quando, non pure Benvenuto da Imola, e Monfignor della Cafa, ma altresi Giorgio Vafari, Filippo Bald'nucci, e Scin one Ammirato, che fanno professione d' Istorici, e l'ultimo nell' Opera, che diviseremo, ce lo danno per verissimo? Monugnor della Casa nel suo Galareo dico: Si vuole nella usanza astenersi di sebernir nessuno; en che male fanno quelle, che rimproverano i difettà della persona a coloro, che ec- con parole, comefece Messer Forese da Rabatta delle sattezze di Maestra Giotto ridendosi ec. Giorgio Vasari nella Parte I. delle Vite de' Pittoti: Fu, come si è detto, Giotto ingegnofo , e pracevole molto , e ne' motte argutiffime , de' quali n' à anco viva memoria in questa Città; perche oltre a quello, che ne scriffe Messer Giovanni Boccaccio, Franco Sacchetti nelle sue trecento Novelle ne racconta molti, e bellissimt.

Scipione Ammitato nell' litoria delle Famiglie nobili Fiorentine pag. 112. e pag. 113. ove trattando del Testamento di un Francesco Atrighi: Ho auco preso piacere facendo egli il detto Testamento in Mugello nella Casa dell' abitazione di Messer Forese da Rabatta. Giudice, d'aver riscontrato quel, che il medesimo Boccaccio serive, cio), aver Messer Forese in Mugello le sue

abitazioni avute.

Prima però, che dell'avvenimento si facc'a prova, e confronto, a me piace di dat alcun'altra contezza

tetta de' due chiariffimi Soggetti, che in esso del motteggio, che si descrive, turono autori; e c.ò colle parole in prima di Gio: Giuseppe Capodagli, che nella Parte I. della fua Udine illustrata a car. 472. sa vedere in Udine la Famiglia da Rabatta, e così racconta di lei: La Famiglia da Rabatta è de nobeltà ifquifita, ed immemorabile; onde fino da Enrico Terzo Re de Komani fu degnamente presa in sua protezione, confermandele, & donandole libere tante, e coi) anpie giuridizioni nella Tofeana, che formavano un confiderabile, e non picciolo stato. Non avendo poi la fortuna con progresso di tenpo per li molts, e varj accidents di guerra, ripigitats quei bent, che prima le aveva concesso, si ricoverò la suddetta Famiglia nella Repubblica Fiorentina, nella quale fu tenuta, e pregiata delle più nobili, conseguendo in. quella tutte le principale manegge ec. Inde per le fazioni de' Guelfi, e Gibellini pusiò nel Friuli, e prese posto in Udine gid 400. e più anni (scrive nel 1665.) ed avendo psù tempo queve dimorato godendo la Signoria de tre Cuftella, si condusse sinalmente nel Contado di Gorizza, dove poscia ostenne in Fendo el Castello de Dorimbergo con altre giuridizione, che oggidi parimente fi confervano nella medefima Fumiglia . Quindi il Mighore nella Firenze illustrata tra le Famiglie Fiorentine, che andarono a starsi fuori, così a car. 567. Nel Friule Conts Rabatts, sebbene a car. 282. sminuzzando l'affare, aveva feritto: Cappella de Rabattà ( nella nostra Chiesa della Nunziata ) la fece Antonio urpote de Mess. Forese sameso Iurisconsulto, del quale giò avi suos si dessero de' Quattrovente da Rabatta, luogo nel Mugello vicino al Borgo a S. Lorenzo, diferenti però en ordine alla confanguinstà, e agnazione a quet, chedal medefimo luogo descendendo, si dissero pur de Rabatte, con l'aggiunta de' Poggialine, che fou oggi Conti mel Frioli, che portano diferente Arme da questo, di ses monti con due als rosse in argento, alle cinque stelle d'ora su azzurro, queli fi cergono quios scolpite ne' pilastri. Fif a Quan-

### 414 DELLA ILLUSTRAZIONE

Quando questa Famiglia si portò da Rabatta luogo del Mugello, appellato con questo nome, in Città, si posò nella Via de' Calderai, tra Via de' Servi, e Via del Cocomero presso alle Case de' Pucci, ove ancor oggi l' Arme loro si vede, ed ebbero, ed hanno tuttavia una Cappella nella Chiesa della Santissima. Nunziata, la cui fondazione sece Antonio di Michele di Niccolò del nostro Messer Forese, leggendosi ivi

### ANTONIVS MICHAELIS NICHOLAL DNI FORESIS DE RABATTA ET SVOR. DESCENDENTIVM.

Il nome di Forcie su nelle Famiglie Adimari, Salviati, Donati, della Volta, Bizzeri, e in altre. Di questa Prosapia adunque da Rabatta, per venire a capo, si su Messer Forese d'Ugherro Giudice, ed ebbe per moglie D. Vannam filiam q. Lapacci Bonfignoris, come si legge per Ser Opizzo da Pontremoli, il qual-Lapaccio per memoria ne' Confolati dell' Arte della Seta fotto l' anno 1295. è creduto della Famiglia, chetuttora fiorifce de' Signori Spinelli. Fece suo Testamento Messer Forese, secondo che dice Eugenio Gamurrini [1] l' anno 1248, rogato Ser Geri di Messer Arrigo da. Rabatta nell' Archivio generale. Il Sanfovino ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi, scrive, che di Messer Forese si trovano molte cofe, e spezialmente alcuni Consigli, e una Lettura sopra la prima Parte del Digesto Vecchio; e il Poccianti negli-Scrittori Liotentini: Complura lettu dignissima pranotavis Inrisconsultie notissima. Vir iste egregia verte laude dignus a cantatissimo certe Ioanne Boccaccio in fuis novitatibus relebratur. Emicuit 1220.

Passo ora a dire della Famiglia di Giotto, nome, si tiene, accorciato da Angiolotto. Asserisce Filippo Baldinucci nostro, che la Patria sua si fu un' amenissima ColliCollinetta in quella parte del Mugello, che passato il Borgo a San Lorenzo si estende verso Levante, nel Capune di Vespignano Potesteria di Vicebio. Queltano non solo su sua Patria; ma de' suoi guadagni vi comprò ancora qualche essetto in vita sua, siccome ve ne

avevano comprati i fuoi.

Or tornando al Baldinucci, egli asserisce in appresso, di Giotto, e della sua vivacità di spirito parlando: Questa vivacità de spirito ritenne egli sino all'ultima, etd, ed era gid vecchio, come notò il mentovate Gio-vanni Boccaccio, quando con quel bello, e arguto motto, che è noto, si disese dalle besse di Mess. Forese da. Rabatta, ritorcendole contro il bessatore medesimo. Egli su siglinolo di Bondone sabbro, ed ebbe per moglie, nominata in un Protocollo di Ser Filippo Contuccini da Pupigliano nell' Archivio generale, Ciuta di Lapo di Pela del Popolo di S. Reparata di Firenze, qualmente da questa dimostrazione apparisce



In un Libro d' Entrata, e Uscita d' Orto San-Michele io leggo, che Giotto nel 1307, stando in Firenze abitava nel Popolo di S. Matia Novella, imperciocchè a 132, vi si dice: A Monna Lapa vocola, osta ( cioè pigionale) Giotto dipintere in sulle fossi dalla Porta dell' Alloro. Ed a 139, stanno in casa Giotto dipintore in sulle sossi popolo S. Maria Novella. E dico stando in Fitentempo, e tra l'altre in l'adova da giovane, ov'egli conobbe Dante, ricordato da lui (nota il Sanfovino ne' luoghi di fopra citati) nel l'urgatorio. Il Borghini delle Famiglia Fiorentine è di parere, che Giotto pattatte a miglior vita poco dopo al 1333. Ed in fatti in Benvenuto da Imola fopra Dante fi legge, che e' morì l'anno 1336. dopo effet vitfuto lungamente, e la memoria qui in Duomo il conferma.

Con queste, e si satte premesse agevole sarà il rintracciare la venta dell'accadimento. Una di esse sia la prudenza congiunta colla dottrina in M. Forese. Questi si sa,
che su Laureato in Legge Civile, e che in compagnia
del Cav. Simone della Tosa, di Donato dell'Antessa,
e di Taldo Valori su l'anno 1329, uno de' quattro
Ambasciadori rappresentanti la Repubblica Fiorentina,
nessa Pace di quell'anno tra i Fiorentini, i Pisani, ed
altri Comuni di Toscana, siccome negli Annali Pisani
del Tronci a car. 330, vien notato. Laonde bene sia,
che Giovanni Boccaccio dica di lui, che su di tanto
sentimento nelle Leggi, che da molti valenti nomini uno
armario di ragion civile su reputato.

Un' altra peravventura si è, che Giotto ebbe un ingegno di tanta eccellenza, che (sono le parole del Boccaccio) niuna cosa dd la natura madre di tutte le cose, ed operatrice col continuo girar de' Cieli, che egli con lo stile, e con la penna, e col pennello non dipignesse sì simile a quella, che non simile, anzi più costo dessa paresse, intanto che molte volte nelle cose da lui fatte si trova, che il visivo senso degli nomini vi prese errore, quello credendo ester vero, che eradipinto. Ciò, che il Boccaccio stesso replico pell'Amo-

gofa Visione Cant. 4.

Eccetto se da Giotto, al qual la bella Natura parte di se somigliante

Non occultò nell' arte, in che fuggella.

al che fece allusione dipoi Angelo Poliziano dicendo di
Giotto in fua lode nel terzo verso dell' Epitaffio in.

Duo-

# DEL BOCCACCIO PAR. II. 417

Duomo per il Campanile cominciato nel 1334, col fun modello:

PLUE EGO SVM PER QYEM PIETVRA EXTINCIA REVIXIT

EVI QYAM RECTA MANVE TAM FVIT ET FACILIE.

MATURAR DERRAT NOSTRAE QUOD DEFVIT ARTS

PLUE LICVIT NULLI PINGERE NEC MELIUS.

MIRARIS TUREEN EGREGIAM SACRO ALRE SCHANTENC

MARC QUOQUE DE MODULO CREVIT AD ASTRA MEG.

DENIQUE SUM IOTIVE QUID DEVS FVIT ILLA EXFAREN

MGC NOMEN LONGE CARMINIS ANSTAR ERAT.

Ed oltre a ciò il Boccaccio medesimo pure suor di Novella, cioè nel Libro V. della Genealogia degli Dei: Ioflur noster, quo suo ave non fust Apelles supertor. Anche Giorgio Vasari nella Vita di Giotto asserma, che egli meritò di esser chiamato discepolo della Natura, e non d'altri.

Si verifica tutto questo per le parole di Benvenuto da Imola nel suo Comento di Dante, comecchè effo aggiunga aucora, che egli, ed i fuoi figliuoli, peravventura Bondone, francesco, e Niccola, erano bruttia le quali parole sono queste appunto : Tanta fust excellentia ingenti , & artis buius nobilis Esctoris , quod nullam rem rerum natura productt, quam isle non reprafentaret tum propriam , ut oculus intuentium sape falleretur, accipiens rem ficlam pro vera. Accidit au-1em femel, quod dum Giottus pingeret Padue, adbue fatis suvenis, unam Capellam in loco, ubi fuit olim Theatrum , five Arena , Duntes pervenit ad locum ; quem. Geottus bonorefice receptum duxes ad domum fuam. Ubi Dantes videns plures infantulos esus summe deformes, & [ ut cite dicam ] patre simillemos , petivit : Egregie. Magister, nimis miror, quod quam in Arte pictoria dicamini non babere parem, unde est, quod alias figurae factis tam formofas , vestras vero tam turpes? Cui Giùta.

Giottus subredens prasto respondes: Quia pingo de die, sed singo de nocle. Hac responsto summe placuet Dansi, non quia sibi esjet nova, quum enveniatur in Macrobio, Libro Saturnaleum, sed quia nata videbatur ab ingenio

bominit. (1)

Per quella pronta risposta di Giotto narrataci dal Beccaccio, la quale è il sale di tutta questa Novella. cioè, che a Meffer Forese Giotto prestamente rispose : Meffere, credo, che egli il crederrebbe allora che guardando vos, egli crederrebbe, che vos sapeste l' A, Bi, Ci; wede bene ognuno quanta verifimilitudine aggiunga il motto, che ci ha ora narrato Benvenuto da Imola... Al quale fi può dare per aggiunta anche questo: checorrendo un di un porco fursofamente diede tra le gambe a Giotto per sa fatta maniera, che Giotto cadde in... terra. Il quale asutatosi da se, e da' compagni, levacosi, e scotendosi, ne biastemmio i porci, ne disse verso toro alcuna parola; ma voltosi a compagni, mezzo servidendo, diffe: a non banno e' ragione? che io bo guadaguato a' miei di con le setole loro migliaia di lire » e mai non diedi loro una scodella di broda. Così Franco Sacchetti con più altre cose, che confermano ciò a che di lui scrive il Boccaccio.

E certa cosa è, che Giotto, e Messer Forese tormando amendue in Cirtà, l'uno verso S. Maria Novella, l'altro verso Via del Cocomero, di Mugello,
dove aveano, come si è veduto, lor possessioni; si ha
tutta la probabilità di credere, che si accompagnassero
insieme, sucendo l'istessa strada, ed avessero comodo di
motteggiarsi nel modo, che il Boccaccio scrive: la qual
cosa potette addivenire, secondo il mio parere, verso
l'anno 1334, alloraquando Giotto era vecchio. Ed io
osservo, che essendos da Forese stipulato suo Testamento
l'anno 1348, dovette egli allora appunto morire, talchè
quando il Boccaccio scrisse, doveva esser morto, poichè
dico

u Rifpofta di L. Manlio Pitture & Servio Gemitio.

## DEL BOCCACCIO PAR. II. 419

dice di lui, che su chiamato Messer Forese da Rabatta. Nel 1339, si su Giudice in una Causa espressa chiamanente nella cartapecora segnata L 95, dell'Archivio di Cestello, ordinata con moltissime altre, e spogliata dal benemerito P. D. Teodoro Davanzati Abate Cistetciense, che mi savorisce di tal notizia.

# Giornata VI. Now, VI. Pruova Michele Scalza ec.

### C A P. LIX.

CIE mai operò con piena lode Lionardo Salviati a. correggere, e mutilare alcune espressioni ardite, che correvano nelle Novelle del nostro Giovanni, questo su nella presente, ove gli attori, essendo, come si dee credere, semplicissima gente, si pongono per un frizzo affettato d' ingegno ad un poetico novellare, tralmodato circa la sapienza. di Dio, ricordevoli per avventura di quelle ciance, che i Mitologi Gentili raccontavano circa i loro supposti Dei, le quali contenevano ben sovente errori, vizi, e mancanze, repugnanti del tutto, 👡 contrarianti alla eccelfa, e fopraeminente natura nelle loro De tà divisara. Licenza su questa per lo più de' Pocti [ malgrado il costume de' Saggi, e de' Filosofanti, che non l'ammettevano, siccome i Santi Padri fanno chiaramente osservare ] ed Omero infra quelli trascorse a tanto, che non curò di abbassare la Maestà Divina alle umane passioni; perlochè Platone nella fua Repubblica non ve lo volle, acciocche la giovensù, che doveasi in esta allevare, vaga naturalmente dei racconti, non s' imbeveffe di Favole pregiudiciali, comecche poco alla Divina natura decenti, e mal corriipon-Ggg

spondenti al concetto, che dagli uomini se ne debbe avere. Quindi S. Agnitino dietro alle parole del Romanno Oratore scriver potette Homerus bumana ad Deos transferebat. Pindato medesimo sembra, che di ciò restalle in qualche modo scandalizzato, abortendolo, mercecchè in narrare la Favola di Pelope netla Ode I. delle Olimpie, dice, che vuol servare, dove si conviene, il decoro. Appi Asquirer usad, Cosè oneste, e belle degli Des debbono dirsi. Adunque, per la presente Novella in specie, lungi su il Salviati dal meritare le besse di Traiano Boccalini.

Il vero tempo di così fatto ragionare lo ci descrive il Boccaccio stesso, dicendo: Egle non è ancora guari di tempo passato, che nella nostra Città era un giovane chiamato Michele Scalza . Ma quando egli non cel dicelle, pure fembra, che lo possiamo d'altronde congetturare, ponendo mente all' età del giudice della. proposta questione, che su Piero di Fiorenzino, o come altri legge, di Fiorentino. ( z ) Vera cofa è . che io non giugnerei ora a ravvilare in qualche guifa costui, ne la cra sua, se io non avesti sortito di vedere un manoscritto di Mascalcia, che su del Canonico Pandolfo Ricafoli Baroni, ed oggi fra i Codici a penna de' Signori Dini, Gentiluomini di simili monumenti diligentissimi conservatori. L' Autore del libro su un Dino d' altra Famiglia diversa, il quale nel Proemio di esto abbozza la sua genealogia nella seguente guisa; onde ho io avuto campo fulle fue parole di formarne l'appresso dimostrazione, e di alcun pubblico godimento

Pierenzine, e Pierentine si scambiano sovente nella nostra Città.

Non è già nuova la parentela tra quelle due lettere; anti sa
vedere il dottissimo Sig. Giovanni Laini, che il Tè si è pronuntiato spesse volte col suono della nostra Z. Già di sopra e
car. 319 si disse, che per simile cambiamento Mezzee, e Mattes è un sol nome, e si può qui aggiagnere, che Massee
vale l'istesso con più esempli alla mano. Al qual proposito mi
sicorda, che Barrele, e Barsele nelle antiche Scritture è l'istesso
mome.

## DEL BOCCACCIO PAR. II. 41

mento corredarla. Nel che se io non colgo nel segno, mi basterà l'avere non risparmiato attenzione a ciò tentare.



Dice adunque l' autore, cioè Dino il giovane: Io chbi un mio avelo, per cus bo nome, e fu Maliscalco, e fu tenuto il sommo della Citta sua, cioè di Firenze, ch' ebbe un suo Nipote, sece simigliantemente l'arte, ed ebbe nome come la nostra Città. Questo mio avele ebbe tre figlinoli, che il primo si chiamò Cristofano; questo appresso il padre ritenne il pregio della Mascalcia, ed avanzollo. Il secondo Piero; questo su mio padre, ed avanzò Cristofano dell' arte in sua vita ec. Il terzo Agostino ec. Piero ebbe un figliuolo in sua. giovanezza, che ebbe nome Iacopo ec. passò di questa. vita. Onde volendo il padre, che appresso se uno de' figliuoli rimanesse all' arte, convenne a me lasciare le studio della Gramatica, come piacque a lui, e venir all' arte, onde dinanzi a me furono di mia gente l' un presso all'altro, ciascuno Maliscalco sei, ed io sui il fettimo. Mi si accresce il sospetto dal vedere negli Spogli di Pier Antonio dell' Ancifa nel 1347. Piero Biorentius per Ser Guido di Ser Puccio all' Archivio Ggg 2 Ge-

### 412 DELLA ILLUSTRAZIONE

Generale, ed ivi pure per Ser Bellondo Rossi da Colonnata nel 1316. Piero di Fiorentino di Borgo S. Michele Bertelde (presso a S. Trinita, e vicino a S. Maria Maggiore dove stavano i Baronci.) Tenevano questi di Dino bottega sulla piazza di S. Trinita. Ho io ancora supposto, che a Dino il giovane appartenesse l'appresso Sigillo, che io posseggo, ma ciò sia detto puramente per erudizione.



Ne' tempi, che qui andiamo divifando, conviene far gran caso nella Citta nostra del vicinato de' nostri Cittadini negli affari privati, poichè non solevano eglino impacciarsi se non tra' vicini per rag one delle fazioni. Neri Mannini, che qui nomina il Boccaccio, mi sembra Neri di Manno, detto per diminutivo Mannino, che io tengo esfere de' Temperani Carradori, giacchè lesse un tal nome nel popolo ivi presso di S. Panerazio il Senat. Carlo Strozzi in una coperta di un Libro deli Archivio de' Prestanzioni; qualmente in uno Spoglio di simiglianti Scritture egli afferma.

Di questa stessa Novella parla il Castelvetro nella Parte principale seconda della Poetica d' Aristotile volgatitzata da lui: Michele Scalza pruova, che i Baronci sono i più gentili uomini del Mondo, e prende la turpitudine de' visi loro per mezzo a sar ciò. La qual turpitudine non è principalmente rimproverata ai Baronci, ma pare per accidente dimostrata, dicendosi, che secome i suncivilli, che apparano a dipingere, sanno da

251-

## DEL BOCCACCIO PAR. II. 423

prima male le figure, e poiché fanno dipingere le fanne

bene, così ec.

Udeno Nisseli nel Volume primo de' suoi Proginnasmi Prog. 33. intitolandolo Ridicolo come si debba,
regolare dice. Leggi il Boccascio Giornata Sesta Novella Sesta, del Sillogismo di Michele Scalza, col quale
si confronta quell' argomento del Berni in provar, che
i Ghiozi per aver gran capo abbiano grande ingegno,
e scienza.

Di questa Novella favella ancora Benedetto. Varchi nell' Ercolano a car. 41. Di un fatto di Tommaso Baronci seguito dal 1345, al 1361, ne parla Franco Sac-

chetti Nov. LXXXIII.

# Giornata VI. Nov. VII. Madonna Filippa.

### C A P. LX.

He lo Statuto antico di Prato fosse già rigorosamente crudo, si rende credibile non solo perchè il Boccaccio lo afferma, ma perchè venne dipoi, come d'altronde si rileva, modificato, e rinnovato; oltredichè di simili rigorose pene ai delitti gravi ne erano altrove per alcune Leggi assegnate. Il Cieco d'Adria, per suo vero nome Luigi Groto, Adrianese di Patria, uomo di gran memoria, per quanto egli sosse privo della luce corporale, ed il quale pose mano alla correzione del Decamerone [1] sebbene con poca sortuna al riserire del Crescimbeni, notò su questo luogo della presente Novella, che questa è quasi la Legge di Scoria, che dice l'Arioso nel Furioso.

Che

<sup>2</sup> Di quella correzione del Decamerone parla il Cieco d' Adria in più Lettere, cioè al Padro Maeltro Giulio Isoppo da Cosana, al Padre Maestro Girolamo Campognano ec.

## 414 DELLA ILLUSTRAZIONE

Che circa il tempo, in cui si tiene rinnovellate lo Statuto, sosse in Prato la Famiglia nobile de' Guazzalotri, addimandata ancora de' Guazzagliotri, e de' Guazzaloti, non vi sarà uno punto punto intendente dell' Istorie, che nol sappia; e si tocca anche con mano, molto nell' antico, vale a dire sul principio del decimoquarro secolo, aver essa avuto uomini col nome di Lazzerino, o come accorciatamente dicevano Zarino: fra l'altre da una Causa beneficiale agitara nella Curia Romana nel 1440, si dimostra l'appresso Albero.

Leuccio 1250.

Ridolfo

Mess. Bertoldo

Lazzarino
detto Zarino

Bertoldo

M. Iacopo, teffanel 1364.

Inoltre in un Processo di reintegrazione di alcuni Benefizi risguardanti la stessa Famiglia satto nel 1460. davanti a Niccolò Maconi Canonico di Pistoia, e inquella parte Delegato Apostolico, esistente nella Cancelleria di Pistoia, si legge, per notizia, di cui mi sa grazia il Sig. Dottot Giuseppe Bianchini di sopra rammentato:

Item ponit, capitulat, & articulat, & si negeture probare vult, & intendet, quod ex D. Rodulso, & eius legitima uxore ortus est Zarinus, ex quo, & eius legitima uxore orti sunt Bertholdus, & D. Iacobus, ex quo D. Iacobus, ex lucem presentes saculs venit alter D. Iacobus, qui est principalis in eausa &c.

Ę,

E sebbene nell Albero, che io ho veduto della Famiglia, paramente nobile, de Puglich di Prato, portandone parte neil' iliustrare il Sigillo [ 1 ] di Messer Buondelmonte de' medetimi, io non ho trovato Rinaldo Pugliefi, e quella Madonna Filippa, che mostra quì a noi il Novellatore; ciò addiviene per mancanza, che abbiamo, dopo quattro secoli, di notizie; [2] non perchè non sia da credersi vera, che come tale l' ha. tenuta Monfignor della Cafa nel Galatco ragionando di Madonna Filippa : oltreche l' essere state in Prato nemicizie grandi tra queste due Famiglie Guazzalotri, e Pugliesi, qualmente le Istorie ci fanno persuasi, può essere addivenuto da questo fatto medesimo; laddove avanti al tempo di sopra divisato, avevano insino i Pugliefi lo stesso nome di Zari, o Zarino, che i Guazza-Totri , come nel Sigilio mentovato io diedi a vedere.

# Giornata VI. Nov. IX. Guido Cavalcanti?

### C A P. LXI.

A Novella VIII. della Sesia Giornata mi riesce fino a qui così oscura di origine, che io stimo bene, almen per ora, di passarla in sienzio, applicando alla presente.

Lasciò scritto Lodovico Castelvetro nella Parte, principale terza della Poetica d' Atistotile [3] che il Boccaccio la Novella di Guido Cavalcanti l' avea presa dal

s acl Tomo II. de' Sigilli , Sigil, VI.

A Giovanne Miniari da Prato nella Narrazione di Prato impressa nel 1596, confessa a car. 208, che in quel tempo, mediante il Sarco di Prato, le Scrieture erano andate male, e che de' l'ugliesi, a de' Guazzagliotri si erano spente le memorie, e a pama.

# 415 DELLA ILLUSTRAZIONE

dal Petrarea: ma perchè egli non ci addita il luogo, io farei forse ragione, ch' egli polla avere equivocato. [1] Checché sia di ciò, la Novella non perde per questio l' estere verace, accompagnata massime da quelle circostante, che la rendono credibilissima: tempo, luogo, e costumi. Tanto più che il nostro Istorico Ferdinando Leopoldo del Migliore [2] nella Firenze illustrata, se ne vale con referire delle colonne del porsido rammemorate da Govanni Villani: Le nomina incidentemente el Boccaccio con dere, che sosse son fare poce avanti un fondamento istorico sulle parole unicamente del Boccaccio, da non dover credere a una scrittura pubblica, la quale a lui ingannato pareva, che non conveniste col detto del Boccaccio.

Vengo ora a dire chi fosse Guido. E primieramente notar mi piace, che egli nacque di Meff. Cavalcante de Cavalcanti Fiorentino del Sesto di S. Piero Scheraggio, facendo fua vita parte in efilio, e partenella sua Patria. Ebbe per moglie una figliuola di Farinata degli Ubertl. La sua morte, che Iacopo Filippo da Bergamo sa essere oltre il 1313, segui invero nel 1200. Di sua virtà, e sapere nota qui il nostro Giovanni, ch' egli su uno de' migliori Loici, che aveste il Mondo, ed ottimo Filosofo naturale. E nel Comento di Dante: Guide Capalcanti nemo cofinmatissimo, e pieco, e d' alto ingegno, e seppe molte leggiadre cosofare meglio, che alcuno altro nostro Cittadino, a sitra a ciò su nel suo tempo reputato ottimo Loico, e buon-Filosofo. Conferma questa verità Franco Sacchetti fino col titolo della fua Noveila LXVIII. dicendo: Gnido Cavalcanti, effendo valentissimo nomo, e Filosofo è vinto dalla malizia d' un fanciullo; ove mostrando la suaspeculativa guisa di vivere, dà a vedere come in giuocando a scacchi, da un fanciullo gli su consitto unghe-

a Trovali del Cavalçanti una Cantoge al Petrarca.

S & CM. 9h.

gherone della guarnacca alla panca, dove fedeva. Me della sua eccelienza nella Filosofia ne tanno testimomanza tutti quelli, che di lui favellano, fuor folamente il volgo de fuoi tempi, che errando, come è consueto, credeva, qualmente il Boccaccio dice, che egli tenesse alquanto della opinione degli Epicurei, e nelle speculazioni molto all'atto dagli uomini divenendo. correva voce tra la gente ordinaria, che queste eran folo in cercare, se trovar si potesse, che Iddio non. fosse. Vera cosa è quella, che asserisce in simil-pro-degli Atei, cioè, che un tempo i Mattematici paffavano per Negromants, s Essics per poco religiosi, e che i Professori di belle lettere, punto punto che la loro erudizione soprassacesse quella degli altri, erano subito diffamati per Eretici; tanto era soprassine in quei tempi l'agnoranza. Serva di qualche esempio quel tanto, che della creduta Magia di Pietro di Abano Medico ed Astrologo contemporaneo del Cavalcanti ha oraferitto con fomma dottrina, ed erudizione il chiariffimo nostro Accademico Sig. Conte Gio: Maria Mazzucchelli Patrizio di Brescia; o la fama, che qui corre circa la Magia di Maestro Cecco di Maestro Simone degli Stabili d' Ascoli, condannato al fuoco in Firenze l' anno 1327. per Eretico, non già per Mago; della qualta popolare voce si può dire:

Basa, che avanza inver quante novelle, Quante disser mai favole, o carote Stando al suoco a silar le vecchierelle.

Anzi che la rovina di Cecco si su, dice il Crescimbeni, l'aver disprezzato l'Opere e di Cino, e di Dante, e di Guido Cavalcanti.

Per quello però, che spetta il concetto, che si aveva de' sentimenti di Guido Cavalcanti, così Iacopo Gaddi de Scriptoribus non Ecclesiassicis di un suo si-gliuolo, che pure doveva aver nome Guido: Fuit bomo sane diligens, & speculations, atque authoritatis non Hhh

contemnende in physicis, si opinioni patris Epicurum secuti parum modicum annusset, marsgeratus. Io per altro con buona pace di lacopo Gaddi non credo, che nè Guido di Messer Cavalcante Cavalcanti pitzicasse di Epicureo, checchè il popolo ne sospettasse, e molto meno, che ne sentisse il Boccaccio, siccome ssacciatamente Ortensio Lando nel secondo Libro de' suoi Paradossi (1) s' impegna a supporto; luogo, che altrove con ragioni alla mano da noi si andrà rigettando.

Mort Guido l' anno 1300, del mese di Dicembre; tuttochè Iacopo Filippo da Bergamo, sbagliando, dica nel 1313. Il Negri racconta, che chi sece di Guido il titratto, lo descrise per uomo melanconico, cogitabondo, meditativo; e sorse volle inserire del Boccaccio. Ugo-

lino Verino:

Ipfe Cavalcantum Guido de slirpe vetusta, Dostrina egregius numeris digessis Herruscis Pindarico versus, tenerosque Cupidinis arcus.

Il Redi nelle Note al Ditirambo, di Guido ne difcorre. Paffando ora a toccare alcun che di Mefser Betto Brunelleschi, egli si su Cavaliere di gran portata, e di gran nome, sepolto circa il 1211, per quanto sembra, nella Chiefa di S. Maria del Flore, giacchè in un antico Sepoltuario della medefima, tra quelli, che vi etano stati sottertati, si legge: D. Bettur de Brunelleschir. Io debbo la seguente notizia al dottissimo, e gentilissimo Sig. Abate Niccolò Barglacchi, ed è, che si trova una ferittura nell' Archivio delle cartapecore di S. Maria Novella. di questa Patria, rogata da Ser Dionigi da Calenzano nel 1311. concernente una differenza inforta tra 'l Capitolo della Chiefa maggiore, e i Padri di S. Maria Novella a cagione degli scarlatti dell' Esequie di Mess. Betto, donde fi può ofservare, che i Cavalieri nel mortorio avevano lo fearlatto.

Ho io volentieri riferita la morte d'amendue que-

a Il Libro de' Paradoffi del Lando non porta il nome dell' Auto-

sti soggetti, perché si veggia, che il fatto della Novella prefente poco dopo al 1290, pote feguire, anche affefa l'efistenza delle Arche, le quasi il Boccaccio cescrive. Il Migliore nella Firenze illustrata a 89. Non par aneo da tralasciare ec. il dir come quivi attorno (a San Giovanni ) erano Sepoleri, e Arche delle prime Famiplie venute in Firenze ab Urbe condita, che è dove si Itacca el derto del Villaur, che a San Giovanni si feppellisje tutta la buona gente, cioè tutta la Nobilià ; e che Dante reflettendo a questo costume chiamaste il popol de Ferenze l'Ovel di San Geovanne, o ver, come altre differe, in ordine alla prima voce, Popolo di Marie, . De consenso pubblico suron queste sepoleri levate de 13 , tre de quali son quegli, the si veggon oggi, come di fopra fi diffe, dalla Compagnia di S. Zanobi. La deliberazione, che ne parla, presass in Consiglio nel 1296. in occasione d' allargarsi la Pianza dice ,, Providentur 31 quod Sepulcra, seu Avells, qua, & gui sunt circum 33 circa Ecclesiam S. loaunit, eleventur, & removeautur 33 de spfis locer, & alibe ponantur 3, Befogna perd, che questo non seguisse subito, perchè il Boccaccio, che vesse doppo a que' tempt, gli commemora nella festa Giornasa del Decumerone parlando di quel samoso Guido Caval. cants, che s' era veduto, dice, fra quell' Arche, fituate fra le colonne di porfido; ed il Baldovinetti [1] citato pur di sopra in questo senso, narra ve ne sussi una della fua Famiglia, e de' fuoi Conforti Giudi . Segue di li a poco a dire delle colonne presto alla porta del mezzo della stessa Chiesa a 92. Furono queste dinate del Pifani a' Fiorentini per segno della sedelid usata in. assistere alla guardia della for Città, allorache nel 1117. gli eran iti all' acquiflo di Maiorica, e Minorica, Ifola adiacenti alla Spapua nel Mar Mediterraneo, di doveritornati vittoriofi, fra le spoglie riportate suron queste colonne, chiamate del profferito, che d l' ifleffo, che dir Hab 2

<sup>2</sup> Introde di Francesco Baldovinerti nel sua Memoriale MS, dell'anno 1512. a 43. c.

porfilo [acçenna il noftro Vocabolario della Crufca] voce, che fonundo ezuandio la cofa proferta, l' intefe in questo Jenso il Villani, per la predetta proferta fatta da Pi-

fans a' Esprentens .

Ma questi sono de' soliti sbagli, che prende chi non elamina bene gli Scrittori, che allega. Ne dal Boccaccio fi ricava quello, che di fopra il Migliore, pretende, nè dal V.llani ciò, che qui ultimamente . Ecco del primo le parole: Auvenne un gierno, che essendo Guido partito d' Orto San Michele, e venutosene per lo Corfo degli Ademara infino a San Geovanna, il quale spesse volte era suo cammino; essendo quelle Arche grandi di marmo, che oggi sono in Santa Reparata, e molte altre, d' intorno a San Giovanni, ed egli essendo tra le colonne del porfido, che vi fono, e quelle Arche, e la Porta de San Geovanne, che ferrata era, Messer Betto con sua brigata a caval venendo su per la piazna di Santa Reparata, veduto Guido là tra quelle. sepolture, dissero: Andiamo a dargli briga ec. Ed ecco quelle di Giovanni Villani Lib. IV. Cap. XX. Tornata l'oste de' Pisant dal conquisto di Maiolica, renderono molte grazie a' Fiorentini, e domandarongli quale signale del conquisto volessono, o le porte del metallo, o due colonne del proffersto, che di la aveano recate, e tratte di Maiolica.

Quanto al verificarsi le altre circostanze della nostra Novella, non è chi non sappia come usitato cammino dovea talota essere di M. Guido Cavalcanti partitosi d' Osto San Michele, il venirsene per lo Corsò degli Adimari, se i Cavalcanti avevano le Case presso a Or San Michele, ove pur oggi si vede loro Arme: ed una bottega con Arme de' Cavalcanti sullo sidrucciolo d' Orsammichele nella Via di Baccano, ritiene d'essere stata Loggia i segnali. Tiravano però le Case loro anche verso Mercatonuovo, e Por S. Maria; e quindi nell' Archivio dell' Arte de' Mercatanti si legge: 1352. Silvester & Mariera q. Cantina Domini Teghiai.

de Cavalcantibus donant de centum vigints partibus unam partem pro indiviso unius pedalis Turris, cui dicitur lo Spedale, posit. in populo S. Marie supra Portam, cui a primo Via, sive Platea Fori novi, a secundo Classus, sive Via, a tertio de Siminettis, Domine Ioanne corum sorori, & silie q. dicti. Cantini, & uxori Simonie Septoannis de Siminettis.

Il Sansovino ne' luoghi, ed Autori, da quali il Boccaccio ha tolto i nomi, serive: In molte luoghi el Villane ragiona delle Compagnie, che a quei temps so-levan fare in Firenze i Cettadini, per le quali molto se enorava la Cettad ec-

Alessandro Adimari nella sua Clio si duole, che il Corso degli Adimari qui mentovato, a suo tempo si

chiamasse per lo più la Via de' Calzainoli.

Udeno Nisteli nel Proginnasma VI. del primo Volume dice: Di questa ragione altresì è il motto pungente di Guido Cavalcanti, che onestamente disse villanta, a certi, che disturbar lo volevano, appo il Boccaccio Giornata VI. Novella IX...

Riporta tal Novella il Sanfovino fuddetto trallefue ponendola nel quinto luogo della fua Giorna-

ta V.

Circa le parole: Voi mi potete dire a casa vostra : ciò, che vi piace, posta la mano sopra una di quelle arche: elle sentono di quello dell' Evangelio: Similes estis sepuleria dealbatis; siccome a quelle alluse il Bernic dicendo:

In sepolari dipinti gente morta.



# Giornata VI. Nov. X. F. Cipolla.

#### C A P. LXII.

Vanti, che io m' accinga a trovate quei contrasfegni di verità, che porta seco il racconto del nostro Boccaccio, se da noi si ponco mente a cercargii; mi place di giustificare la taccia, che dà alcuno a questo giudizioso Scrittore laddove manco se la merira, incaricandolo di miscredente nelle sacrofante Reliquie. Servirebbe a porlo al copetto il Capitolo del fuo ultimo Testamento da me novellamente rinvergato, e riferito di fopra a suo luogo nella Parte I. il quale effendo intero, non manometto, ed informe, com'è la bozza datane da' Deputati, chiaramente perfuade del vero: Item reliquit, & dari voluit, & affiguari per infrascriptos esus executores, & majorem partem spsorum supervenientium ex eit, Monasterio fratrum S. Marie de S. Sepulchro dal Poggetto, five dalle Campora extramuros Civitatis Florentie omnes, & singulas Reliquias fanctas, quas d. Dom. Ioannes magno tempore, & cum magno labore procuravit babere de diversir Mundi partibus .

Ma da chi meglio potrà essere discio il nostro Novellatore, che da quel chiarissimo, e dottissimo Prelato, che in alquante Lezioni non ha gran tempo sece pubblicamente udire nella celebre Accademia della Crusca la maravigliosa arte dal gran Boccaccio inquesta sua Opera impiegata? Con permissione del medesimo Soggetto mi so pregio qui inserire due delle medesime Lezioni, come al nostro uopo sommamente acconce, e adattate.

LEZIONE PRIMA. .

35 Dum vitant ftults vitrum ju contravia currunt 14 (1) Così elegantemente infieme, e dottamente cantò il Poets Filosofo Oranio. Un fimil motto pad gettarft contra gl' impugnators della Cattolica Romana Chrefa, e de' fuoò facrofants Rete , posché se veggono , che moi cel debeto enore venersamo le Reliquie di colora, che effendo morsals come nos, poscia per aver bene i piacers de Die mentre furono in vita efegueti, con lui eterne fano divenuti, e beati ; es vanno beffando come idolatri, 👟 come empj, che si culto verace, e dovuto falo all' Altiffino andiano alla creature miferabili rivolpendo. B alcune più moderate ce vanno proverbiando come trafenpats nell' esuminare, se ciò che noi spacciamo per Keliquie, fia in verità tale, o fia altra cofa a quella fomigliante si, ma per altro del tutto profana, e indegna d'ogne venerazione, e come superstiniofe, e ciechi, che andando dietro alle floite grida del volgo, quello talora reputsamo per facro, che d'un apparente prodigio abbia moférato al popolo groffo qualche malficuro fegnale. Per lo contrario se alcuno con savia critica propone le regulo per sare un accurato esame, e procura de destenguere le vere dalle false Reliquie, per non parere prejjo agli eretici d' una pieta debole, e che creda facro tutto quello, che la plebe rozza, e muta reguardando venera foltamente; e per non offequiare gle avantai, e l'offa de chi con merita offequia veruno; tofto eglino gestano in faccia a' Cartolice, che gli nomini culti, e illuminati anches tra noi sono sprezzatori del culto de Santi, come cosa superstimosu ; e gid gli annoverano tra' santori delle. loro empie opinioni. Così appunio addiviene al nostro M. Giovanni Boccacci, di cui intendo to in quello giorno de proseguire la disesa, per molte bisogne dell' Accademia. e mie particolare entermessa da lungo tempo. Poiche gvendo el Boccaccio la follannevole, e facetiffima No-Ιü vella

vella narrata, in ens la mostra, a la numerazione R reporta delle Reliquie , che quel buon fonco di Fra Cipolla fece a' goffi Certaldefi , Tommafu Pope-Blount prende quinde majeria de calunnearlo, come se egle flato fosse delle sucre Reliquie dispressatore. Ma che egià pon fuße tale non iftard qui a provarlo, virtuofi Accademici, dalla fue vita, o dal fue teftamento, dato in luce dal Borgbino avanti a quelle sue bellissime, e dotte annotazione fopra el Decamerone, che fotto nome de' Deputats fono in estampa; che ciò sarebbe un far torio alla postra crudizione, e alla memoria ancora di il grand' nomo ; effendo e a vor, a tutto el Mondo peù palefe do quello, che bisogni col mio ragionamento dimojirare. quanto egli pio, e divoto cattolico foffe, e delle mortalo foglie, che i servidori di Dio di se banno lasciate. meneratore; avendo una quantità de Reliquie, che eglà velegiosamente presso di se conservava, lasciate a Fraia delle Campora, il veramente, che quante volte reverensemente le vedeffero, pregaffero Iddio per l' anima fua . Io entendo folo de dimostrarvi qual foste l' entenzione. del nostro favoleggiatore in questa Novella, acciocobè entefala, vot veggiate, che da questa medefima non se ne ricava, che il Boccaccio, come per una mera calnunia... me inferifee el Pope-Blount, le facre Reliquie tutte, come vil cofa difprezzafte, a febernifte. Vedeux egli benti di quella stazione effere alquanto meno accurati coloro, a cui ciò apparteneva, non per difetto proprio. ma per colpa de minore ministre, che non nsavano entic quelle deligense, e quelle efame, che de prefente accuvatamente si fanno prima d'esporre al tulto de sedela le Reliquie de Santi. Percid avrebbe egle voluis, che per fuggire ogus errore, in queste materie sempre d' importanza grandiffima, fi fosse andaté più guardinghi, & più caute, ed avrebbe altrest defiderato, che foftere pate tolte via dal pubblico culto malte false Keliquie . Ma ciò era vina a poterfi in que' tempi persuadere y estendo la dottrina delle cose ecclesiastiche totalmente alle BH+

fturo, e l' altre ferenze parimente in poca , o nennat. smarezza. Che perciò egli prese il partito de schierare. suise infieme le false imposiure, che su questo penere. erano frarfe per lo Mondo, non raccontandele per apgunto secondo la versid, che ciò sarebbe stato proprie d' un trattato, o d' un' efforea, ma come conveniva ad ana Novella, caricandole graziofamente per far dal fonno dell ignoranza risquoter la gente , e gli occhi fan loro aprire dell' intelletto per conofcere, e diffinguere. dalla falfa superflizione la Religione verace ed incurrotta. E certo egli non sece ciò senza dare agli nomini un grand' in egnamento, poschè qual per ignoranza, e qual per fen plecita, che wale lo flefto, e molts più per malizia Pacciavano per venerabili Reliquie quelle, che non erano on pussa vernua per tale approvate, o erano al certo emferabili avanzi di cofe in tutto profane. Perciò adunque degno de commendazione si dee reputare, qual discoprisore delle superflezioni, a non di gastigamento, come che de scemo nella fede sentiste, o quasi egli fosse sansore, e sostenitore degle emps dogme degle Eretici , come afferma risolutamente il Pope Blount. Mi dica un poce quefto raccoglitore fenza giudizio de' giudizi altrui fopra a più celebra Scrittore, se egli annovera tra coloro, che negano il culto alle Reliquie, S. Martino di Turr, sutte coloro, che usano quel discernimento, di cui egli si walfe nell' esuminare le Reliquie di quel salso Martire, de ens geriò a terra l'Altare. To credo al certo di no. Adunque ne meno dec tra suoi cretici annoverare el Rocsaccio, che in questa Novella non ebbe diversa intenmione. Ma sentiamo il fatto di S. Martino, che è rifevito da Sulpizio Severo [1] gravissimo Scrittore Ecclesiafires del quinto secolo con queste parole , Sed ut reli-21 quas birintes cius, quas in Epifcopain egit, aggre-35 dear; eras band longe ab oppedo proximus Monasteris so locus, quem falfa bomenum openia, welut confepultis lii 2 22 168

<sup>.</sup> Do. Vita. B. Mattini cap. 8.

33 ibi Martyribus facraverat &c. Sed Martinur non te-33 mere adbibens incertis sidem, ab bis, que maiores natu 35 crant, presbyteris, wel clericis flagitabat fibi nomen. 33 Martyris wel sempora passionis ostendi 33 Dalle quali parole, the so qui volentiers bo referite, fi demostra, the salora anche il mettere in dubbio le Reliquie, e chiamare ad esame la loro identità ( permettetemi l'insur que-Ala voce troppo usata dagli Scrittori di questa materia, e troppo necestaria al fatto mio ) quando giuste motivi, o forti raptoni il richieggono, non è segno di miscredenza, o de poca religione, anzi è un seguo d'una delicasezza maggiore di fede, e di un maggior rispetto alle cofe de noftra Religione, non volendo adottare per sucro quello, che non è, siccome si è veduto aver praticato il predetto gran Vescovo S. Martino; per lo che Sulpizio annovera questo fatto tra l'altre sue Viriù . e quel grand' illustratore delle antichità Ecclesiastiche il P. Giovanni Mabilion esclama in sua lande nella lettera scritta foito nome d' Eufebio Romano a Teofilo Franzese : 99 En vire santtissimi religio Ge. Vide quim accurata 35 oculatissims Antistitet prudentea, quem forte multa 31 Simplicitatie , ut sie loquar , virum este opinabarte 33 E in vero egls il poteva in sì fatta gussa lodare, posche egls tolfe dalla venerazione, e di fotto al facro Altare un torpo, che non ne era degno, anzi era meritevole di disprezzo, e di vitupero, non essendo altro, che il corpo d' un masuadsere stato già per li suoi ladromecci ammazzata. E S. Gregorio Vefcovo Lingonenfe, [1] al riferire di Gregorio di Tours suo pronspote, non si oppose egli tutto zelo al culto de' popoli devoti verso S. Benigno Martire di Digione, dubitando, che il corpo non fosse de qualche Gentele? E Ceceleano Arcediacono Cartaginese non rampognò acremente una devota Matrona. per nome Lucilla, perchè le vide baciare un ofio d'un non so che Martire, che non era per anche con autentisbe.

t De Miracul, Mareyr, fib. 1. cop 37.

che prove autorizzato, come nurra Ottato Milevetano ? Per questo si debbono reputare empj., o non cattolics ? Non gid, andi egli ne furono encomiati, e approvato il loro operare come un religiofo, e favis divifamento da. feritiors seguace della Chiesa Romana. Cost aucora so el nolleo gran Profetore con questa Novella mostra de non credere, o almeno di dubitare d' alcune Reliquie col mettere in redicolo alcune finte da lui a capriccio, e di scoprire pli artistaj di certi, che colla coperta della relegione ingannano gli sciocchi, dando loro a credere per proprio interefse d'avere le grande Reliquie, e fingolari, andando en cerca per questa via d'onori, e de guadague, non è da gradargia addofso la croce, e volerio acsufare come nomo de mala credenza, e di poca religione, né il può a buona equita contare tra' fuoi Protestanti il Pope-Blowns . Quando S. Agostino Apostolo dell' Ingbilterra, e primo Arcivescovo di Cantorberl rigettà come false, o come encerte le Reliquie de S. Sesto Martire du lus trovate su una Chiefa de quell'Ifola, e di questo ne ferifie a S. Gregorio Magno chiedendogle le vere, egli non esportà mica da quel santo Pontefice esprensione alcuna come mancante nella feda, ance ne fu commendato conqueste parole [1] " Fecemus quod perifte , quatenus 29 populus , qui in loco quondam Santte Sexte Martyrix 33 coepus dixerunt venerars, quod tua fraterattati nec 30 verum, net vergeiter fanttum videtur, certa fanttiffi-22 mi , & probatissimi Martyris beneficia suscient, colere 23 enterta non debeat. Mibi tamen videtur ques fi cor-55 par 5 quod a populo cuiusdam Martyris este creditur 39 nulles elles miracules cornfeat; & neque alequed de 33 autiquioribus existant, qui se a parentibus passiones 3) eine ordinem auditfre fateantur, fia Reliquia, quas 27 petifli, seorsum condenda sunt, ut locus, in quo pra-35 fatum corput incet, modes omnibus obstructur, neg 22 permittatur populus certum deserere, & incerium vene-An TATA

35 rari 35 Per lo che considerando a posato animo l'intenzsone del nostre Mest. Giovanni, che fu di deridere la superstizione, o la semplicità troppo materiale d alcune scincebe femmine, e tulora d' nomine ad este somigliante, the sempre esserts state nel Mondo, e perciò essere venuto ad nopo l'ammonimento del Boccaccio mostrerò ora con esemps, si dee altamente commendare, come ? commendabile S. Agoftino, che farivendo a Severino Donatifia deride quelli della fua fettus che non volevano comunicare colle Chiefe Orientals, e pos con una materiulità proppo profra adoraviano la terra, che era portata dalle parte d' Oriente 39 unde terra fi est adjeratur 5 33 adorant 35 (1) La qual dabbenaggine si trova usata anche tra' Cattolici, e in molte lifte di Reliquie antiche si vede estervo della terra portata di l'ulejtina. Che più ? S. Gregorio Magno (2) ringrazia Leone gid stato Confole per avergis mandato ,, oleum faulta Crucis ,, al che il Mabilione non potè retenerfi de non esclamare: 2) (3) Miranda maiorum nostrorum pia simplicitat a. 3) moribus nostra atatis l'uge diversu, qui einsmodi olea 3, pro veris reliquies babebant 3, E chi fa, che a queflo, o a qualche somigliante Reliquia non alludoste il Boccaccio, allorache tra l'altre muote cofe, che egli marra aver donato a Fra Cipolla quel Venerabil Mefice Nonmiblasmate, egls annovera, come per una solenne Reliquia, un dente della santa Croce? E certo al presente per la vigilanza de Vefenvi, e della Sede Apoftolica, o merce l'erudizione ecclesiastica, che in questi ultimi tempi è flata en fiore, von si procede en quella parte con tanta semplicità, onde se corra rischio di cadere in abbagli di tale importanza, come si trova estere caduti i nostri buoni antichi; anze che l'accuratenza, e lo findio de' moderni ha tolto di mezzo molti di questi errori, e di quelle materiali superstinioni, le quali ebbe in mente

<sup>2</sup> Ep. gt. edit Parif togt,

n Ep 34. Ind it libe e.

g in Ep. Eufeb.

### DEL BOCCACCIO PAR. II. 439

di beffare in questa Novella il Boccaccio. Così il dottifsimo P. Daniello Papebrochio trovandost l'anno 1660. in
Ravenna, ed essendo andato a vedere il Monastero di
Classe, si pose ad orare avanti ad un corpo santo, che
era sotto l'Altar grande, che e' dicevano essore d'una
Santa Martire Greca per nome Argiride, di cui solennizzavano la sesta il di 24. di Aprile. Ma accostandosi il detto Padre, e vedendo esservi questa iscrizione
Greca

- (1) FATKITATH FINAIKE APPTPIAT
- (a) TPOOIMOS ANHP ET. EEH AG.

giod : Alla dolciffima moglie Argiride Trofimo fus marito. Visse anni 36. la quale iscrizione era assolusamente d' un Gentile, come si comprende a prima vista da chi ha di esse alcuna pratica, configliò a torla via, e dipos di questa cosa fattone il romor grande, e l' Arcivescova avendone avuto recorso a Roma, su saggiamente decretato di levare dalla pubblica venerazione anche quel corpo. Per lo che si vede quanto sia da seguitare il dotto configlio dell' Abate Palermitano, che egli, da quel gran Canonista, che egli era, lasciò scritto entorno a questa materia decendo 3, Nota quod Reliquea n de novo invente, non sunt venerande in publico sine 33 authoritate Sedis Apostolica 33. La qual dottrina se l' avessero saputa è Certaldesi, o per meglio dire glà nomine, che innanzi, o intorno a tempi per anco caliginosi del Boccaccio mivevano, non sarebbe stato. d' uopo con questa Novella, all' intelligenza de' volgari conweniento el fargli ricredenti, e alla superstrasone per poco universale porre per bella, e pracevol guisa raffrenamento. Nè per effere questa Novella scherzevole, piena di piacevolezza , lafeia d' effere instruttion. Posche : 23 - Fi-

1 i. ima.

<sup>2</sup> i. egiaure auf If.

# 440 DELLA ILLUSTRAZIONE

31 - - - ridentem dicere verum

35 Quis vetat? 33 some elegantemente cantò Orazio (1) anzi come mi recorda avere altra fiasa di qui dimostrato, per tul modo, e sotto la maschera allettatrice di Novellatore imprese il grand' ingegno del Boccaccio a discoprir la facesa verace del guafto Mondo, e a difgombrarne la jolia mebbia delle false opinioni popolari, dicendo quello stesso, che un grave Serittore avrebbe potuto dire in un compiuto, e serio trattato. Ma perche questo sarebbe stato dall' ignoranza del secolo non uso a sì fatti studi sebifato, e gli uomini, che non soffrivano, di quella stagione la luce delle chiare, e buone discipline, e soltanto alcuns pochi andavano per le tenebre delle Aristoreliche sottigliezze miseramente brancolando, si sarebbero stranamente alla lucentezza sfolgorante de tante versta adombrate, egli giudiziofamente le riveft) di piacevolezza, e L' austero delle dottrine più massicce per allettare i più schift, andò spruzzando colla dolcezza degli scherzevoli motte:

35 Come all' egro fanciul porgiama asperti

3) Di foave liquor gli orli del vafo;

3) Succhi amari ingannato intanto ei beve,

E di vero in questa Novella non venne a dire altro, se non quello, che gravemente insegnò possia con tutta, serieta uno Serittore dottessimo en un suo trattato nominato l' Es lesiaste, che egli compilò per divisare il modo di predicare bene, e religiosamente., Desorme, dece egli, exemplum pharmacopolarum, qui mensa in soro, possia ostentant dentes eductos, lapides e vesicis exemps distintant dentes eductos, lapides e vesicis exemps en magnaque vanitate denarrant sua praclara gesta quamps sus gratia. Horum non dissimiles sunt quos nimitum, din tulit mundus qui esreumserunt Reliquias, ac Stabia din tulit mundus qui esreumserunt Reliquias, ac Stabia din tulit mundus qui esreumserunt Reliquias, ac Stabia.

35 tuat Sanctorum fumma impudentia iaclanter miracula, 23 que nunquam gella junt; & interdum pinsquam feur-33 rile empudentia Janum, ant firamenta ex latrina for-23 taffir, aut borres sumia, offerunt simplicitus ofiniam-33 dus: estendunt carbones e joce sumptos mentientes bie 33 affum fuiffe Laurentium 13 E dalla menzione , che. egls qui fa de' carbons de S. Lorenzo fi rativific apersamente, che egli allade a questa Novella del nostro gran. Prosutore: Ed amendue i fals carbons deredono, non vi effendo dubbio, che a' vers non fi debba quella venerazione, che a certi, che in Roma nella Chiefa di S. Lorenzo in Lucina si confervano, e si credino tali ancor di prefert:, si presta. (1) Del resto, per isconce, che sieno le favolose Reliquie, che quel bum brigante sulla Piazza di Certaldo in acconcio de fasti suoi alla stolta moltstudine annoverà, non fono mica tanto, che altre 🥧 tante delle somiglianti non se ne siano anche a' tempi no-Art fenza l'approvazione, anzi fenza faputa della Santa Sede , e de minori Prelati conferente en alcun fagro luogo. E per anneverarne pure aleuna, nel Duomo de Magdeburgo si confervava non ba guare, e forse ancor oggi fi conferva il Lanternone, cul quale il Difcepolo misteale ando all' orto di Getsemani per tradire el suo buon Maestro, e parte della Scala, su cui canto il gallo, che jece ravvedere del suo fallo el Prencipe del Collegio Apollolico. E in S. Giovanni Laterano erano due piccole Colonne con una fottel rostura per escagura. divise, che estere del Tempio di Salamone affermavano, ed effers uella morte dell' Autore della vota spenzate, the pot per ordine de un gran Pontefice (2) surono quindi levare, perche gli offervatori delle antiche erndi-Bioni Videro effervi sopra intagliate varie cosette a sagrifiza da Bacco appartenenta. E a' nostre di, merce di un noftro valente Accademico, fu retrovato in queffa. Kkk Cattal

T De' extboni di S. Lorenzo v. quel che se ne dice da noi di

a Aleffandre VII.

Cistà una lettera di uno Apostata, e d'un Eretico em. pio, e malvagio esere venerata come d' un Santo del medesimo nome, e della patria medesima. E di presente si tiene in grande stima da alcune nojère Religiose una, siocchetta del vello di quel misterioso Leone, che presso a S. Marco fi dipigue, benche non fujje mas, come ognun fa, fuori, che nella mente del Projeta Execchielle. E quella parte del sacratissimo Corpo del nostro Redentore, che il giorno ottavo appresso la sua nescita gli su fecondo la Mofaica costumante tagliata, che si dice esfere in S. Giovanni Laterano, alcuni Monaci Franzest pur anco l'espongono alla pubblica adorazione; il chenon mance di rinfacciarci l' empio Calvino nel suo Trattato delle Reliquie, dope aggiugne, che in Ildefeim Crita della Magna vantano d' avere questo stesso adorabele, e divino Teforo. Per lo che si può giustamente esclamare con Pietro Guffanvilleo nelle unte all' Epiftole di S. Gregorio Magno 😘 Utinam bir similsa non vidiffet asas 33 nojira, & Episcopi de sollendis sam nefundis reliquia-33 ram abufibus , tandem aliquando fero quidem , fed 33 serso cogitarent, veras a falsis discernentes certis 33 indubitatifque documentis 35 Se quefto defiderio del Gujjanvilleo evelle effetto, e foffe recato ad efecuzione, non aurebbero gli eretici di che rampognarci, 👟 Calvino nel suddetto trattato non avrebbe suputo trovare attacco, che avesse del verissimile per lacerare empiamente la veste inconsurile di Cristo, cio? la dottrina inalierabile della Romana Apoflolica Chiefa , ne il Boscuccioavrebbe avuto mestiere con questa Novelletta de spannare la volgare, e esecu gente, che crede tutto quello, the le 2 desto. Alle quali cose tutte restettendo, virsuosi Accademici, e riconoscendole per verissime, accuserete, son certo, il Pope-Blount de calumisatore, che il nostro Borcaccio como dissensore dell' empia sua seien nel fatto di negare il culto alle fatre Reliquie avea malignamente accufuto.

#### LEZIONE SECONDA.

Oltre P accusa del Pope-Blount contra il Eccenceio, per sagione della sessantes, ma Nevella, dalla quale. ms sembra averlo psenamente diseso, non restano jerò aleuns spipolistes di borbottare gra' denti contro il nostra ammirabile Novellatore, per avere in quella favola introdutto un religioso, quas proverbiando, e sebernendo i brats, facendo ad uno d' elli fare quella folenne tetja da Certaldesi, e che egli recitasse al popolo raganato quella predica per la sua scempiezza samoja, e che con solenne empostura pubbaste que rozza forest, e con poca religione facelle loro venerare cose sozze, e de niun conto. Al che però so mi accingo a rispondere in questo giorno es per ubbidire a' cenni voffri , vigilantiffimo Arciconfolo , ebe de rapsonare alcun 1000 per intrattener l' Accademia me comandafte, e si per esporre al vostro purgatiss mo giudizio, viriuofi Accademici, quello, che nell' animo mi era divifuto poterfi arrecare per fure di questa Novella una prena, e compruta disesa. Dico adunque, che il Boccuccio, il quale per detto di Gio: Matteo Tofcano (1)

33 - - - mores bominum, intemofque fenfus

35 Expressit graphiceque memsceque; son de tutte e Frate, ma folo d' alcune, che fenza. regula, e senza capo vivendo andavano per lo Mondo vagabondo intende qui di favellare, i quali è Sante Vadre medefime non si astenzono dal mordere acremente, e lucerargli. E per non fare pompa vana do quanto fi trova scritto contro que Monace chiamate col nome de Circuncullioni , referbandomi anche a far ciò , quando so verro a desendere si Boccaccio da quello, che egls generalmente ha detto de' Frati, e vi riporterò qui, nobilissimi Accademici, siò che in proposito delle salse. Reliquie da essi spacciate per vere banno detto gravissime, e fan iffime Screttore. E prima de tutte mi fi affaccia alla memoria il gran Padre S. Agoftino [2] il più Kkk 2 detto.

<sup>1</sup> Pepl. feel Lib. f. n. vt.

<sup>2</sup> De Opere Mogach, esp. 38.

### 444 DELLA ILLUSTRAZIONE

dotto, il più profondo, e el psù grand' nomo, che abbia apato la Chiefa de Dio, el quale corì al nostro proposito lusci) scritto contro quei Monaci spocreti, che tralle alire ree cofe portamano attorno per offa di Martiri quelle. che sorse non erano, dicendo, che il nostro comune Auverfares , tam multos bypocretas fub habitu Monacho-29 rum ufguequaque dispersit, circumeuntes provincias, 35 nusquam millos , unsquam fixos , unsquam stantes . 99 nufquam sedentes. Alis membra mariyrum, si tamen martyrum, vendstant, alis fimbrias, & filafferia fua magnificant, alit parentes, wel confunguiment fuor in 33 sila, vel sila regione se andisse vivere, & ad cos 33 pergere metiuntur, & omnes petunt, omnes exigunt, 23 aut sumplus lucrofa egestatis, aut fimulata prettum. 35 fanctitates 35 Da che forfe ne venne il divicto, che fi legge nel Codice Teodofiano (1) 3 Nemo Martyrem 33 destrahat , nemo mercetur 35 E benebe le parole di questo gran Santo sieno aspre, e pungenti e Frate, che menano vita simile a quella di Fra Cipolla; non meno el sono quelle de S. Gregorio Magno, e non meno chiare, e al faito mostro a propositissimo, poiche es assicurano de certo, che alcuns religiosi Grecs prendevano l'ojja 2e' morte, che giacevano per li campi, e al suo paese porzandole davano ad intendere quelle effere reliquie di Santi . Dice adunque questa gran Pontesice (2) scrivendo a Costantina Augusta moglie dell' Imperator Maurizio : 33 Nam quidam Monachi Graci bus ante biennium ve-33 nientes nocturno flentio sunta Ecclefiam Santli Pault, 33 corpora mortuorum en campo sacentsa effodiebant, atane 3, corum offa recondebant, servantes sibe dum recederent. 25 Qui cum tenti, & cur boc facerent deligenter fuissent 25 discussi, consessi sunt, quod ella ossa ad Graceam es-21 fent tanquam Sanctorum Reliquiat portaiurs in Ma. Gregorio di Tours da me più volte citate non racconta. wella sua Storia apertamente, e senza mistero veruno, che

n Lebe de Lade du discussion

t Lib. p. gie, y. De fepulche, violat.

che un Eremita su satto mettere en carcere du Ragnemodo Vescovo di Parigi, perche egli saceva questa. fanta opera di dare a vedere effere reliquie di S. Vincenzio, e de S. Felice alcune radiche d'erbe, che eglà portava inviluppate non in uno zendado come il nostro Fra Cipolla, ma in un facco, e de denti di talpe, e del grajjo d' erfo, e dell'ofta di topi, e altre corì fatte schifenze? , His enim colobio todutus erat, amiclus 35 desuper syndone, crucem serens, de qua dependebano 33 ampulla, quas dicebat oleum functum babere . Aichas 33 enim se de Hispaniis adventure, ac Reliquias beatif-39 simorum Martyrum Vincentsi Levita , Felicifque Mar-23 tyris exhibere 29 Giusto come Frate Cipolla, che diseva di venire da quelle sante terre d'oltre mare dove vide le maraviglie grande, da lus poi alla flolta moltitudine raccontate ,, Perscentatifque cuntier, que babesa bat a invenit cum eo saccalum magnum plenum de raon dicibus diverfarum berbarum, ibique & dentes talpa, 21 & off a murium, & ungues atque adipes urfinos 20 Appunio come racconia il Boccaccio essere auvenuto a. Giovanni del Bragoniera, e a Biagio Pizzini nel rifrugare le bifacce mal sustodite del miliro Fra Cipolla. . lo a dir vero non credo, che a una tale storia, benchè simile a questa Novella, volesse alludere il nostro Messer Giovanne, che forse non gle furd ne pure stata noia., ed to non voglio per far la cosa grande spacciar ciò, che non ha lutto il riscontro, e tutti i caratteri di verità. Ma credo bensì, che egli volesse porre alla luce la fleffa dottrina, che quea feretto cent' anni addietro Guegorio IX. a' Vefcowi del Lionese en Francia, o almens è certo, che non dice niente di più di Fra Cipolla, e de' Frati chiamati malamente de S. Antonio, de quello che dicesse quel Papa, e poscia il Rainaldo. che ne riferisce la storia (1) 39 Nec minut [ dice ogli I exitalis error in Lugdenense Gallia nounullos 22 Per-

<sup>2</sup> Ruinallus ad 200, 1240, 20, 29.

m perditissimos bomines infecerat, qui avaritia perciti, 23 cum ingentia dona a fidelibus in Ecclefium Saucti An-35 tonis Vienna ab sis constructam, qui eius apud Numen 39 precibus facro sgne fuerant liberate, conferre intue-33 rentur , obibant provincial , urbes , & oppida , eint 35 functs bonores ergo cogebant pecunias, infesta latroni-33 bus etsnera ementiebantur, ut pecuneus a pies bomint-3, bus extorquerent, Apofiolicas literae adulterinas profe-3, rebant , quibus se peccatorum venium emperiers singe-33 bant ; quodque sceleratius est, cruits, collectisque ex s, cometerio interio offibus, ea pro Divi Antonii Reliquiis 33 colenda, ac facro igne peruftis hominibus religiofo fun percelio ofculanda porregebant, proponebantque. Tan-33 tum ergo scelus snultum non pajjus Gregorius en bu-1 sufmods bominum colluvionem confuras Ecclefiafficas 33 expedivit, alque bac regionum illarum Prafulibus im-35 peris dedit : Universitats vestra districtius pracipien-3) do mandamus , quatenus fingulis vef!rum faciaiis per , vejtras diecefes, & parochias annis fingulis publice 33 nuntiari , nequis elecinos nas suas eropet quastor bus 3) butusmode nomine B. Autonii, fed cot maxime, qui se 23 a nobis remissiones bubere literas menteuntur, tanquam 33 falfarios persequatur Grc. 33 Ecco che qui fi nominano · Frats de S. Antonio, che usavano andare per le Citad, e per le castellu a recogliere le limofine suite lors dagli sesocche; ecco che queste usuvano di mandare ogni anno a povers del Baron Messer Santo Ansonso del loro grano, delle loro biade, chi poco, e chi affai, secondo il · toro podere, e la devozione sua, e oltre a ciò solevano pagare quel poco de debeto, che ogni anno pagavano una volta, alle quali cose ricogliere singevano e Frate d esfere dal loro maggiore, cioè da Meffer l' Abate, stati mandati; le quale cose tutte, colle parole medesime come vi souverrà, virtuosi Accademici, narra de Fra Cipolla il Boccaccio. E siscome coloro ,, cullectes ese cometerio 35 incerto offibus , ea pro reliquiis colenda religioso su-39 perceles ofculanda porrigebane 32 coes Fra Cipolla do Spspezial grazia volca mostrare una santissima, e bella. Reliquia, croè la penna dello Agnol Gabbriello a' Cersaldesi, in luogo della quale trovando carbons, quegli diffe eftere di quepli, che arrostirono S. Lorenzo, e com est que rousi terraszant, che con aggrottate ciglia gle avevano riverentemente guardati, furono tutti da lui crostatis. Come dunque vorremo dar biafimo al nostro Nowellatore d'avere messo in campo s Frais in questo raçconto ? se non vorremo riprendere i Santi l'adri, gle altre gravessime, e venerabele Scrittori qui sopra. allegati, e suoltre el Vescovo Amulone, che senza alcuno scrupolo referesce, che al tempo de Carlo Culvo due Monaci portarono a Digione un supposso corpo santo, che il predetto Amulone in una lettera a Teobaldo Vescovo di Langrez mandò dicendo, che egle il cacciasse suore de Chiefa, o il facesse in qualche avello segretamente seppellire , Ut nequaquam rudibus populis occasio erroris 35 & supersteisones existat 35 Le quale parole me fanno souvenire d' un altro errore de volgari, i quali aombrano a questa Novella, non sofferendo, che altri mar revoche in dubbio Reliquia veruna de qualfivoglia forte ella fin, facendofi a credere non ve eftere errore veruno nel troppo credere, ma bensi nel poco, non avendo mue imparato ciò, che insegna il grande Agostino [ I ] che ,, Une virinte duo vitia opponi folent , & quod 33 aperte contrarium est, & quod specie similitudinie 33 adumbratur 33 Ma fe non altro il potewano apprendere dal nostro divin Poeta volgare, che in atto d' infeguario cantó: (2)

... Per dritta opposizione alcun peccato.

35 Con esto inlience qui suo verde secca 35 Ma vostoro per mostrarsi tenere amatere della Fede Cristiana, mostrano di non saper descernere tanto esser numicat
della Religione l'eresta per un estremo, quanto la suter-

<sup>2</sup> Fp 167 n. T. 2 Purg 22.

## 448 DELLA ILLUSTRAZIONE

perflizione per l'altro ; poiché al dire di S. Tommafi (1) 3 Superstetio est vitium Religioni oppositum secun-33 dum excefrum, non quia plut exclibet in cultum divi-3, num, quam vera Religio, fed quia exhibet cultum. 3. divinum vel cui non debet , vel co modo quo non. 3, debet 3, Odano quests devots egnoranti la fanta parola del dottifimo Santo Agostino, e si dalla loro non. lodevole semplicità si ricredano (2) , Non sit nobis 23 Religio in phantasmatthus nostres. Meleus est enim. 33 qualecunque verum , quam omne quedquid pro arbitrio 35 fings potest 35 Il che bene, e prudentemente seguit Innocenzio III. non tanto per la suprema sua ecclesiastien dignità, quanto per la fun dotteina, e faviezza nel governare la Chiefa, venerabile, allorache egla ferifie all' Avate, e al Priore di S. Vittore di Sens , Falfiles tolerars non debet sub velamine pietatis , E ciò in occasione, che l'Abate de S. Peetro Vivo credeva, e undava per la Provincia spargendo d' avere la testa di S. Lupo Arcivescovo de Sens, quando ella era veramente col reflo del corpo nel convento de S. Colomba. Launde il dotto l'ontefice contra i Monaci di questo compento dopo aver loro minacciata la censura, soggiugne , Quum , nec falutt , nec fama congruat corundem , quastum. a acquirere de pradicatione mendacie , Il che se inzendessero bene, o avessero inteso molte idiote persone, farebbero più cante nell'adottare per facro tutto quello, che ciecamente, e senza rapione è posto loro avanti per vale, no di fantità atteggiati, e di mansuetudine andevebbero certi loro frevoli argomenti mettendo in campo , e quel che è peggio, reputando coloro, che non fanno altr' e tanto, poco meno che eretici, come se la divinital di coluit, che per nos fi fece uomo negaffero. Bifogna dunque, che essi credano, che tanto per l'uno, quanto per l' altro eccesso contra la Fede fi pecca, en che tanto abominabile è nel cospetto del Signore l' em-210-

<sup>3 2. 2.</sup> q. 92. etc. 1, a De ver. Relig. 35.

pietà quanto la superflezione . Fa d' nopo adunque mantemerfi nel mezzo (1) 35 non declinantes neque ad dexterama 25 meque ad fentitrum 25 come c' enfeguano le jacre carte, e non fare come coloro, de cue en ultro projetio parla il non mai abbaftanza lodato S. Agoffino (2) 33 que dum nimes timent ne quaft ad dexteram enpié so extollantur, su finsfiram lagge demergunt so E quanto all' impieta non accade qui far parola, effendo da intio conosciuta, e detestata, ma benis della superstizione. perché poché la conoscono, a meno procuruno di schifarla, anne nel fatto, de cue fe ragiona, e in altre non meno grano abs quants la confondono e la scambiano dalla keligione. con danno gravissimo della Religione medefina, benchè il facciano secondo che sembra a loro per fine di bene, essendo cotals semplies , e semminilmente devots colle loro seccaggins di maggior nota , e di maggiore sturbo alla Chiefa di Dio . 3. Utrique bomines funt molesti Ecclefie, fed superstiting 33 impits moleftiores mibt videntur 35 dice un grun dottore; e la ragione si è perchè gli empi ognuno gli abborrisce, e da effi fi guarda, e di quefte ferupolofi ognuno fi fida, e erede loro . Perciò innumerabili fono è fanti decrete de santi, e tanti Concelj contra la superstenione, e la salsa piete in genere de Relequie, e quale se so ve gle volesse annoverare qui tutti, non ne verrei a capo coi) di leggieri, e trappo più nasafo, e spincevale vi riescirebbe. questo mio ragionamento. Tutti però è Sante l'adri, ed s Consili constudono, che quelle Reliquie, che man fono gerte, ne banno i contraftegus ricercate per effere ficure della loro identità, non fi debbano spacciare per certe, anzi non fi debbano venerare, e che l'efaminare minntamente i fatti per ritrovare la verità de esc, è opera pia, e religiofa, e a Vefcovi, e agle altri Superiore mecessaria; e che per lo contrario l'esporre alla pubblica Penerazione, o anche al culto privato quelle, di cui non fi ba certenna, ne riscontro sicura, è superstimione. Cost de-

<sup>2</sup> Deuter 17, 17,

n Rp. 48.

decretà il Concilio Lateramento IV. corì il Trideutino . cos) quello de Cambre del 2505, e el primo provinciale. di Milano, quello de Tours del 1382, quello d' Esc, e di Tolofa, e d' Avignone, e d' Aquilen, e in fine quelle di Narbona tenuto l' anus 1609, che stando al detto de' pafisti, e confermandoli, dove viene a parlare di quefte dubbie Reliquie ordino 35 Si tamen tales in bonore ban bitur repererit, de quibut non fates conflet ne falfa eredulitate, aut superstitions locus fit, adbibitis in. n confilium theologie & pier vires en faciat que pietats . 33 & veritate consentanca sudicaverit 35 Anni il Concilio II. di Saragozza del 592. vuole, che s Vescovi provino per via del fuoco quelle Reliquie, che ne' luogbi degli Ariani foffero tradute, secondo el costume rozza di que' tempi di venire, dove ogni altra prova morale, mancasse, all' esperimento del suoco. E oltre alle anto-rità sacrosante de' Concili, si dimostra ancora dalla ragione pratica quanto sia nociva questa ridicola pietà alla nostra Religione screditandola appresso gli eretici, e a' malvagi Cristiani, e dando motivo di compassionaria a' dotti, e veri Cattolici 35 Que res 35 dice quel gran lume dell' Ordine Domenicano Melchior Cano , hupite an quidem non levem subsannands occasionem prabet, pies no vera lacrimandi ,, Che cofa volete var, nobeleffinis Accademici , che diceffero i nimici della Chiefa Romama, o coloro, che peco apprezzano le cofe di Iddio, in. fentire, che in Coftantinopoli fi trovava il capo del Preeursbre di Cristo, e in S. Giovanni d' Angiels altresit Al che ripensando Guiberto Abate di Nogant sotto Cush non pote far de mens de non esclamare 35 Caput Bapti-25 fla Domini cum Constantinopolitani babere se dicant, n Angeria censes Monacht saem se babere testantur; quid ergo magis ridiculum super tanto bomine pradicetur, n quam fi bicept effe ab utrifque dicatur? n A me pure suviene d'aver vedute due teste in due diverse. Cissa della Tostana, che ambedue si dicono essere di quel Sauto, the daile spandere un aureo finme d' elequeuna.

fu denominate Boccadoro. Ora io non fo qual male furebbe, da che una de effe è falfa, procurare de rinvenire qual fin la vera, per toglier capione d'inciampo arls nomins da bene, e di deriderci, e di sebernires d' miscredents? Così appunto sece Clemente IV. quando Isabolla sorella de S. Luigi Re di Francia si credeta. avere la testa di S. Paolo, a cui per lettera mando dicendo, che ella al Cardinale di S. Cecilia la confegnaffe, effendo certo la vera retrovara in Roma ... Sciara 23 files, Apollolorum capita Roma indubitanter baberi, qua 30 felicis recordationes Gregorius Papa IX. pradecessor noster n de Sanctis Sanctorum suit manibus extrabens Romano 20 populo patenter exhibuts, & en locum fuum refletuit 33 cum debita reverentia, prafentibur, & scientibus uni-20 verfir; quod fi forfitan caput B. Paule Apoftols apud 25 te effe putar, depone conscientiam, ne fallaris, nec 30 youar feandalum matri tua Komana Ecclefia , qua 30 deceptionem buinsmods non aquanimiter tolleraret 30 lo me vergogno, virtuosi Accademici, d' efferme andato eass lungamente appolyendo in dimostrarpi cosa, che nella dottrina, e ne' primi insegnamenti Cristiani fi dowrebbe comprendere. Imperocche chinnque foste della mofira Religione bene istruito, come necessariamente si vorrebbe effere, saprebbe tutto ciò, nè alcun poco ne dubiterebbe, e crederebbe fenz' altro nopo di mie parole al desto de Lattanzio Firmiano [2] che 33 Religio verò 35 cultus ell , superstiese falfi , Il perchè non accuserebbe el Boccaccio , nè abi andasse delegentemento esplorando la verstà delle Reliquie dubble, ed incerte prima de prestar toro alcuna venerazione; non gli accuserebbe, dico, di poca religione, nè si farebbe coscienza di sare el simigliante 3 Nec meinere debenne 3 dice il Vescove Lionese Amulone , ne sorte ex bac delegentia ali-33 quam effensionem incurramus. Vult enim omnipoteut 20 Deux mor in rebux suir cantor effe atque discretor 5 III a 12 F#-

s iunta praceptum Apostoli dicentie : Omnia autem pro-33 bate; quod bonum eft tenete; ab omne specie mala. 33 abitinete vos 35. Ma se in niuna cosa si dec andare con cautela, e con un esame maturo, e ben sondato, ciò si dee fare nella presente materia, dove l'errare è così grave cofa, e contraria dirittamente al primo, ... principale precetto, e al più sucrosunto, e venerabile, e che la maejid sumediatamente riguarda dell' onnipotente. Perloch? con degue lands encomeure fi debbe l' surenzione del nostro Boccaccio, e non tacciarlo de miscredente, come ba fatto l' eretico Tommafo Pope-Blount, sapendoft per molti, ed evidents argomenti aver egls reverentemente le Reliquie venerate de Sants, e in questa Novella non avere avuto altro in mente, se non di dissorre gle nomine goffi, e materiale dal culto delle false Reliquie, e ridurgli ad esaminare con più esatto giudicio la loro identità; cofa, che banno fatto, come nell' altra Lezione us mostrai, molti santi, e dutti nomini dell'antiebita; essendo in tutti i tempi, e particolarmente ne più rozzi , troppo necessario per le molte false Reliquie, che in qua, e la per una devozione ignorante venivano al sulto esposte de fedels, e vengono, quando i Vescave, e gli altri Prelati cura non no prendono, esposte tuttavia. No de paca reverenza si dee encolpare verso e sempre venerabile Ordini religiosi per avere in quella Novelletta introdutto a mostrare quelle sciocche Reliquie un fassa Frate, effendo de fimile racconte, come avete vedute, virtuofissimi Accademice, ripiena l'Istoria Ecclesiastica, e i Santi Padri, per li quali racconti niente si scema di lale, e di venerazione agli altri buoni, e reverendi Religiofi, siccome per molto, che si deteste il Discepolo traditore del suo Divino Miestro, agli altri santessimi Inviati de Dio ad apportare al Mindo la buona novella de nostra sulute niuna minima ombre proviene de biafino, n? di discredito. Ne si vuole tuttavia rampognare el Boccaccio, la non verace dottrina de volgari, ed egnoranti seguendo, che reputano nel troppo credere di non poler.

poter mai errare, e in tal guisa non solo non ischifano la superstizione, ma vanno loro incontro a braccia aperte; ma si debbe grandemente aumirare il nostro gran. Prosatore, e il suo miracoloso ingegno con somme laudi enconuare, che nelle tenebre di quella ignorante stagione seppe con queste piacevoli, ed cloquentissime Novelle, il postro delce idioma d' uno stupendo lavoro adornando, è volgare errori, e la saccia del guasto Mondo per istru-

Diseso sin qui egregiamente il Boccaccio dal dotsissimo Autore delle riserite Lezioni; ne viene, che io raggiri il mio ragionare sopra quelle cose, che o alla Novella danno credito di verita, o che ogni inverismilitudine da lei ne dissombrano. Io non voglio addutre, poiche per lo scopo mio sono antichi anzi che no, gli esempli di quei ciarlatani, o trustatori, che malvagiamente, e con menzogna si appellavano Frati dal soprallodato Autore addotti; onde avviene, che al giudicio di Anton Francesco Grazzini sembrò malsatto il mutilate la denominazione corrente di Fra Cipolla, con dirii dopo tanti secoli soltanto Cipolla. [1]

Deb! come senza Frate sesocco pare, Anzi suor d'ogni gussa si disdice Cipolla!

Dirò bene, a toglicre la inverisimilitudine, che se questa amorosa brigata sece un simil racconto l' anno 1348, ed il Boccaccio divulgollo, come si disse, nel 1353, appunto nell' anno precedente 1352, accadde altro caso non men di questo notevole nella nostra Patria, rammentato da tutte le Istorie, cioè a dire, che avendo questa Città impetrato con nille preghi dal Rè Luigi di Puglia un braccio di quella Santa, a cui dedicata era la nostra Chiesa principale, vale

z Le noftre literie sono ben fornite di altra esempli di malvaga nomini s che o per coptite la luro malvagità, o per altra eagione hanno all'unto il nome di Prate.

o le Monache, o i Fiorentini.

Per quello, che sia degli zoccoli del Beato Gherardo da Villamagna non è incredibile punto, giuita il mio fentimento, che effo vivendo gli ufafse [ 2 ] come servente negli Spedali, ben veggendosi, che anche oggi le donne, che in quelli hanno ministero, un calzare alto di legno vanno adoprando. Quello bensì, che ai giorni del Beato Gherardo, cui dicono, chedelle l'Abito del Terz' Ordine il Patriarca S. Francesco nell' efsere in Firenze, gli zoccoli ai Francescani non erano introdotti, effendo essi venut, poi in uso negli Ossèrvanti (appellati quindi Zoccolanti) nella loro Riforma, che fu del 1368, nel Romitorio di Brugliano nei monti di Fuligno, comecche le persone tutte di quella campagna uomini , e donne ufavano di portare gli zoccoli: tanto più, che il primo Convento de' medesimi în Toscana su sotto Bonisazio IX. Ha espressi gli zoccoli un' antica immagine di quello Santo, dipinto a fresco in abito di Terziario nel primo Chiostro di S. Croce di Firenze presso alla scala, che conduce al Tribunale della Sacra Inquifizione. Franco Sacchetti [2] equivoca forfe da quello ritratto in dire nella... Lettera a Iacomo di Conte da Perugia, che questi Frati Minori di S. Croce abbiano di S. Gherardo da Villa-

0378 -

3 Ne favella del Santo caiandio nella centofiniaprima Novella.

a w. il Migliore nella Firente illustrata a car. 34.

a La Compagnia di S. Baftiano dietro alla Nunziata di quella Città cuaferva uno Zoccolo creduto del B. Gherardo.

magna il Corpo, quando in verità fin del tempo del pattaggio al Cielo di quell' Anima, anche colla foldatesca del Comune furono custodite le ossa sue venera-

bili in Villamagna, ove egli-abitava. (1)

Rispetto poi ai carboni di S. Lorenzo, che quel parabolano di Fra Cipolla vantava di avere, noi abbiamo di fopra intefo dal celebre difenfore del Boccaccio esserne de' veri in Roma nella Chiesa di S. Lorenzo in Lucina. Aggiugnerò qui lo di passaggio. come in Roma pure nella Chiefa di Ataceli, per autentica di Monfig. Gio: Batista Gamberucci Arcivescovo di Amatia, riferita da F. Cafimiro Romano nelle Memorie di Araceli (2) vi ha del graffo di S. Lorenzo Diacono, e Martire, e de carboni, co quali fu arrostito. E che altri se ne conservano in S. Giovanni avanti la Porta Latina : testimonio Gio: Mario Czescimbeni Scrittore ben chiaro, da cui riportata è nell' Istoria di quella Chiefa Tabula magna Lateranenfis, ove si dice [3] In alia capfula eburnea funt multi carbones cum adipe, & suguine D. Laurentii. Oltre di che si legge (4) che nel Santuario di S. Francesco della Città d' Affisi vi sono dell' Offa, e de' carbons colls quals fu abbruciato San. Lorenzo Diacono Martire. Finalmente nella Chiefa di S. Miniato di Pian di Cafcia si dice esservi del grasso firutto di S. Lorenzo.

Ιo

originale della medelima io leggo, che l'anno 1313. Aldubrandino del q. Meffer Teghinio Cavalcanti proniette a Fra Tonimalo
da Prato Precetture, e Amministratore delle Chiese di S. Sepularo al Ponte Vecchio, di S. Jacopo tra le Vigne, e di S. Gherardo di Villamagna della Diocesi Fiorentina, di fare sabbricare una
Casa allato alla detta Chiesa per abitazione d'un Prete, e d'un
Cherico. Fu murata da un Maestro di pietre, Commesso anch'egli dell' Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano, e su Santo. Libbre due di cera l'anno per censo alla Chiesa di S. Jacopo su
Campo Corbolini page il Piovano di Villatungna.

<sup>3</sup> a cair 31a. 3 Lib II.

<sup>4</sup> Suntuarj di Affifi de Giuseppe Ciofe a car. 30.

To non parlo di certe piccole cose, che possono essere, e non essere segnali di verità, come tra le altre quel descriverci il Novellatore per minuto il giorno, vale a dire il di 8, d' Agosto di quell'anno ch' ei su (non dilungi peravventura dal 1300.) o sivvero alcuni Luoghi, benchè dalla maliala di F. Cipolla mischiante il vero col salso nominati, siccome per ragion d'esemplo il Braccio di S. Giorgio [1] contrada presso all' Usizio della Dogana, il Garbo, Vi-

megia, Baldracca, e Sardigna . [2]

Parlo del darcisi minuta individual contezza delle persone. Frate Cipolla veduto volentieri in Certaldo anche per lo nome (3) era di persona piccolo, di pelo rollo, e lieto nel vilo, ed il m glior briganto del mondo, ed oltre a questo niuna scienza avendo sì ottimo parlatore, e pronto era, che chi conolc.uto non l'aveile, non soiamente un gran rettorico l'avrebbe stimato, ma averebbe detto effer Tullio medesimo, o forse Quintiliano; e quasi di tutti quelli della contrada era compare, o amico, o benivogliente. Questi avea incontrato Maso del Saggio, ed a Gherardo di Bonsi aveva donato uno zoccolo del B. Gherardo. Parimente aveva Frate Cipolla un fuo fante, il quale alcuni chiamavano Guccio Balena, e altri Guccio Imbratta, e chi gli diceva Guccio Porco. Costui eratanto cattivo, che egli non è vere, che mai Lippo Topo ne facesse alcun cotanto; il quale vago di stare in cucina, in quella dell' ofte veduto avea una fante così malfatta, che pareva essere de' Baronci. Certa cosa è, che di Fra Cipolla io non ho fin qui trovato cos' alсипа.

Neds una Cicalata del celebre Buftiano de' Roffi in Iode del Vino, che fi trova MS. Se me parla estandio da Anton Maria Sal-

a Erra il Sanfovino nella dichiarazione de' Vocabeli del Boccaccio ; dicendo effere il Braccio di S. Giorgio una strada, che se ne va a S Giorgio de là d' Arno in colle .

Sent' altre une Cinolia fu già la divisa di Certaldo ; eggi è se Leone con un Ciglio in una branca.

sona, ma degli altri tutti io non fon destituto di prope, nè creso camplire, che io, non trovando del primo, tenga occusto ciò, che degli altri ho fortito di trovate.

Di Mafo del Saggio adunque ne difcorre il nofire Novellatore non foto in altra Novella, ma ne tratta nell' Urbano. Ne favellano i Compilatori moderni del bellishmo Priorista Fiorentino ridotto a gran perfezione d' ordine del Granduca Cofimo III. laddove si trova, in Firenze per S. Giovanni, Vaio: Pierus Sagge Tawolacstartar de' Signori nel 1345, nel 1360, nel 1368, e pel 2272, ove fi fanno egiino a indovinare, che il nottro Malo sia di costoro, tanto più che negli Spogli di Pierantomio dell' Ancifa fi trae indietro fotto l' anno 2220, con diru Saggio di Ser Iacopo. Se ne parla dal Sacchetti Novella XUIII. cost: In Firenze fu gid uno piacevole, e follazizevole nome, che ebbe nome Maso del Saggio, e su Senfale. Veggendo costui per la nostra Costa una brigato di Cittadini, che avevano grandissimi nafi, pensò de ragunaris tutts una mattina, e preso tempo d'uno di " a uno a uno gli andò invitando ec- Cost inoltre nefavella Filippo Baldinucci nella Vita di Bruno di Gio-Occorfe ciò en Firenze ec. nel fecolo del 300. allorach? Buonamico Buffalmalco, nomo per certo ingegnofo, e di telle invenzione, lontano da ogni malinconia, a tutto dedito al godere, si dette al frequentare la bottega d'un certo giovane Senfale de Projessione, chiamato Blaso del Saggio, la quale era un ridoito di Cittadini, e de quante pracevole nomine avea la nostra Cettà ec.

Di Gherardo di Bonti, altramente di Bontignore, vuolti sapere, che alle Matricole dell' Arte della Lana di questa Patria si trova Gherardo di Bonti nel 1332, matricolato per quell' Arte, ed io lo trovo anche nominato negli Spogli dell' Anc'sa dell' anno dopo. Che questo sosse il tempo della età avanzata di Gherardo, io lo raccolgo a un dipresso dal vedere, che nell' anno 1336. Tuccio suo figliuolo è in età anch' esso da godere de'

Mnim

### 3 DELLA ILLUSTRAZIONE

Mag'strati, mentre in quell' anno lo leggo negli Spegli dello stello Ancife: Tucciur Gherardi Bonfe de' Ca-

pitani d'Or San Michele.

Movella VII. del a IV. Giornata, che egli fu supposto da persona eraditissima, e melle nostre memorie molto versata, essere stato quel Frate Gueco, o per vero suo nome Arriguecio Aghinetti appestato Frater Percellana, che nel 1325 su Spedalingo dello Spedale di S. Filippo detto dei Porcellana, ove son oggi le Rengiose di Set Vettorio dall' Ancisa in Via della Scala, altramente le Stabilite.

Della bruttezza delle persone di Casa Baronci se ne ragiona nella Giornata VI, medesima, Novella VI, e Novella VI.

Lippo Topo fu p'ù antico, e per lui si esemplifica la triftezza di Guccio Inibratta. Di quelto fi prenderebbe alcun lume dalle Facezie, e Morti di Lodovico Domenichi, parlandofi di un forese, che lasc à per teltamento de debiti, ove si dice in una nota: Il Testamento de questo contadino si poteva chiamare il Testamento di Lippo Topo; quando più chiara luce non fomministra le il comunproverbio, che corre: Qui sta el punto, desse Lepetopo, sopra di che il Menagio nell' Origini della Lingua, : Fra Ruberto Caracceolo di Licio dell' Ordine de' Minoria Vescovo di Nazzi, Sermone 46. della Quadrazessina. : , Secunit, Testamentum est irrationitbiliter factum., , ratione ret testata, quum quis Testamentum facit de so re , quam non babet; ficut de Lipethopo. Ipfe enim 2) cum in extremo vita veniffet, testamentum condidit . 55 in quo multa millia ducatorum in pios ufur dimittebat. 35 Cum vero circumstantes interrogarent quis estet Exeso cutor tanta pecunta distribuenda , respondit testator : 33 His est punctus. Unde tractum est vocabulum illud, ,, aut vulgare proverbium ,, Qui sta il punto, disse. Lipetopo. Dicest altrimento il Testamento di Lippo Topi; e Come diffe Lippo Topi: coffi sta 'l fatto. Veggali il MoMonolini a catte 415. Che serive: Come dice Lippo Topi; cost state is fatto in Apophibegma protatum suit, quando in condebat Testamentum. Unde alterum asclum in Il Testamento de Lippo Topi in quando ex mana barede, tate quammaxima relicta sunt legata. Che più ? Lippo Topa è nominato in un antichissimo Libro di Memorie della nobil Famiglia de' Gianni appresso il Sgnor Niccolò degnishmo Cavaliere di questa. Casa.

Circa il tempo adunque, che noi non dilungi dal 2300, essere stato per le persone lvi nominate opiniamo, notevoli fono le appresto parole del Boccaccio carca la penna del pappagatto fatta pafsare per dell' Angelo-Gabbricilo: Egli el poteva a quei temps leggiermenie, fur credere, perciacebe ancora nen erano le marbidezze d Egitto se non in piecela parte trapassate in Tiscana, come por tu grandiffima copia . con disfacimento di tutta Italia, fon trapaljate: e dove che elle poso conosciute. fojjero, in quella contrada quafi in miente erano dagli abitanti supute : anzi, durandovi ancora la rozza unesta degle anticht, non che vedute avejjer pappagalle, madi gran lunga la maggior parte mas uditi non gli avea ricordare. Chi de' primi ne desse contezza ai volgari uonnni della Tofcana fi fu, penfo io, Bono Giamboni, che traducendo il Teforo, che Brunetto I atini [ 1 ] prima di fua morte ( che fu l' anno 1294. ) essendo in Francia composto avea in lingua Francesca. 🥫 cosi volto. l'appagalle è una generazion d' uccelle verde, e banno il becco torto a modo di sparviere ec. Ciò fece il Gamboni circa al 1300. Non è per questo, che le non era noto il pappagallo in Tofcana, nol fosse nè pure per l' Europa, testificando Ulisse Aldrovandi del pappagallo verde. Hic onmium pfittacorum primus ex India in Europam allatur, antiquis longo tempore folius Mmm 2

a Di quello Tefore he to un Teffe MS. d' estima nota , febbene niqueaute de molto.

# 466 DELLA ILLUSTRAZIONE

cognitus suit, neque a temporibus Alexandri Magni ad Neronis atatem usque. Questo bensì occorre, che ponendo il nostro Novellatore

Psittacus ille plaga viridis regnator Eca, come disse Statio, tra le morbidezze d' Egitto, convien credere, che ne' nostri paesi i pappagalis venissero al-

lora dall' Egitto per lo Mar rosso.

Del reito perchè si possa anche credere, che questa sia vera istoria, il Baldinucci soprammentovato dopa parlato di Maso del Saggio, e de' suoi Compagni afferma in questa guila: Onde avvenue, che non folo ne follazzò quell' eta, ma da e loro altrettanto redicoloss, quanto strani ritrovamenti prese materia il nostro celebre favoleggiatore Giovanni Boccaccio di arricchire il fuo Decamerone, impiegando la sua penna in dar notizia di loro anche a i posteri. Ne sia chi dica, che le cose, eb' ci raccontò di costoro, fossero pure invenzioni per abbellimento de' suoi scritti, perchè non solo seppiamo noi di certo per molti indubitati riscontre, che furono al Mondo questi tali uomini, de' quals ei parlò, che eglà non aversa nominati in cose tali, s' elle non fossero state were; ma io stesso rivercando fra l'antiche Scritture, bo retrovato effere anche verssime alcune delle peù minute circostanze, che egli ci propone ne' suoi racconti.

Giernata VII. Nov. I. Gianni Lotteringbi.

#### C A P. LXIII.

SE io avessi prestato sede senz' altro, come si suole benespesso sare, a Francesco di Iacopo Tatti, appellato il Sansovino, sulla considerazione della capacità sua, che invero su grande, sebbone distratto ed occupato

íN

în varie arti egli viffe ; o del fuo grande fludio nelle istoriche materie anche la Città nottra risguardanti (il quale per altro attefa la fua dimora fuori della Patria non potette essere esatsitimo ) prenderei solenne sbaglio in fissare prima del 1290. l'avvenimento di Gianni Lutteringhi, Stamatuolo nella Contrada di S. Brancazio, ammogliaro con una vaga donna, e favia, ed avveduta molto per nome Monna Tetfa figliuola di Mannuccio dalla Cuculia, innamorată già de Federigo di Neri Pegolotti. Scrive egli adunque ne' Luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolti i nomi, in quetta guifa: La donna di Gianns Lotteringbi s' innamors di Federigo figlinolo di Ners Pegoloris. Facendo menzion di coffui dice d Vitlani, che nell' anno 1290, s' apprese suoco su Firenze in Cafa Pegolotti oltr' Arno di la dal Ponte Vecchio, ed arsono le lor Case, e la Torre, e Case di lor vicini intorno, ed ursero un Messer Ners Pegolotts con un suo figlinolo, che a un bisogno su questo Federigo, del quale ragiona il Boccaccio.

Avrebbe egli accennato peravventura anche l' autorità di Simone della Tofa, se così fatto Autore sosse
stato allora alle stampe, essendoche egli narra: Adi
exvitti di Maggio s' apprese il suoco in Firenze in Casa
è Pegolotti Oltrarno di id dal Ponte Veschio, e arse la
Torre, e le loro Case, e quelle de' vicini dirimpetto, ed
arsevi Messer Neri Pegolotti, e'il siglinolo, e una donna
con tre siglinoli, e un sante, onde sue allora gran pieid, e danno di persone, perocche poi su quasi spento

anello lignaggio.

Certo è, che senza pensar più oltre apparisce molto verisimile il discorso di sopra del Sansovino, checchè egli si inoltri poi nella sua Dichiarazione de i Vocaboli, e Proverbi del Boccaccio a spiegarei, che cosa sosse la Scuola de' Laudesi di S. Maria Novella, che Ganni come Capitano, ed Usiziale riteneva assai sovente, regalando intanto or la cappa, or le calze, or di buone pietanae a quei Frati, che gl' insegnavano, come a laico, di belle

gantoni, ed orazioni (1). Così egli: Nella nofica Cettà vi sono alcune senole di Artigiani; tra le quali vii è quella di S. Michele, e de S. Maria Novella. Queste ogne fabato dupo nona s' adunano en Chiefa, e quive a questro voce cantano 5. o 6. Laudi, o Ballate composte da Lorenzo de Medies, dal l'ulci, e dal Giambullari, e ad ognilaude si mutano è cantori, e sinito, a suon d'organi, di campane, e di voci, scuoprono una Madonna, ed d finita la festa. E questo tali, che sono dette Laudest, banno sopra essi un capo, che si fa chiamar Capitan de' Laudest, e cotal officio avea Gianni. Nel 1204, pet certo documento nena Libreria Stroziana bruciarono i Libri di una Compagnia di Laudest, che lo sospetto essere stata questa di S. Maria Novella. Per questo, e per aitro molto dissicile si è il trovare appunto quando Gianni Lottetinghi fosse Capitano de' Laudesi di S. Maria Novella, Compagnia inflituita da S. Pier Martire, dacche il Codice X R della celebre Librer a Strozzi, da cui si trarrebbe alcun lume, ci dà folo, che di questa Compagnia de' Laudeli nelle feritture fe ne fa menzione nell' anno 1311. ma che nel 1339. si radunava nella detta Chiefa di S. Maria Novelia di fera, e qualche volta di giorno a cantare le Laudi in onore di Maria Ver-Zinc.

Lungo tempo altresì durò, e da non poterfi appofiare

Circa il lamento di S. Bernardo, e la Lauda detta l' Internerata, io sospetto, che il primo sa ciò, che si noma oggi i Versi di S. Bernardo, e l'altra do ca essere una Cananne incomincianto coal, dacche vi ha pur oggi una Orazione lunghissima alla Santissima Vergine, litica, che principia o in emerata, dalla quale è mato, secondo Anton Maria Salvina melle Note alla Piera del Buonarrosa Eur nel intermerata, cioè una longhiera. Franco Sacchetti nella Novella CXL narra di tre ciechi, che si masone in cammino cantando la Internerata per ogni Borgo. Da questo titolo dato alla SS. Vergine è a cidato, che due Chiese almeno nella Diressi Fiorentina, e nella Fiesialma sono state intitolate S. Maria Intermerata, l'i ma delle quali sino del 966 dice Catlo Strotzi, su donata da Zinoba Vestopa da Fiesbia a' Cananan da S. Romologe e di S. Alessandro.

Rate quindi l' avvenimento, il mendicate vitto, e ve-Mito de' Frati di S. Maria Novelia, come si ritrae frail' altre da' Libri delle Limofine de' Capitani d' Or San Michele, ove ti erogano in lungo spazio di anni alcuna volta, di esse per servizio loro. E circa le Romite di Fresole arla perdonanza ( forse il di 6. Luglio) qui nominate, il Senator Carlo Strozzi ne vide fatta menzione fino l' anno 1350. A tale che più minuta, e diligente ricercà vi vuole, e negli Archivi femprepiù, che su' Libri stampati per condutre un' impresa qual è la riostra, di rintracciare il vero: Quindi ho slimato bene di assicurarmi eziandio delle altre persone, oltre a Gianni Lotteringhi, ed al Pego otti - Perciò facendo inchiella intorno a coloro, ene in quel Quartiere medesimo della Città avevano, che e' si posta sapere, il nome di Mannuccio, e che petesse dirsi dalla Cuculia (1) ho osservato un Sepolero nel Chiostro di S. Spirito, di sorse pari antichità, che dice

#### & MANNYCCI NERI DE MAZZINGHIS DE SIGNA E FILIOR

Ma l'estere de' Mazzinghi da Signa, mi ha satto deporre ogni applicazione. Leggier sospetto mi cadeva, che potesse anch' essere un Mannuccio Begnamini, che dalle Scritture dei Monastero di Suore di Monticelli, allora suori di Porra a S. Fridiano, si vede aver ivi vestita una sua sigliuola sino del 1308, ma qualche distanza di suogo mi ritraeva. Posi mente alla sine a questo astro Mannuccio, che abitar doveva assolutamente al Canto alla Cucula, attesi i regnali, che adesso diviseremo.

Fu

La Curulia, come è noto in Firente, è un Canto di due contrade nel Popolo de S Frid 200, che ha presso un tabernacolo de Maria. Vergine dipinta a fiesco una Cucula, il tutto per opere di florento de Bicci Pittore fatto oltre il 1400. In lode de questo Canto alla Cucula auste una Lezione giocosa insieme ed ciudita melto, che ascuna dicono essere di Carlo Dati, altri da Gio, Cassio Videntiamenti, impressa da Giuseppe Manne poco sa.

Fu questi della antica Famiglia de' Mannucci, che allora non avevano casato, appellati un tempo dopo

Mannucci de' Cori, de' quali il Verino

Questa Famiglia su descritta per gli onori supremi, che ha goduto molte siate nella Repubblica Fiorentina, sotto il Quartiere S. Spirito ne' Gonsaloni Drago, e Ferza, ed appunto per l'antica descrizione de' Gonsaloni da me veduta, il canto alla Cuculia entra in amendue questi Gonsaloni. Ciò supposto, eccone troppo chiara la conserma. Presso il Signor Valentino Felice Mannucci, in cui, ed in un suo fratello il Signor Cosmo si racchiude di presente questa nobile Stirpe, si hanno le appresso Ricordanze a penna, tratte da un esemplare di molto maggiore antichità, lasciate da Iacopo di Benincasa del suddetto Mannuccio:

Richardo chame eght è chofa vera, che Manuscio mio Nonno nachque i di di Sancto Thomaso nell' anno 2277, e su batezato alla Pieve alla Antella, e suo

Patre fi chiamo Manno Gc.

Richordo chome detto mio Nono vene a stare a. Fioreza doppo morto su padre Manno, e su per l'año del Giubileo, de havea circha 23. anni, e tornò di chasa di que d'Arno chon su Madre, e saccua il Badainolo per champare.

Richordo chome mio Noño Manuccio mora del mese

di Luglio 1356. su sepolto in Santo Fridiano.

Vede bene ognuno, che dalle ricordanze un qui, si può dedurre il tempo, che facilmente su, non come il Sansovino andrebbe opinando, prima dell' anno 2290, ma bensì intorco al 1320, non però si va sermando di Mona Testa; lo che si ottiene a maraviglia, dalle ricordanze, che ivi si soggiungono, cioè

Richardo chame eghi è cosa vera, che Manucco mio Nono prese per sua Danna Mona Betta sighinola, di Chimenti Vinattiere, da Santo Fridiano stava di

ĕba∫a •

Richordo chome Benichasa mio Padre secie sempre.

botegha di Legnatuolo in Lorgho S. Fridiano.

Richordo chome Mona Tessa mia zua fighiuola de Manucco mio Nono su maritata a Nere Pegoleti, e la., medesima era nata l'año 1307.

Mio zio Antonio nasbane di Gingno 1314, e poi f.

fece frate de Servi.

Richardo chome mio Noko Manuccio mort del mese di

Lugleo 1356. fu sepolto in Santo Frediano.

Dalle quali cose tutte si viene in chiarissima cognizione, che Monna Tessa figliuola di Mannuccio su forella carnale di F. Antonio Mannucci de' Servi, che su uomo illustre, Generale di sua Religione; di cui a lungo il Giani, il Negri, il Sig. Cerracchini, e più altri.

Per intendere poi come veramente sia di Monna Tessa, che il ricordo ci dà maritata a Neri Pegolotti, bisogna supporre, che Gianni Lotteringhi premorisse, e che la donna si rimaritasse al Pegolotti, e che poi il Boccaccio scambiasse (siccome scambiò di sopra ac. 196. da Sandro a Nardo) da Federigo di Neri Pegolotti, a un Neri di Neri Pegolotti nato sorse postumo, darchè Neri il vecchio coll' altro sigliuolo Federigo erano rimasi incendiati 23. anni innanzi, che nascesse il Boccaccio; laonde bene sta, che Simone della Tosa dica, che il lignaggio de' Pegolotti rimase quasi spento, ma nonassitato; e bene sta altresì, che il Boccaccio nostro qualisichi allora il Pegolotti per un bello, e fresco uomo, com' ci sa.

Con non molta difficultà si troverebbe la Villa qui descritta di Camerata, ove il segnale di Gianni con un teschio d'asimo su dato [r] se noi sossimo certi di qual Non Fa-

<sup>2</sup> Avvi un Libro intitolato Opus notum di Iacopo Silveltri Cittadino Prorentino, che tratta di Cifre. Quivi a car. 41. fi dite: Una donna come vedona, o altra perfona mafentina dirà, puta, a Meffer Giovanni queste parole: L'occèso finifiro del gatto, Moffer Giovanni intenderà, con ba senire a parlare a Madonna alli cia-

# 466 DELLA ILLUSTRAZIONE

Famiglia fosse Gianni Lotteringhi. Per altro ella non potè esser dilungi al luogo, dove la brigata di queste giovani persone si uni al raccontamento delle Novelle. Il Senator Carlo Strozzi in una sua dortissima Scrittura da me ad altro uopo da citarii più siate, scrive, che secondo le donazioni satte gli anni 956. e 1032. da. Zanobi, e Iacopo Vescovi di Fiesole alla loro Chiesa., nelle quali è satta menzione di Campus Martis, si comprende da consini, che le sono assegnate, che egli è quel circuito di paese, che Camerata si domanda, posto vicino alla Badia di Fiesole: E che Campus Martis, e Camarti sua lo stesso, non credo, che sia dubbio, essendo questo nome Camarti un abbreviamento dell' altro.

Maistre Anthoine le Macon nella sua Traduzione del Decamerone in Franzese appella Gianni Lotteringhi

Ichan le Lorrain.

Giornata VII. Nov. II. Teronella mette un suo amante in un doglio.

### C A P. LXIV.

Hecchè dir si possa di questo avvenimento, che si mostra dal nostro Scrittore seguito non mosto anteriormente al 1348, in Napoli, io stimo, che ei sosse una vivissima imitazione del satto di Apuleio, o copiato, per dir così, da un' assura donna a suo uopo in Napoli nella solitaria contrada, che Avorio si chiama, il di di S. Galeone; o, quel che più verismile sembra, sinto a bella posta nel novellamento. Anche Girolamo Morlino descrisse la sua Novella.

LXXVIII.

que ere, e suit facă facesse fue venire et. e queste medefine ; e pră altri fesceti și possene ascendere ; e fare intendere siguenade animale terrestri ; asselli es: LXXVIII. De Comite, qui adulterum, uxorem dedolan-

tem fociavit.

Cost adunque Apuleio circa al principio del Libro IX. Cognoscimus lepidam de adulterio entustam pauperes fabulum, quam vos & cegnoscasis volo. Is grasils pupperse laborans, fabriles oferas grabendo, fartis ellis mercedibus vetam tenebat. Erat es tanen nxereula, etcam fates quidem tenuer & ipfa, verumtamen pofirema lascivia samigerabilis. Sed die quadam, dum maintino ille ad opus susceptum proficisciur, statim. latenter treepis eins bospitium temerarius adulier, ac dum Veneris colluctationibus securius operantur, maritus egnarus rerum, ac nibil essam tum tale suspicant, improvsfut bospetsum repetit. Immque elausis & obseratit foribus a uxoris laudata continentia a tanuam pulfat a sibilo etiam prasentiam suam denuntiat . Tune mulier callida, & ad buiusmodi flagitia perastutula, tenacissimis amplexibus expeditum bominem, dolso, quod erat in. angulo semiobrutum, sed alias vacuum, dissimulanter abscondit. & patefactis adibus adbuc entrocuntem maritum afpero fermone accipit. Siccine vacuus, & otiofus infinuites manibus ambulabes mebi, nec obito confueto labore vita nostra prospicies, & aliquid cibatus parabis? At ego misera per noclem, & per diem lanesteio nervos meor contorqueo, ut intra cellulam nostram saltem lucerna luceat. Quanto me felicior Dapbne vicina, que mero, & prandio matutino sucia, cum suis adulteris voluptatur. Sic confutatus maritus: Et quid iffic ? ait . Nam licet forensi negocio officinator noster attentus ferias nobis feceris, tamen bodierna canula nostra prospexi. Vides islud dolium, quod semper vacuum frustra locum deienet tantum, & revera prater impedimentum conversationis nostra nibil trastat amplius : islud ego quinque denariis cuidam venditavi, & adeft, ut date precio fecum rem fuam feral : quin itaque pracingerit, mibique manum... santifeer accommodat, ut exobrutum prolinus tradantur emptors? E re nata fallacia; mulier temerarium tollens Non 2

caebinnum, magnum, inquit, istum Virum, at strennum negociatorem nacla sum, qui rem, quam ego multer, & intra bospitium contenta, camdudum septem denarite vendidi, minoris distranie abditamento precie. Letus muestus: & quir est ille, aut, qui tamo prestinaver? At illa: olim, inepte, inquit, descendit in dolium, sedulo foliditatem eius probaiurus. Nec ille sermont mulieris definit, sed exurgens alacriter; out, inquit, verum seire, materfamiliar, boc tibi dolium nimis vetuftum eft, & multifariam rimis biantibus quaffum, ad maritumque eius diffimulanter conversus, quin tu, quicunque es bomnucio, lucernam, ait, actusum mibi expedis, ut erafis intrinfesus fordibus diligenter, aptum ufus possim dignofecre., nist nos putar es de malo babere. Nec quicquam moratus, ac suspicatur, acer & egregius ille maritus, accenfa lucerna: difcede, inquit, frater, & ocinfur adfifte, donec probe procuratum iftud tibi reprasentem. Et cum dicto, nudatur ipfe deluto lumine fcabiem vetustam cariofe teste occipit excalpere. As vero adulter bellissimus ille pusio suclinatam dolto pronam uxorem fabri super incurvatur secure dedolabat. At illa capite in dolium demisso, maritum suum astu meretricio cactabat ludiere, boc, & illud, & alind, & rurfus alind purgandum demonstrat digito suo, donec utroque opere perfecto, acceptis septem denarits, calamitosus faber co'lo fao gerens dolium , conatus est ad bospitium adulters perferre -

Mitabil cosa è inoltre, che il nostro D. Agnolo Firenzuola con quella libertà, che portava quel secolo, nel suo Asino d' oro non meno si sece onore delle parole d' Apulcio in voltandole in Toscano, che di quelle del Boccaccio, che egli nel condutte simil parastrasi ebbe davanti, scrivendo: Era un poveresto, che di giorno in giorno lavorando a opere, a vivere e aiutava. Aveva costui una moglie giovanetta, e di viva bellenza, colla quale era ancora giunta quella. piacevolenza, che velentieri con belta s' accompagna.

Ors

Org effende il marite una mattina ito a lavorare, siecome sempre era usato; la moglie raccolse en casa un bel giovane ec. E avendo gid lavorato ec. eccots il marito emprovveso reterna a cufa; il quale ficcome più intendente dell' arte del manovale, che delle femmine, niente de ciò sospetta; e trovato la sua perta chiusa , ringraziò molto Iddia dell' onefla della moglia. Dopo baete, com' era ufuto, e fischrando fa chiaro, ch' egli è venuto. La moglie dolente a morte de non aver voto il fuso, nasconde l'amonte substo in una botte, che in uno de cantons della cafa fisua vota, e scoperta; poi aperto al marito con turbato veso gl' encominciò a dire: A questa ora mi torni tu a casa colle mani a cintola? E di che viveremo noi, se non ti affatichi, o sciagurato? Che credi, che in ti abbia a pascere? in non sono di quelle, che tu credi . lo sventurata unita la notte, ... tutto il giorno mi stento a filare per tenerti coperto; e potrei anch' io fare, come dell' altre funno. In meriteresti una femmina, com' è la Tulisa, che si pascesse di adulteri, lasceando morir de same el martto. Ab non. ti turbare, moglie mia bella, diffe il marito, che benche oggi il noftro maestro sia ito in Villa, ne possiamo lavorare, bo perciò troviato modo al viver noffre per parecchi gierni. Tu vedi questa botte, la quale è sempre flata vota, ed è tanto tempo, che c' impedifce. questa picciola casetta; io l' bo venduta teste cinque. danars ad uno, che ford qui incontanente per portarfela: ficebe atutame un poco, ebe la nettiamo; perche io ba cos) promesso de dargisela nesta, e forbisa. La mogliepigliato d'improvviso nuovo partito, surridendo gli disfe : Beata me , che pure bo per marito un buon mercasante, nomo di molta assuzia, e che sa molto ben fare é fatte suoi, e à mici; che quando gli mancasser le sue mani, pascerebbe la samiglia collo ingegno. E come non ti pare, che questa botte tanto grande vaglia più che einque danars? lo trista femminella, che non mi spiccar mai dall' ufoto tre palmi, no bo fatto mercato in fette

danari. Il marito allora della buona viendita molto contento, diffe: E chi è colus, che l' ha comperata per questo pregio? O babbione, dice ella, che pure me lo convien dirielo, egli è già dentro nella botte per veder s' ella è sana. Colus, che dentro aveva inteso il tutto, faito fuore con buon vifo, e deffe : o tu, che me bai venduta quella botte, ell'è molto vecebra, e per lo sanfo, che vi è deniro, non posso vedere se c'è alcun buco. Ma tu buon nomo, che qui se' venuto, portame una lucerna accesa, che so raderò via la seccia; che non sutendo comperar quel ch' so non veggo. Ciò non voglio somportar per usente, disse la moglie; che su potresti fare alcuna fellura col ferro nella botte, per difformare si mercato, che con effo meco has conchiufo; ma il mis marito, ch' è qui presente, entrerra egli dentro, e scoprivalla a tuo piacere. Così dicendo, la fece spopliare, e miselo nella botte, e presa la lucerna, sopra l' orlo si pose ella a sargli lume. Il giovane, che conobbe il rempo, prestamente incominció de suori a scarpellare aucora egle; ma con manco romore es. e seutendo la cattivella femmina, che egli alquanto seoneso stava, e temendo de qualche grandessimo perscolo, che agevolmente intravventr ne poteva, più planamente si piego facendo arco della schiena. È chinatasi col lume più presso al suo marito, diceva: netta qui; teccando sopra il sondo: e dd qui ancora, e da questa banda, e da quest alira; e dava ad amendue i maeffre bonissimo aeuto a comper l'opere loro. Le quals possbè quasi ud un tempo furono formite, il manovale ricevette i fette danari per prezzo della venduta botte; convenendogle anche portar quella. sopra le spalle sino alla casa del giovane adultero.

Questa versione del hirenzuola ho io qui volentieri riportata poco men, che intera, perciocchè favedere e che egli ebbe davanti in questo suo trasportare, anche il Boccaccio, e che il Boccaccio stesso col suo usato artifizio andò cangiando alcuna cosadella Novella d' Apuleio: se pure l' avvenimenpanya eziandio in Napoli presso a' tempi del Boccaccio a Testissica ciò pute Filippo Beroaldo ne' suoi Commentari (I) sopra Apuleio scrivendo intorno al testo del Favoleggiatore (2) sonnes Boccatius eloquio vermaculo disertissimo, festivissimoque; inter quas Apuleia nam banc inseruit, transposutque commodissime, non ut interpres, sed ut conditor: quam semine nostrates non surdis auribus audiunt, neque invite legunt.

Anche il Castelvetro nella Parte principale terza...
della Poetica d' Aristotile a 216. scrive, che la Novella di Peronella il Boccaccio la tolse dall' Asino d' oro, ma che Apuleio avea di esso Asino d' oro rubata da... altri l' invenzione...

Girolanio Morlino racconta l'uso prepostero al n. XIIII. E nella Novella XXXV. vi si dimostra uno, qui uxorem in presentia viri in dolio permanentis retro Marte delibabat, loggiugnendo Lucius est Austor, vale a dire Apaleio.

Circa alle parole Te questo lume. Anton Maria. Salvini nel Tomo II. de' suoi Discorsi Accademici, Discorso LXXV. Te disse il Boccaccio, ed altri nostri untichi per tieni, secome io giudico. Così al cane diciamo te te, cioè teni teni, dal verbo tenere, per chiamarlo indietro; ed ognun sa, che anticamente i Toscani alla Provenzale soleano senza il Toscano dittongo dire tene ec. Da tene adunque, in Provenzale ten, e senza l'ultima n, la quale in moltissime tero voci lafciavano, te si è satto.

Or-

s imprest. Lugd. in ottavo nel 1527.

<sup>2</sup> Quì è luogo, che io mi ritratti di quello, che ho detto di sopra a car 263, per una svista; che il Beroaldo nel Contentario sopra Apuleio non se menzione del Boccaccio; potendo altresì soggingnere, che le due Favole del Beroaldo medesimo sono anche stampate in Bologua nel 1492. Lo sbaglio mio per altro è nato dall'aver asserbato il Castelectro, che la Novella X. della V. Giornata su tolta di peso da Apuleio, mentre in Apuleio il Beroaldo non ne dice cosa alcuna.

# A72 DELLA ILLUSTRAZIONE

Ortenfio Lando Milanele, prima Medico di profesfione, e poscia religioso Agotuniano, indi secolare, . dopo aver biasimato ne suoi Paradossi l' Autore di questa Novella, quasi che ella insegni nuovi modi, ed inulitate guile di offendere altrui; fi dildice nella confutazione de' medelimi Paradoffi; ed in una fua Efortazione allo studio delle Lettere parimente si ritrattala benchè sempre scriva senza mostrare d'esser egli l'Autore di ciò, che dice: Configliovi eziandio ad avervi quelle cento facete narrazioni in dieci piorni raccontate. alle quals si Cardinale Egidio, che fu ne' fuoi giorni un largo fonte d' eloquenza, confessava d' esser tenuto de quanto sapeva all' Arte rettorica appartenente. Ardisco to dire, che ne la Lingua Greca, ne la Latina ebbe. mai, ne mai averd si pregiato Libro. Quivi imparerete voi a guardarvi dagle donnesche inganne, imparerete a sonoscere la possanza dell' Amore ec. e per conchindervela en poche parole, sard questa lexsone Boccaccesca una vera Maestra della vita vostra.

Quanto alle parole Colle mani spenzolate, vuolu

intendere Ciondolous. Lat. pendule.

# Giornata VII. Now. III. Rinaldo.

### C A P. LXV.

S'Egli è pur lecito in oscurità, e tenebre brancolando, il volgersi, dirò così, ove traspare alcunalbore di luce; tentendo qui raccontare dal Novellatore nostro, che Rinaldo da Siena, il quale amava
ardentemente una sua vicina, rendutosi poscia Frateincominciò a fare per lei delle Canzoni, e de' Sonetti, sull' esperienza, che il Boccaccio talvolta equivoca, siccome seguì nella Novella I. della secondaGiornata da Sandro a Nardo, così per poco sospicherei,

rei, che potesse peravventura aver colto sbaglio qui appellando Rinaldo da Siena colui, che il Crescimbeni ci dà per Bernardo da Siena, conciosuachè lo trovi il Crescimbeni medesimo annoverato tra' Poetr, dic' egli, del Codice Isoldiano autore di una Disperata, che incomincia:

Serrinse omai t' infastidite labia,
o di un' altra, il cui principio è
Cerbero invoco ec.

lo stava ancora pensando [benchè io nol creda ] se attese le variazioni, che nel riferire Istorie, o Favole paffate più fiate di bocca in bocca fi fanno, poteva... quelta, o l' una cofa, o l' altra, che ella fia, aver relazione alcuna ad un avvenimento, che gi descrive così nella seconda sua Libreria Anton Francesco Doni: In una Terra d Italia fu un uomo, che si propose d'aver cura alla fua donna; ond ella non poteva pure andare un. passo, che 'l mareto non gle susse a canto. Dopo moltà anni, per abbreviarla, la giovane s' innamore, e di questo suo amore non potette cavarne mai frutto, sulvo cho lettera, e risposse da una vecchia, che in casa le pratieava. Alla fine con un tratto mirabile la fi cavo que. sta pulce dell' orecchia in questo modo. Per un Carnovale la fece andare il marito fuo in mafchera a accompagnarla, e lo vejti da donna facendolo andare innanzi, e les si acconció da fante, e gli portava dietro lo siraferco della croppa, con dire: va de que; passa de la; molte volte, santo che la condusse a passare avants a. ana cafa, dove era il fuo amante, e in quel luogo aveva apparecchiata un' altra fante veststa come lei , la. quale subito, che su pussato il marito, il qual se m' unduva in contegno, tolje la coda della gamurra en mano, e la donna resid con el suo amante. Dopo ec. eccoté el marito, che ritorna (che così era l'ordine dato a colei che lo guidava ) e in quel modo, che les lo lafeiò, gli prese lo strascico, e l altra fante se ne torno a casa ec. Il nome del Frate, o dell'Opera è questo: RINALDO F. Oce

## 474 DELLA ILLUSTRAZIONE

Il Doni affolutamente riferifea i Libri da se veduti; onde qui F. Rinaldo s' intende puramente l' Autore. Chi verrà dopo di noi, a guisa di coloro, che viaggian di notte, appressandosi la luce del giorno andrà di punto in punto meglio scoprendo, e discernendo le, cose, che ora sono oscure.

Comunque sia la verità di questa Storia, o Favola; il nostro Novellatore prende a scherzare, si qui, come nella Novella X, di questa Giornata sulla bessaggine di quella Nazione per altro cultissima, che poscia su di suo grandissimo vantaggio nella persona del Beato Pietro Petroni, qualmente nella Parte I. Cap. XXVII.

di questa mia farica ho dimodrato.

A questa Novella prende a dar biasimo Ortensio Lando, dicendo, che il nostro Novellatore pretese con essa di metterci in disgrazia le persone, ch' egli quivi introduce, e d' insegnare a fare d' ogni erba sascio. Ma si disdice poi in una sua Esortazione allo studio delle Lettere, con dire, che da queste Novelle s' impara a guardarsi dagl' inganni donneschi.

Tinullano. Spezie di panno fine. v. il Velluti.

# Giornata VII. Nov. IV. Tofano.

## C A P. LXVI.

Romans der sept suges, ou de Doloparbos; le quil il dit avoir translaté du Latin sait par un Moine de l' Abbase de Haute selve, nommé dam sebans. Cost racconta Claudio Fauchet altrove da noi ranmentato (1) in un suo Libro, il cui titolo Requeil de l'origine de la Langue, & Poesse Françoise, Ryme & Romans. Ot di questo Eberto il medesimo Fouchet affer-

g Glora, III. Nev. IL

afferma risguardo al Boccaccio: La IIII. Nouvelle de la septieme journée est de cest autheur, pour le regard de la pierre jettée dedans le piers. Sia di ciò la seue presso di lui; dacché intorno a Tosano, e a Monna Ghitadi Arezzo io non ho riscontro delle Famiglie loro, nè d'altro; quando è frequente il nome di Cristosano, e quello di Margherita, donde son nati Tosano, e Ghita nelle Casate Arctine in antico, da non poter trovare se a sorte in quella Città, od originalmente, od a sequela di quello d'Eberto sosse accaduto giammai si satto avvenimento.

Anche Monfig. Giusto Fontanini Arcivescovo d' Ancira aderi nell' Eloquenza Italiana della moderna suaimpressione, all' asserto del Fouchet, che questa, e alcune altre si satte Novelle del Boccaccio sussero state tolte di peso da Scrittori Franzesi, soggiugnendo, che sorse tali sussero le più licenziose.

Villan matto Dopo danno fe patto, modo prover-

biale antico, di fignificato affai intelligibile.

Giornata VII. Nov. V. Un geloso in forma ds Trete confessa la moglie.

## C A P. LXVII.

Primieramente Monfignor Fontanini nella sua Floquenza Italiana, e mnanzi a sui Sperone Speroni, che egli cita, Libro II. Cap. XVIII. nota, che il cominciamento della presente Novella, quanto alle parole: Posto avea sine la Lauretta al suo ragionamento, è tolto dal principio del Canto XVIII. del Divino Poeta nel Purg.

Posto avea fine al suo ragionamento L'alto Dostore.

Ooo 2

Ma

# 476 DELLA ILLUSTRAZIONE

Ma quello, che qui dec feguire, è curiofa cofa circa Il fatto, alcun vestigio del quale si ravvisa in una certo Libretto di antica stampa di Parigi, il cui titolo Menfa philosophica optime custor valitudinis. Quivi come radcontamento cavato da un certo Frontonio fi legge a car. 52. Quidam miles voluit audire confessionem exoris fun, que renuit dicens, quod ipfe non baberes fuperpellicium, neque folam, que querens es eam vocavit ad confitendum, qua ait: suvenis fui, & dilexi euvienem armigerum, postea militem, postea fatuum, demum sacerdotem. Tunc ille prosiciens superfellscium, & folam, quasivit si facerdor adbuc viveret, que dixit quod fic , & rogavet ne esta revelares . Post triduum cum permifijet eun afflige, vocavit eam ad fe dicens : Scitote, quod ea vobes en confessionem retule, ex endustrea dexe. to verum protule; was enem accept donneellum, post babui vor militem , pift fatuum , quod talia volebatic audire, & modo sucerdotem, quia confessionem audiviflir .

Di questa Novella del Boccaccio parla Anton Francesco Doni nella sua Libreria seconda sotto Drusiano Battifolli Autore di cento Novelle in quella guifa : Egle è stato uno animaletto d' affai buono ingegno, ma al mio parere di poce giudinio a voler concorrere. con il Boccaccio; il quale ba fatto cento Novelle al pazagone; e per buona forte fua to n' bo una nelle maut, talmente che non'mi terrebbe tutto il mondo, che co n'n. la mettessi a stampa: bene è vero, che so tacerò si nome .dell' Autore. La Novella adunque, ch' so bo nelle mans, è fimile a quelta del Boccaccio, il titol della quale è questo ,, Un geloso in forma de prete consessa la moglie,, la quale gis da a vedere, che ama un prete, che viene a les ogns notte, de che mentre che el gel so nascosamente prende guardia all' uscio, la donna per lo tetto si fa. venire un amante, e con lui si dimora. Quello, che comtenerd quest altra, la quale è fatta a emitazion di questa, leggendola lo vedrese. Un Barone entrato su gelofia .

lofia, in forma di frate consessa la sua moglie, la quai vedutati tradir dal marito, con una substa arguzia sa.

remanere una besten lue, ed ella remane scufata.

In un certo Regno di questo Mondo ( per non far nome al luogo ) avvenne alcuns anns fono, che un no i-Lssimo Cavalsere, quasi un de primi Barons della Coroma, prese moglie giovane e bella, non meno di nobil sanque, che conveniente al grado suo; e godendosi felicemen-Le sufieme, era tanta e si fusta l'aljezione, che si portavano i uno all'altro, che ciascuna volta, che il Barone andava per alcun bisogno del Re in paese loni ino, sempre nel ritorno suo trovava o di mala voglia, quasi distrutta da' penfiers, o inferma la fua bella conforte. Ora avvenne una volta infra l'altre, che dal Re fu mandato il Barone a Cefare per Imbasciadore, e dimorando più del folito fuo molte mest, o per case sortuite che si sosie, o per issedire faccendo importanti, o como si voleje., diede la forte, che la Donna sua dopo molti dolenti sospiri, e lamenti, gli venne nel rimirare gli uomini della fua Corte endirizzato gle occhi, dove peravventura lei non avrebbe voluto, e su lo senardo di tal mantera, che fierzmente d'un l'appro molto nobile, e costumato, el qual la ferviux, fenza poter far riparo alcuno s' innamorò, onde aspettato più volte tempo comodo, senza trarre di questo suo amore motto ad alcuno; una sera gli venne a effetto il suo pensiero, perchè chiuso destrumente la camera fingendo di farsi porgere alcune lattere e leggerie, e con questa comodetà diede ardire al giovane di passar più ennanzi, che non era ragionevole, ec. Quindi si fa a dire p à altre cose della strenatezza della Dama inverso due astre persone d'altro stato. Finalmente segue, che tornato il marito dall'Amba ceria, trovando la donna fuor del costume lieta, e in migliore stato, tentò di volce faperne la cagione, e trovato e un abito da confessore, e luogo atto a ciò, atcoltar volle la confessione di lei : nel che fenti quello, che non voleva non folo, ma moltopiù di ciò, che fi fatebbe supposto, onde trattosi il cappuc.

puccio di testa, e ad un tempo aperta la grata, dove i Confessori si stanno ascosti, diede in escandescenze. La donna vedutali scoperta senza riparo, su quasi per tramortire, pute alzari gli occhi verfo il mareto infureato con un arguto modo (quafe che da un nuovo fonno swegleata softe) gle deste con un mal piglio: O che nebil Cavaliere, o che gentil sangue di Signore, o che real Burone, che tu ses divenuto! [ e mia infelice sorie! ] Nos so qual debb' efter più ripresa en te delle due vilta dell' animo, che t'è entrate nel petto; o l'immaginarti, che la tua buona donna faccia fullo alla ina persona, o l'esserts vestito el vilmente astretto nen meno da dappocappine d'intelletto, che da furi-fità di poco senno. Io mi contento bene, che per infino a ora in abbi ricevuto il premio, che in andavi cercando; ben è vero, ch' to non voglto usare e termine con teco, che tu meco hae usato, e tenerte afcofo la tua fioltezia, e non te palefar la mia bontd . Dimmi : fet tu suor del senno? non set tu Pa. zio del Re? non sei in Barone? ultimamente non sei tu dipenuto un maladetto Frate? Quale altre l'agge? quale altre Baroni? e qual altro Fruie ba aputo a sar con. meco, che tu? sei tu si uscito del cervello, che tu non lo conofca? cb' so fon vicina per questo cuso disoneste, e della poca fede, che su trens nella mia persona, quafi di trarmi gli ocche di testa per non vedere un si brutto spettacolo. Depons nomo saveo si orribile sospetto, e cerca de coprire s) sciocco, e si vitupereso modo, che tu bas mfato de vefferte Frate; ch' so geuro a Dio, ch' so non pollo più dinanzi alla faccia tua flar ginocebioni, tanto mi pesa questo caso e duole. E in piede levatasi tutta. surbata in faccia, senza sar più parole, alle sue donne fe ne torno. Il Barone vedute scoperta la sua pazzia, e creduto fermamente alle parole della valente donna, cercò non meno di coprire il fallo, che d'emendare il fuo errore.

Ortentio Lando nel fecondo Libro de' fuoi Paradoffi, ferive: Ho io conofeinto ana bellissima fanciulla, mella

nella Città nostra di Milano, la quale avendo letta la. Novella del Geloso, che su forma de prese confessava la moglie, anch' effa d' ende a poche giorne, che letta l'ebbe, fece un bucolino nella parete dell'anticamera, per donde favellando con un gentituomo sì discretamente dall' una, e dall' altra parte si operò, che la buona. fanciulla dette bin lo all' onore, quale fino allora avea. deligentemente confervato. Ma quello refguarda appunto il cattivo uso, che dalla malizia altrui se ne può fare. Di tanto ancora fece scalpore Ferrante Longobardi scrivendo, che le Cento Novelle è opera da vergognarfene ( sa detto con buona pace ) il porco d' Epicuro , non che l' Asino d' Apuleio, si piena è di laidissime difonesta, e come un pantanaccio, che per non affogaros dentro, ancorche fi fia gigante, convien passarlo su' irampani. Ma per quello appunto simiglianti opere non si permettono a chi per la non ben ferina età, e per le bollenti pallioni non è lecito vedere l'aspetto guaffo, e corrotto del Mondo senza pregiudizio ricavarne. Per altro il Lando medesimo in ritrattarsi dice che la Lezione del Boccaccio è maestra della vita, in quella guifa, che il Santifimo Patriarca di Coltantinopoli Gio. Grisoltomo volle, che sosse sua famigliar lettura... Atistofane, per trarne quella forte eshcacia nel riprendere la malvagità, e i vizj, che nelle sue Omelie si ammira con frutto.

Giovanni Gioviano Pontano nel Dialogo intitolato.

Antonius induce il suo piccolo figlinolo Lucio a raccontate la consessione di sua madre, moglie del Pontano, dal medesimo figliuolo ascoltata.

Del cappuccio, che in capo portavano i Preti, che oggi si chiama Guso, si veggia il Vocabolatio della Crusca.

Circa il porsi a'cuno delle pietruzze in bocca per alterare l'usata pronunzia, si legge ciò satto da Demostene in Plutarco nella Vita di Democrito, in Fozio nella Biblioteca Cod. 265, ed in Cicerone de Oratore Lib. 1.

Gion.

## 480 DELLA ILLUSTRAZIONE

# Giornata VII. Nov. VI. Madonna Isabella.

#### C A P. LXVIII.

TOn sono io a leggieri congetture appoggiato nel mio supposto sopra la presente Novella; veggendo una nobil Donna, e maritata ad Cavaliere effere amata da un Mest. Lambertuccio; giacchè questo nome de Lambertuccio è principalmente. nella nostra Famiglia de' Frescobaldi. E sebbene di essa Famiglia ne sono più di uno, per mio avviso, si vuol prendere di mira un antico, in cui confrontano e i tempi, e la Cavalleria accennata col t tolo di Messere, talchè fi potrà dire col Crescimbeni (1) e con Donato Velluti (2) che questi sia Lambertuccio di Ghino Frescobaldi Fiorentino, Poeta antico; e col Boccaccio medefimo nella Vita di Dante, che ei fusse Padre di Dino Frescobaldi in quells tempi famosissimo dicitore per rima en Esrenze, intorno all'anno 1200. E questo si trova avere avuto per moglie Adimaringa vocata Minga de' Cavicciuli.

Questi se Podestà di Padova nel 1291. succedendo Tommaso Quirino sigliuol di Marco, Veneziano, ed evendo per successore un anno dopo Paolo Quirino del

suddetto Tommaso fratello.

Di questo Lambertuccio poteva essere molto informato il Biccaccio, come d'un Poeta padre di Dino pazimente Poeta, e della Poesia di Dante molto benemerito. Dice di lui il Novellatore nella suddetta Vita di Dante, che dopo la cacciata di lui, o suga, che si debba chiamare, avvenne, che alcuno per alcuna sua scrittura sorse a lui opportuna, cercando tra la cose di Dante in certa

t Vol. IV. Lib. I. a 14.

<sup>2</sup> Stot. 2 34.

verti formieri state fuggete substamente in luoghi sacri nel tempo, che immultuojamente la ingrata, e difordinasa plebe era più vaga de preda, che di ginsta vendetta, corfa alla cafa trovò le dette fette Cante ( primi dell' Inferno ) flats da Dante composte ; li quals con. ammirazione non fapendo, che si fojje, lesje, e piacendogis fommamente, a con sugegno fottrattigis dal luogo, dove erano, is portò ad uno de' nostre Certadene, el cui nome fu Dino di Messer Lambertuccio, in quelli tempo famofissimo dicitore per rima in Firenze, e mostroplieli ; le quale vergendo Deno nomo de alto entelletto, non menche colus, che portati gle avea, si maravigliò, sì per lo bello, e pulsto, e ordinato ficle del dire, si per la profondità del senso, il quale sotto la bella corteccia delle parole la parea senter nascosta. Per le quals cose agevolmente insieme col portatore de quelle, e se ancora per lo luogo, onde tratti li aveva, eftimò quelli effer, ceme erano, opera statu de Dante. E dolendosi quella ejfer emperfetta remasa, come che essi non potessono seco presumere a qual fine suffe si termine suo, tra loro deliberarono di sentire dove Dunte susse, e quello, che trovato avevano mandarle, acceocche, se possibil susse, a tanto principio desse l' immaginato sine. E sentendo dopo alcuna investigazione lui effer vicino al Marchese Marovello, non a lus, ma al Marchese scrissero il loro desiderio, e mandarono la VII. Canta, la quale poiche el Marchefe nomo allas intendente ebbe veduts, e molto feco lodatole, le mojerò a Dante, domandandolo se esso sapeva cui opera stata fusse, le quale Dante reconosciute, ri-Spose, che sua. Allora il prego il Marchese di non. lasciare senza debito fine i) alto principio.

Per altro il compenso della Donna sembra essere in parte preso dall Epistole d'Aristeneto Lib. II. Epist. XXII- in cui il legge: Maritus esus peregre rediens pulsare sores, de vocare sepst. Ille sonum, ac vacem agnoscent surreseit e cubili, strasoque turbato, consudit commodis altereus corporis vestigia, certa quippe costus indicia. Desa

Ррр

mg-

## 481 DELLA ILLUSTRAZIONE

mechum bono animo esse inbens; si ego. ia, inquit, name vinstum viro meo tradistero, nequed metuat, neve dubistas, amice. Vinxit bominam; aperuit tanuam; virum, tanquam ad persossorer vocavit; bina ego inquient, mi vir, domum nostram expilare volentem aepi. Eratus ille ad arma ocyus ut bominem tolleret. Inhibuit multer momens satiut esse matutins tradere malescum Trinmvirus. Quod si tu, inquit, metuis, mi vir, ago una pervisit am, custodiam.

Questa Novella vien riportata dal Sansovino nelle sue Cento Novelle, colla consueta mutazione del principio, ed è la Novella X, della Giornata III. di quelle.

# Giornata VII. Nov. VIL Lodovico .

#### C A P. LXIX.

Se di due Novelle dello stesso argomento vera istoria se ne potesse credere una, io nol so: so bene, che il Boccaccio su il primo a metter suori la sua, mentre la pose in persona di un Lodovico. Escrentino, chiamatosi per soprannome Anichino; e che Ser Giovanni Prete Fiorentino, che scrisse le Novelle sue l'anno 1378, trovandosi a Dovadola, pose l'istessissimo satto con tutti gli stessi accidenti nella persona di Ceccolo di Cola Raspanti di Perugia, sacendogli seguire ina Bologna, nel modo che sa il Boccaccio, e con tanta uguaglianza di cose, che nulla più. Vegga adunque chi dalla curiosità si sente mosso a fare il confronto, la Novella seconda della Giornata terza del Pecorone.

Il nome d' Egano nelle Famiglie Bolognest è usitato.. D' alcuni soggetti della Famiglia Galluzzi ho veduto parlarsene nella Narrazione Storico. Genealogica... della

# DEL BOCCACCIO PAR. II. 483

della Famiglia Galluzzi compilata dal Capitano Francesco Galluzzi nobile Volterrano, Bolognese, e Fiorentino,

stampata da Bernardo Paperini nel 1740.

Per altro questa stessa Novella settima del Boccaccio è inserita nelle sue da Francesco Sansovino punendola per prima della sua Giornata IV, con tralasciare totalmente l'introduzione del Novellatore alla medesima.

Giornata VII. Nov. VIII. Uno diviene gelofo della moglie.

## C A P. LXX.

Uesta Novella VIII. della settima Giornata è riportata nella sua Raccolta da Francesco Sansovino, ed è la rerza della quarta Giornata.

Circa le parole: Frate, bene sta, elle sono un modo di dire antichishmo venuto innanzi anche alquanto dopo al Boccaccio. Mai Frate el Diavol te ci reca disse Monna Tessa a Calandrino suo marito nella Giornata VIII. Novella III.

Di questa, e della seguente, che è Lidia moglie, di Nicostrato, non ho io fino a qui cosa alcuna da dire; se non se che le parole Per lo primo colpo non sade la quercia; dette qui in proverbio, esprimono il Latino: Multer estibut deiscitur quercur.

1910:1910: 1910:1910:

Ppp 2

#### C A P. LXXI.

Hi fossero Tingoccio Mini, e Meuccio di Turagiovani popolani in Siena abitanti in Porta Salaia, ed Ambruogio Anselmini, che stava inCamporeggi, io nol so dire, ed appena trovo, che un
Angiolo di Tura su Autore di una Cronica Senese sino al
1352. pubblicata dal celebratissimo Sig. Muratori negli
Scrittori d'Italia Tom. XVII. laonde per poco sospetterei
in questa Novella d'invenzione. Per questo ancora io sarei sorse per accordarmi all'opinione di Ortensio Lando,
che biasimandone il Boccaccio, come inventore, scrive nel Paradosso XXVII. del Libro II. de' Paradossi
fuoi dicendo, che su questa Novella di cattivo insegnamento quando l'autore se dire altrui, che delle comadri
nell'altra vita non se ne teneva conto.

Se pur non volciimo noi supporre, che essendo forse questo Tingoccio Mini, o di Mino (come peravventura potrebbe essere stato) fighuolo, e della stella Professione, insieme col compagno, di quel Mino da Siena pittore, di cui Franco Sacchetti racconta un fatte de più curiosi, e che ha gran somiglianza ad alcune delle già riserite Novelle del Boccaccio; per la fantasia alterata, che talvolta questi Professori hanno, paresse loro di vedere, e di udire quelle cose dell'altro Mondo, che qui si narrano. Chi ha pratica de' fatti di questi Artesici se la Vita di Benvenuto Cellini ne informi i conosce bene quanto la loro immaginativa possa agevolmente ingannatti; e quanto altresi eglino vaghi

f.eno d' inventare.

# Giornata VIII. Proemio .

#### C A P. LXXII.

Id nella sommità de' più alts monts apparivane la Domenica mattina i raggi della surgente luce; tolto è da Virgilio nel XII.

Postera vix summos spargebat lumine montes
Orta dies.

Sulla mezza terza, e fulla mezza nona, si trovano negli antichi Toscani, e principalmente nelle Vite de' Santi Padti.

# Giornata VIII. Nov. I. Gulfardo .

## C A P. LXXIII.

degli Avvertimenti disende il luogo, Perciocobò degli Avvertimenti disende il luogo, Perciocobò sono controssico de la donna debbe essere onesissima, e sono controssico de la fua vita guardare, nò per also cana cagione a contaminarla conducersi; e questo non positendosi così appieno tuttavia, come si converrebbe, per si la fragistità nostra; assermo colei esser degna del suoce, il quale a ciò per prezzo si cenduce, Questa clausula par, che reste sospesa, o almeno intrigata stranamente, e confusa. Ma tutto nasce dall'esser da mezzo in giù mutata la costruzione, e el conciossecosa che rivolto in participio, nelle parole: e non potendosi; le quali se farem conto, che dicano: e conciossecosa che non si posi-

polsano, per cui elle son poste, e come vagliono nel

vero, ogni cofa rimarra piana.

In questa Novella si sa menzione della VII. della Giornata VI. a conto di Madonna Filippa moglie di Rinaldo Pugliesi da Prato; ma io circa l'i-storia della presente non mi sono incontrato a troyate cosa verana.

## Giornata VIII. Nov. II. Il Trete.

#### C A P. LXXIV.

TOn fi dubitò punto dalle persone più culte, e di miglior fenno fornite, che il fatto, che qui si natra, non fosse verissimo. Ho io trovato una scritzura antichetta anzi che no, che fu prodotta ad alcuni Teologi deputati a rivedere il Decamerone, affine di permetterne, come si fosse potuto, la stampa, che così dice a quello propolito: I casi racccontate da lui f dal Boccaccio ] sono benespesso, non una, ma molte volte avvenuti, ne fa egli, come è notato nella censura 153. Parochum gregis lupum, perocebe non fu suo trevete quello [ così fust egle stato ne ullora, ne pos mai accaduto] ma perchè vi st lasciasse il nome di Prete, oltre alla cagione vera ec. fu anche questa potissima, che in quei ziorne appunto, che questa [Novella] veneva alla stampa, fu preso uno quì di questi Parrocchiani di contado, che non aveva mai veduto il Boccaccio, e non solo aveva. ec. la moglie d' un suo populano, ma ammazzatolo davwantaggio ec. onde per ispeziale ordine de Sua Santità su digradato, e qui pubblicamente giustiziato, il perchè su questo accidente si giudicò dover parere cosa ridicola, e forse scandolosa, che quando colui andava sul carre per la Città alle forche, e' s' avefre in finil cafo rifeetio.

Pretto di nominare un Prete, conecche fi volefre diffinalure, o coprire quello, che l'esempio vivo jaceva toccar con mano. Comunque ha rispetto al coltunie il lamento moderno riferito da Monsú Baillet, che il Boccaccio masors scrupulo caveris puritatis lingua regulas ab bominum arbitrio ac voluntate tantum ortas violare, quam pracepta de morum parstate ab epsomet Des nobis tradita; pure io veggio, che il Boccaccio flesso non dà il nome del Prete. tuttoché potetfe allora malamente mostrarsi a dito, giacché in quella Chiefa si poteva a quell' ora esfer mutato più volte il Prete, come di permute varie in quei tempi ne ho io notizia. Questo non lo nominare parrebbe, che imposfibilitasfe molto più a noi il trovare dopo quattro secoli, e più, se il satto su vero. Consesso però, che fe non fono io giunto per la lontananza de' tempi 👞 weder il fatto vezificato nella prima, e principal perfona, vale a dire in quella del Prete, fi verifica a maraviglia in quella di Ser Buonaccorri da Ginestreto qui chiaramente nominato.

Nè mi si dica ciò, che Udeno Nisieti riferì nel fecondo Volume de fuoi Proginnalmi , Prog. 42. dicendo. Bentroegna del Mazo, contadino semplice. ephopaniuszo, viene com tanta maturalezza delineato. che Fidia, e Apelle perderebbono in contrasto. Gnaffe. io vo infino a Cista per alcuna mea vicenda; e porto queste co'e a Ser Bonaccorri da Ginestreto, che m' ainti de non so che me a fatto richiedere per una comparigionedel perentaria per la periculator sua el giudice del dissia. Scambia ridicolofamente vicenda per faccenda, Bonaccorra per Bonaccorfi, parentorio per perentorio, pericolatore per-procuratore, il gindice del dificio per del maleficio... Perchè quivi Udeno Nisieli, vale a dire Benedetto Fioretti, ancorché Fiorentino, colfe sbaglio egli in credendo-Buonaccorri una corruzione di Buonaccorfo. E che ella non fia così, io leggo, mediante il favore del Sig. Gio: Batista Dei Antiquario di S. A. Reale, nel 1321. Ser-Buonaccorri Notarini filius Gerès de Ginestreto populi S. St.

3. Simonis; e per notizia comunicatami dal Sig. Simone Peruzzi degnissimo, ed eruditissimo Cavaliere leggo: Domina Beatrice filia q. Chiarissimi Averardi de Medicis. & uxor Roggerss Ser Buonaccorrs Gersi pop. S. Simones; e ciò all' Archivio Generale per Ser Piero di Giovanni Barelli da Samminiato al Tedesco, il qual si crede de' Buonaparti di quella Città, conciossiache all' Archivio detto vi si trovino tre Protocolle dal 1454. al 1466. uno de' quali è intitolato Hie est Liber Imbreviaturarum Ge. mes Iacobs q. Ser Georgis D. Iacobi Ser Guidonis olim soannis Guidonis de Bonaparte de S. Miniuta. Questo Ser Buonaccorri, bisogna sapere, che su della. nobil Famiglia nostra de' Biffoli, e che egli visse fino almeno al 1341. in cui io trovo Roggersus Ser Bonaccorri de Bissolis populs S. Simonis. Non giunse però al 1354 in cui si legge per altra Scrittura loannes, Ge Rogerius fratres, & filis quondam Bonaccorrs Geris de-Bettoles .

Per le quali cose, e per le parole di Pansilo introdotto dal nostro Novellatore: Dico adunque, che a Varlungo, villa assar vicina di quì, come ciascuna di voi o sa, o puote avere udito, su un valente ec. si viene in cognizione, che circa al 1320. o'l 1330. accadesse il fatto, e che altresì il luogo del novellarefosse vicino a S. Piero a Varlungo, siccome di sotto nella Novella IV. di questa Giornata, più minutamente i contrassegni sino a Il dati dal Boccaccio rac-

cogliendo, diviferemo.

Ma tornando al Nisseli, segue egli a dire: Qual acutissimo scherzo si può assimigliare alla artifiziosa allusione quiva del panno di duagio, treagio, e quattragio? Come appunto se alcuno dicesse, il cotale esser
dottore non solo in utroque, ma en treoque, e su quattroque? Gitolamo Ruscelli nel suo Vocabolario dellevoci usate dal Boccaccio dice: Doaggio nome di panno
grosse. Scrive l'Accarisso da Cento nel suo Vocabolatio, che Panno di doagio, treagio, quattragio, etacome

come noi diciamo Panno di tal forte, cioè di cinquan-24, sessate, e simili. Certamente Duageo ( in Lat. Duacum ) è una Citta della Fiandra, donde venivano a noi pannine. E siccome sembra, che imitasse questo Juogo il Burchiello nel Sonetto, che principia: Un.

gatto fi dormiva fu nun tetto, dicendo:

Veggendomi vestiro di doazio. così pare, che in certo modo prendesse Panfilo prefio il Boccaccio questa espressione da Flavio Vopisco nella Vita d' Aureliano, laddove dice: Paragaudas vestes ipse primus mulitibus dedit; quum ante nonnisi rectas purpureus accepissent: & quidem alies monolores, alies dilores, trilores dius, & usque ad pentelores, quales bodie linea funt.

Bene è vero, tuttochè sbagliasse il Nisieli nel credere diversamente da quel che fu il nome di Ser Bonaccorni, moitra di conoscere, che tutta questa Nevella in parole, in fatti descrittivamente, e imitativamente valc. d' artifizio ella fola per tuito Luciano, Petronto, e Apu-

leto .

Della voce Rimorchiare, che qui è, vuole il Varchi nell' Ercolano a 53. effere il vero fignificato Do-

lerfi, e Dir villania amorofamente.

Mette in dubbio Girolamo Ruscelli nel Vocabolario accennato la dizione Di fitto meriggio, dicendo d' aver trovato non De fitto, ma Di fotto, e più pia-

cergli; ma dimostra in ciò cattivo gusto.

Su quelle parole : la Domenica a piè dell' Olmo, afferice Francelco Sanfovino, che e Cemiterj delle Chiefe in contado fogliono aver così dall' un de late un grand' olmo: quivi sotto la state s' adunano all' ombra i contadint, e mentre che effi aspettano l'alira brigata, al Prete gl' intruttiene.

Giornata VIII. Nov. III. Calandrino, Bruno, e Buffalmacco,

#### C A P. LXXV.

A presente Novella di Calandrino abbreviata nel titolo, e cangiata nella Introduzione fi è la Vi. della Giornata V. di Francesco Sansovino.

Quanto all' avvenimento di esfa tenuto per istorico da chicehessia, uno de primi a farne parola si su Franco Sacchetti nella Novella LXVII. raccontando come-Messer Valore de' Buondelmonti diste una volta inbrigata: Quale avete voi, che fia la più preziofa pierra, che sia? Chi dicea: il balascio, chi il rubino, e chi l'elitropia di Calandrino; e chi una, e chi un'altra. Dice Messer Valore: voi non ve ne intendete; la più preziosa pietra che sia, è la macina del grano; e s'ella si potesse legare, e portarla in anello, ogni altra pietra passerebbe in bonta.

E nella Novella LXXXIV. Io ti concerò peggio, che la Teffa non acconciò Calandrino, fa dire alla mo-

glie di Mino da Siena Pittore.

Finalmente racconta quelto avvenimento Filippo Baldinucci dicendo: De questo Pietore adunque, del quale per abbellere le sue Novelle, sece, come aviamo accennato, sì frequente menzione il nostro Giovanni Boccaccio, non surebbe appresso di me la notizia del vero nome, se non ne avesse aiutato la varia lettura d' antichissime scritture pubbliche di que tempi. Trovasi nell' Archivio Fiorentino in un rogito di Ser Grimaldo di Ser Compagno da Pesciuola del 1301. " Nozzus vocatus Calandinus Pictor 2) quondam Perine Populi S. Laurentis testis ,, e non fi può dubitare, che non sia questi colui, del quale ora

fi ragiona, trovandofi oltre al nome tutte le qualità contenute in tali parole verificate pella persona di lui; el soprannome di Calandrino , la projessione di Pittore; ed il luogo di sua abitazione, che su nel popolo di San Lorenzo, dicendo il nominato Autore nella Giornata ostava Novella terza: Calandrino fenza arrestarsi venne a casa sua, la quale era vierno al Canto alla Macina. ( il che non può avverarfi fe non di luogo contenuto nel popolo de S. Lorenzo) el quale è così chiamato da una grande, e grossa Macine, che sino al presente tempo si wede un uno degli augols degli edifizi delle due comirade , che son da Penente , e Mezzogiorno. Volendosi ora supere ciò, che significasse il nome di Nozzo, e di Pering, l' uno, e l'altro tronco, e corrotto, wedafi quanto aviamo detto verso il sine delle Notizie di Giotto entorno all' antica ufanza, che fu nella Città de Firenze de mozzare, e corrompere fino ad una, due, e trevolte i nomi propri delle perfone; e casì travafi il nome de Giovanni ( che su el proprio di Calandrino ) ester detto Giannozzo, e pot con duplicara corrottela Nozzo, e quel di Piero, si diceva Pero, pronunziate con l' B largo, e Pierino, che poi si diceva Perino. Circa al tempo, nel quale e' viffe, e operò nell' arte fua, già aviam mostrato, che del 1201, egli era Pistore, e vien confermato dal detto dello stesso Boccaccio nella citata... Novella, alle parole: Fu ancora non è gran temps un dipintore chiamato Calandrino. La parola non è gran tempo, deve referirfi al tempo, nel quale fingonfi raccontate le Novelle, che fu per la l'este del 1348. il che fa anche credere, che e' vivesse sino a pochi anni avanti il 1348. e cort, ch' egli avefre lunga vita; perchè nella Giornata nona Novella quinta è fatto dire a lui flesso, qua do era innamorato: lo non son vecchio, com' eo vi paso; e nella stessa en altro luogo fa dire il Boccaceso alla flessa Donna di lui, avrabbiata per gelosia : Veccbio impazzato ec. ecco bello innamorato! or non te conofee tu trefto? non ti conofee tu dolente? che premen-Qqq 2

data tutto non uscirebbe tanto sugo, che hastasse ad una sulfa? E sappiamo, chi egis operò con Brimo, e Bostalmacco, che visse sino al 1340. Ed so trovo pure nel nominato Archivio in un Protocollo di Ser Lando d'Unaldino da l'escinola, che rogò dal 1318. al 1339. che Domenico di Nomao detto Calandreno prese moglie l'animo 1320, ed eccone le parole, Domina Murgurita silia quond. Raldi suncta stamasoli populi S. Remisse uno per populi, de Burgi S. Laurenisi de Florentia, si sicobè se un suo siglisuolo, del 1320, già si accasava, cosa assistante surà, che del 1301. Calandrino susse già accasava, cosa assistante surà, e sorse del 1301. Calandrino susse già accasava, cosa assistante surà, che del 1301. Calandrino susse sucuedo egis poi operato con Bussalmacco, non resta dubbio, ch' e' non

giuguefie alla vecchizia ec-

Venendo ora ad altra particolari di Calandrino 🔒 🗟 quali da più luoghe pure del Boccaccio be vaccolte, dico. sb' e' fu nomo semplice, e di nuovi costumi, di prosia pafia, aparo, e che volentieri beveva quando altri pagava. Usò praticare il più del tempo con è ged notaté Que dipintori Bruno, e Buffalmacco, nomine fellazzevole molto, ma per altre avveduts, e sagaci, i quali conofro ufaviano; perciocebe de' fuoi mode, e della fua femplicità sovente gran festa prendevano, ed a questi aggiunfe um altro lor compagno pur depintore, e ju il foprannominato Nello. Ebbe per moglie una bella, e valente donna, parente dello flesso Nello, chiamata Testa, nome tronce di Contefsa, che gli voleva bene, ma lo faceva stare a seguo, usando con lui, com e si sual dere, il pertine, e'il cardo. La semplicità di coffui ba dato luego al proverbio, o dettato, che dice: Fare altrus Calandrino; e mol dire, dare ad intendere cofoempossibile, e voler che gli sii creduto, come su fatto a quello tale, al quale dameno ad intendere i suoi compagui le più strane cose del Mondo; ed to per dar qualche notizia maggiore del foggetto, ne accennerò alcuna così fommariamente, lasciando luogo a chi voleste sentirne le gar-

particolarità più menute, e più curtofe, de leggerle nel Decamerone, dove con merabile eloquenza sono raccontate . Un giovane objumato Mafo del Suggio maravigliofamente pracevole, e de be' retrovamente, avendo alcune cose inteso della semplicità di cojini, trovatolo un di nella Chiefa di S. Giovanni, e vedutolo flare attento, e riguardar le dipeniare, e gl' intaglis del Tabernacolo, sbe era fopra l' Altare de quella Chiefa , stateve poste non molto tempo avante, accordatofi con un compagno, vened de prendersi deletto de lui, con fargli credere alcuna nuova cofa, e diedegli ad intendere d'essere state in quel paese, che volgarmente chiamasi Cuccigna, da. lus nominato Bengode, descrivendogli tutte le delizite de quel luogo; ficebe fe fufte flato prit vicino d' Abrazzi, Ich' ei stimava per avventura un Paese, che fusse, come fi suol dire, di la dal Mondo | Calandrino fi strebbe cimentato di audarui, tanto lo credeva vero. Non men grofsa fu quella, che ghi fece credere, che quando le Macini fatte de macigno de Settegnano, e de Montesci [1] fi fustero portate al gran Soldano d' Egitto legate in. anella prima di forarle, se ne sarea cavato gran tesoro, perche in quel paese erano afcai più stimate, che gli Smeralde, de quale la avevan montagne più alse, che Monzemorello. Gli perfuase, che in Mugnone torrente contiquo alla Città si trovasse una pietra nericcia di colore chiumata Elitropia, che rende invisibile chi la tiene addosso [2] onde egli invagbitosi di questa pietra, per adempire con l' aiuto di quella un carrivo penfiero sug. geritogli dalla sua avarizia, d' andare invisibile a pigliar danaro alte tavole de Cambiators , che moltissimi ne erano allora in Firenze, ne volle far consupevoli alsuni Pittori poveri uomini come lui, suoi amici, cial s gid

v în Scrieture del focolo XIII leggo lathamente detto de Monte.

a Sunde all' cimo de Perfee, de cui favoleggiate fu , che che il percava non era veduto. Simile è l'anello de Gige in Erodoru , e quello d'Angelica nell'Artofio.

gid nominati Bruno, e Buffalmacco, i quali come che justero invitati al lor giuoco, septero così bene repgere il lazzo, che vi seguirono cose iroppo belle, sinch. a-vendogli coloro dato ad intendere, ch' e' l' aveva irova-ta, e che gid i' era satto loro invissibile, egli se ne tornò a casa, dove su scoperto dalla moglie, ma egli sondato sopra quella vana opinione del volgo, che le semmine ad ogni cosa saccian perdere la sua virtà, arrivò anche a credere, ch' ella l'avesse satta perdere

all' Elstropia, ch' e' si credeva d'avere addosso.

Di Buffalmacco, cioè a dire di Buonamico di Criftofano detto Buffalmacco, l'ittore Fiorentino discepolo d' Andrea Tafi scrive Giorgio Vasari, ch' egli su come nome burlevole celebrato da Messere Giovanni Eoccaccio nel suo Decamerone, e che su, come si sa, carissimo compagno di Bruno, e,de Calandrino Pittore ancor effi faceti, e peacevole. Cita il Vafari Franco Sacchetti, che ne parla nelle a Novelle 161. 169. 191. e 192. Poi da Filippo Baldinucci, che allega anch' egli il Boccaccio contemporaneo di Buffalmacco per testimonianza di storia., dopo varie altre cofe, si segue a dire. Ebbe costui, come scriffe Meßer Gio: Boscaccio, sua abitazione in Firenze nella Via del Cocomero, nella quale non sono ancora, vente anne paffate ( scriveva il Baldinucci verso il 1680.) che si scoperse, a mio credere ( e el dico per la molta osservazione, che ho fatta sopra le sue pitture ) un opera di sua mano, e andò il faito in questa maniera. Nel muro d' una Cafa della nobil Famiglia de' Pecori, la. quale fa cantonata nelle due vie, cioè il chiaffuolo, che viene di via de Martelli, e la via, che da S. Giovannino porta a S. Maria Nuova, eransi cominciale a vedere certe enfiagioni nel detto muro allato appunto ad un Tabernacolo, dove è una bella Madonna col bambino in collo, e appresso alcuni Santi de mano de Fra Felippo Lippi, e quella parte così smossa minacciava revina. onde i Padroni per timore de maggior male ordinarono, che fusse raccomodata. Una sera di state nello smurave, che fecemeno è muratori, cadde una buona quantità de quella parie, che era così gonfia, e spiccata dalla, corteccia interiore del muro, e rimase scoperto in un. grande e mai proporzaonuto Tabernacelo fatto al medo antico de' tempi di quest' Artefice, prima il santo volto de Marea Vergene col Figlinolo en collo, poi apparevano i volts di diversi Sants sutte figure suiere grande quanto al naturale, finalmente si se vedere il rimanente delle figure difinte in esso Tabernacolo, il quale, come è probabile, e quasi evidente, era anticamente stato fatto chindete, e rimarare per fare allato al medefimo l'altra bel Tabernacolo, che aviamo detto, che fu dipinto per mano del celebre Era Eileppo Lippi. E perchè gli nomini di quei tempi nel ferrare l' antico, per reverenza non. vollero ne guaftare, ne imbrattare di calcina le vecebie emmagins, non appiccarono a quelle il muebo muro, onde in processo de tempo venne quella parte esteriore de essu. che nos diremmo fatta a mattone forra a mattone, a deré in fuori con quella enflagione ec. Eu poi dopo poché givent rimurata la maggior parte del vano dello stesso Tabernaccio, e Issciatovi solamente un apertura per quanto fe poffa tuttaves vedere el facro volto con parte del bufto di Marca sempre Vergine, e del Eiglinolo.

Ma per ridire per minuto le azioni di Buffalmacico troppo più lungo ragionamento ci vorrebbe. Io mi ristringerò a quello, che più sa al caso nostro, est è circa al tempo; giacchè scrive Giovanni Boccaccio nella presente Novella, che Bruno, e Buffalmacco lavoravano, quando successo tale segui, nel Monastero delle Donne di Faenta. Questo lavoro ce lo dà anche il Vasari in Buffalmacco, con iscrivere: Buffalmacco dunque fra le prime opere che sece, lavorò in Esrenze nel Monasterio delle Donne di Faenza, che cra dove è oggi la Cutadella del Prato, tutta la Chiesa di sua mano eca Nel sare questa opera alle gid dette Donne di Faenza, perchè era Buffalmacco una persona molto astratta, ed a caso, cotì nel vestire, come nel vivere, appenne, non

portando egli così sempre il cappuccio, ed il mantello. come in ques tempi si costumava, che guardandolo alcuna volta le Monache, per la turata, che egle aveva fatto fare, cominciarono a dire col Caftaldo, che non piacena loro vederlo a quel modo in farfetto; pur racebetate da lui se ne stettono un pezzo senza dire altro; alla per fine vedendolo pur sempre a quel medesimo modo, e dubitando, che non susse qualche garzonacchio da pestar colori, gli feciono dire dalla Badessa, che averebbono voluto vedere lavorare il Maestro, e non colui. L'esito del che su bizzarro. Or non dice il Vasari in che tenipo fosse dipinta la Chiesa delle Monache di Faenza... lo leggo nella breve Vita di S. Umiltà (1) che della Chiela predetta fu posta la prima pietra ne' 14. Marzo 1282, alla Fiorentina, e che nel 1295, non era per anche perfezionata, e che in fine l'ultima perfezione l'aveva avuta l' anno 1297, quando Francesco de' Monaldeschi da Bagnarea nostro Vescovo vi consactò l'Altar maggiore a S. Giovanni Evangelista dedicato. Busialmacco mort di anni 78. in Firenze l'anno 1340, e su seposto nel Cimitero dello Spedale di S. Maria Nuova, secondo il Crescimbeni; ma il Baldinucci si sa a credere, che-Buffalmacco molto sopravvivetie, dal vederlo descritto nel 1351, nell'antico Libro degli uomini della Compagnia de' Pirtori, che io confervo in cartapecora, originale, falvato dal taglio, e dalla dispersione, che per altro ulo ne era già stato cominciato a fare con danno considerabilissimo dell' istoria di quei tempi.

Di Bruno tinalmente si veggia quel poco, che ne sacconta il Baldinucci dicendo, che ei si chiamò Bruno di Giovanni, e che nel dipignere fu egli compagno di

Buffalmacco.



Gier-

n imprest in Pic. 1723. in 4.

# Giornata VIII. Nov. IV. Il Tropesto.

#### C A P. LXXVI.

"Hi fosse costui, non solo non l'ho jo trovato, ma mi fono ancora per degni riguardi dispensato dal A ricercarlo. Questo bensì, che io tengo per cofa certa, che la curiofa forna, che qui fi celerive, accadelle nel lungo spazio di anni 45. dal 1282, in cui fu Proposto di Fiesole Messer Tedaldo, al 1327, in cui fu Messer Fuligno d' Ulivieri Carboni da Campi Proposto, poi Viscovo di Ficsole. E per istrignere maggiormente quelto tempo, e palefare infieme tutto ciò, che io ne fento, io fon di credere, che ella accadesse sotto il Vescovado di Fiesole d'Antonio d'Orso, dal 1301. al 1309. dicendo quanto al difegnare. il tempo il nostro Novellatore nel 1348, che vi ebbo

già una gentildonna ec.

E qui mi pare di dovere avvertire, che non dilungi da Fiesole su il luogo, ove molte delle Novelle. presenti si recitarono, checchè altri abbiano sentito diversamente. Il che affinche resti con qualche fondamento persuaso, vuols uno rammentare, come il Novellatore nell'Introduzione scrive: Il Merceledi in fullo sebiarie del giorno, le Donne con alquante delle loro fanti, ed i tre giovani con tre loro famigliari, usceti della Città si misero in via, ne oltre a due piccole miglia fi dilungarone da essa, che essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il detto luogo sopra una piccola. montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle noffre Arade, di varj albuscelli, e piante, tutte di verdi fron- de ripieno, pracevele a reguardare: en ful colmo della. quale era un l'alagio con bello, e gran coriste nel mezna, e can logge, e con fale, e con camere, tutte, siaseuna verso de se bellissima, e de liete dipinture ragguardevole, ed ornata; con pratelli d'attorno, e con giardini maravigliofi, e con pozzi d'acque freschissime, e con volte. E nel principio della Giornata III. ti dice, che di qui a portarono coftoro, feuna effere andais vitre a duemila passi, ad un bellissimo e ricco palagio, ove por a basso descess, e veduta l'amplissima, e lieta corte di quello, le volte piene d' attims vine, e la freddiffima acqua, o en gran copia, che quitti surgea es. quasi di riposo tagbi fopra una loggea, che la corte tutta figuoreggiava ec. Indi ti patta a dire, come l'acqua, che foprabboudana al piano d una sonte per occulta via del pratello usciva ec. e che finalmente due malena volgea. Poscia nella Novella II. della Giornata VIII. fi dice Varlango Villa affur vicina de qui. Nella presente finalmente Frefole, el cui poggio noi possiamo quinti vedere. Le quali cofe tutte, non meno, che la fama, la quale da anticocorre, che una mantione, ove i Novellatori, e le Novellatrici lungo tempo delle divifate giornate dimorarono, fosse la Vilia, che è presso Camerata, luogo detto il Podere della fonte, stata prima de' Neroni di Nigi, e che oggi è del Sig. Batista Pandolfini, ci persuadono. Si aggiugne, ch'ella finora è stata appellata comunemente la Villa del Boccaccio. Finalmente la lontananza dalla Città . I mulini vicini, ai quali porge le fue acque, i refidui della fontana, i sotterranei con ant chiffime pitture, che quivi si veggono, ne danno conferma, e il mirarti di quivi non pure la Villa di Varlungo atfai vicina, che il Poggio di Fiesole parimente in qualche vicinanta, non nelasciano dubitare. Ma torniamo alla Novella.

Questo perento els sece il Vestovo pragnere quaranta:
di, una amore, e stepno gliele sece pragnere più di quarantanove, senza che poi ad un gran tempo egli nonpoteva mai andar per via, che egli non susse da fanciulle mostrato a dito ec. el che gli era si gran norache egli ne su quasi sullo impazzare. La vorgogna -

# DEL BOCCACCIO PAR. IL. 499

che ebbe il Proposto, superò peravventura il gassigo datogli dal Vescovo, che era piuttosto indulgente e pietoso; sebbene patlato al Vescovado Fiorentino gli piacque di dar suori Constitutiones D. Episcopi Antonis Fiorentini ad reformationem Cleri rogato per Benediciam Margistri Martini Notarium. I Canoni penitenziali si vede, che dispongono, che non solo Sacerdos peniteni sit duo, decim annis, ma che in Monasterio Deo serviai omnibut diebus vita sua.

Questa Novella appellata della Ciutazza (peggiozativo di Ciuta, accorciato da Benricevuta) vien riportata dal Sansovino facendola effere la Novella VII. deliasua V. Giornata con piccola mutazione nel principio.

Giornata VIII. Nov. V. Tre giovani traggon le brache ad un Giudice Marchigiano.

#### C A P. LXXVII.

Hi fosse Maso del Saggio Sensale in Firenze, si vide di sopra Giornata VI. Novella X. e Giorn. VIII. Nov. III. Chi sosse Ribi altro suo compagno rella bessa a Messer Niccola da S. Lepidio satta, e di qual gente lo stesso Niccola, il vedremo in appresso dalle parole di un altro Novellatore, che il Poccianti, e simili altri Scrittori vogliono essere stato vero Istorico. Francus Sacchettus Historicus ellustris. Or così questi nella Novella XXXXIX.

Molto su peù ardito, e più coraggioso Ribi lussone incontro a un Cavaliere d' uno Podestd, che 'l prese, ed ancora col Podestd ec. Questo Ribi su piacevolissimo, e su Fiorentino, e molto si ridusse, come sanno la suoi pari, nelle Corte de' Signori Lombardi, e Romagnuoli, perchè con loro sacca beno i fatti suoi, che dava parole, e ri-Rit 2

cevea robe, e vestimenti; e quando venia in Firenze. con guadaguando, ricorrea alcuna volta alle nozze, dove pure alcuna cofa leccava. Effendo coftus en Ferenze una volta, e faccendosi la verso Santa Croce un bello paso di nonze, egli vi flette quafi tutto il di; e vegnente. la noste avendo citicum nomo, e donna e cenato, e ballato, e conscatofi lo sposo, e la sposa, el detto Ribs com una brigata di grovano di buono famiglio si parti per andare a albergo con loro. Appenne, che paffando que-Ra brigata da San Romeo, s' abbatterono nel Cavaltero del Podefid, che andava alla cerca; il quale comincia. a dire: Che gente fiete va? rispuosono: Amici, Mestere, paffate innannt. Quants fiete vot ? Diffono. Vedetelo. E fra I noverare, e dire: tauts moment, tante torebi. al Cavaliere venne veduto un torchio, la cui cera non. era fer once. Diffe it Cavaliere: Quello torchio non à de pefo. Ribi fassi innanzi: Messers), è. Disse il Camaliero: E' dee pefare tre libbre. e' non è quattro once, Ribi rispose, e subito: L'avanzo aveste voi in c . . . Come el Caveliere ode questo: Zn [cioè: quà] famiglia, pigliate costus; piglia zd, e piglia ld; menategli suità el palazzo. Ribi dicea: Perche, Meffere, ame, perche? Come perch? . dice il Cavaliere; dunque credi, che io fia un bambarottolo; io ci bo impefo gli nomini per minor parola, abe quella in vituperio della Corte ci hai detta su. Dicen-Ribi: Do, Meifer la Cavaliere, not vengbiamo dalle nozze, e siamo caldi; quello, che nos diciamo, diciamo cerfollazzare. Per follazzare nella malora, dice il Cavaliero. e dite, che siete calde, altrimenti vi si far) ri caldare; se giunghiamo al palazzo, ci parlerete d'altro verso su la colla. Menatels oltre; e con questo busso sursofo la. famiglia conduße la brigata in palagio. E giuguendo dentro nella corte, il Podefid, che credo era da Santo Gemino, andando per lo verone en cipo della scala, pevocche era di flate, e'i caldo grande, veggendo coftoro diffe, che gente era quella. Il Cavaliere, che ratto andava verso lui, disse, se volca gli menassi dinauni da. lui 🗸

Ini. Rispose di it; e cost tutti vennono dinanzi al Podejtà. Il quale addomandò al Cavulsere, peribè colors fossono prefi. A cue el Cavaliere respose volgendos verso Ribi, e dice: Signor mio questo rubaldo ba faito gram vergogna a wor, ed a tutta la vostra Corre. E che ci ha jutto? dice il Podestd. Dice il Cavaliere: Hacci fatto cofa, che mai non ce la direi. E'l Podeste dice! Che ba detto nella malora? Deffe el Cavaliere: La più laida cofa, e la più vituperofa, che su udiffi mai : piacetats, Signor mio, non la volere udtre, che ce trappo abbommewole. Il Podefld: al tutto (dice) to se la voglio sapere; e se mi ci metti a ira, quello doverò sara a loro, farò a te ipfo. E'l Cavaliere alla maggiar pena del Mondo ple diffe: Podesta mio, questo cattivo nomo, efsendo con questa brigata, che è qui, a lungana. sveu quefto torcbio, che qui vedete, che non è fes once; to es dicea, che non era al peso secundum formam Statuts; effo dicea pur di sì; ed io diffi : come di' tu de e), che non è quattr' once? E quello diffe: l' avanzo avestu in c . . . Defre Ribi: Mester lo l'odestà, so nom diffi con l'afte. Difie il Cavaliero: e che ci banno a fare l'afte? ec. Allora il Podefid, che come favio aveia già compreso il fatto, e pigliavane diletto, si volse at Cavaliero, e diffe: Se coffus non diffe con l'afte, e la sera è poca, come tu di , e vede, estendo intervennto ciò, che ti difre, non te ne farebbe vanuto ne debilimenso di membro, ne altro male; avefre detto con l' affe, sarebbe stato castale, e mortale. Diste il Cavaliere. quafi sdeguato: Facci che ti piace, che ec. se ce l' avessi a punire, la lingua, con che la difre, gli farei ivarre della canna. Defte el Podeffà: Io te dices, Cavaliero che fe quele aver disgrezione; se costui non diste con l' afle, non mi pare, che mersia alcuna pena. Difie uno Indice del maleficio, che era coi Podestà, ed era fraiello - di quello Messer Niccola da San Luvidio, a cui Ribi altra volta traffe le brache, come si navra nel Libro de Meffer Giovanne Borcacci: questi Toschi ci sone tuttà

penanzieri ; Deefi lo faramento a ifto fe difte: esa. L'afte. E'l Podefid defre: E cort fi faccia. E datole al suramento, Rebs allora alzando la mano dice: Io ginro per quello Dio, quale adoro, che io non diffi; con I afte. Do, Messer in Podefid, sere so si fuors della memoria, che fo, che fe to l'avessi detto, n' undrebbo al fuoco, o la mitera? Difie il l'odefta: vacci con Dio; per questa fiata t' aio perdonato, e guardate bene per un altra volta, quando la cera del torcheo fofse de pet pefo, ad un altro Cavaliero non diceffi fimili parole; perocché benché tu non dicessi con l'aste, e la cera fosse tanta, quanto Quole lo Statuto che fia, ed ella entrafto al Cavalsere dove tu dicefts, e' farebbe si perscolofo, che zu potresti aver la mala ventura. Ribi ringrazio il Podestà della licenzia, e dell'ammaestramento, e partissi con tutta la brigata; e 'l Podestd ne rimase in gran. fellazzo con li Iudici fuoi, e'l Cavaliero dicea, che di aid la Corte si era vituperata, e rimafe tutto fcormate .

Tal Novella pone in chiato lume quella del Boccaccio, che si vede apertamente per le parole di sopra raccontate da Franco Sacchetti; il quase inoltre nella Novella seguente, il cui titolo è Ribi buffone vestito di Roma-gnuolo, essendo rotta la gonnella, se la sa ripezzare con scarlatto alla Donna di Messer Amerigo Donati eccisegue a darci il carattere di Ribi, e di quei Marchigani d'allora, venutine alquanti in Firenze sotto il Vescovado di Francesco de' Silvestri da Cingoli.

Si legge per ricordanza a penna in un Decamerone stampato, che il satto di questo Giudice Marchigiano si trova in Agnolo da Perug'a L. 1. C. si que Prad.
post. ove d.ce, che Agnolo su presente al satto, e che il
Giudice era rognoso. Se ciò riscontra, che io non mi
sono imbattuto a trovario, questo Agnolo da Perugiapar contemporaneo di Franco Sacchetti, mentre nellasua Novella XXXX. Ed so Serettore essendo con certi
seclari, che adiano da Messer Agnolo da Perugia, dissi,

# DEL BOCCACCIO PAR. II. 101

she si perdeano il tempo a studiare in quello, che saocano; rispuosono: perchè è ed 10 segui: che apparate voi è dissono: appariamo ragione; ed 10 dissi: o che defarete, è ella von s'usu?

Giernata VIII. Nov. VI. Bruno, e Buffalmacco imbolano un porco a Calandrino.

# C A P. IXXVIII.

noi pure ora nella Novella III. veduto. Or mi piace di portare le parole del Baldinucci, che nella Vita di lui fa capitale di questo presente fatto.

istorico, e cost lo riferifce:

Un' altra volta questi suoi buoni compagni l' andarone a trovare en una sua Villuccia, in tempo che v'era folo, non molto lontana da Firenze, ch' epli aveva avuta in dote della Tessa sua moglie, con animo di restarsi a cena da lui, e anche passarsi con esso, e alle sue spese qualche geornata. Al loro arrivo, per mostrars un buon massato. e come noi oggi diremmo, un bueno esonomo, fecegli Calandrino di substo vedere un porco , ch' egli aveva morto en sul suo podere; ma per quel che toceò alla cena . per la sua solita taccagnersa invitogli così alla trista » abe e' non vi vollero stare, e in quel sambio pensarono. al modo de rubargie si porco, il che venne loro benfatto. E dipos con un bizzarro strattagemma seppero nord ben fare, che diedero ad intendere a lui d'efferegle stesso stato quello, che a se medesimo l' avesse rubato; e di più reufed loro con due paia de' fuoi cappone" farfi pagare l'invenzione.

Buffalmacco è ricordato dal Padre Abate Niccolò.
Baccetti nel Libro III. della sua Historia Septimiana a.

# 104 DELLA ILLUSTRAZIONE

ent. 9t. dicendo di Buonamico: His elle Bonamisus Buffalmachus est, urbanus bomo, ac fulsus, cusus facettas in susrum Decadum fabula quadam, sucunda ella sua, Hetruscu facundia prosequitur Inhannes Boccaccius Ge.

Francesco Sansovino nella Giornata V. Novella...

IX. riferisce questa Nevella con cangiarle la Introdu-

Bione .

# Giornata VIII. Nov. VII. Uno Scolare ama una Donna wedowa.

#### C A P. LXXIX.

Uigi Groto appellato il Cieco d' Adria in una fua Annotazione al Decamerone del nostro Novellatore lasciò scritto, ester parere di molti, che lo Scolare rappresentato in questa Novella sosse il Boccaccio stesso. Tanto scrisse il Sansovino ne' Luoghi, e Autori, da' quali il Boccaccio prese i nomi, asseverando, che Elena è la medesima Vedova, contra alla quale sin da lui satto il Corbaccio. Soggiugnendo: È ben pero, ch' egli sinse di averne fatto la vendetta, ma con ne sa nulla; cosa per altto, che io non so donde se la cavi.

Tanto scrisse pure Alessandro degli Uberti Fiorentino, e piuttosto (1) altri, che va passando sotto suo nome, mentre in un ragionamento, ch' egli sa tra Claudio d' Herberè Franzese, e se medesimo sopra alcuni suoghi del Boccaccio dice a car. 74. Il Boccaccio disse parlando nel Laberinto d' Amore ec. de quella Vedova., dalla quale è opinione di molti, che egli ricevesse quel grande eltraggio, che sotto nome dello Scolare Fiorentino d' de

g Si è datte di lopra, non affere veramente autore l'Uberte.

da lui nella settima Novella dell' ottava Giornata...

Parimente chi fece le Note al Corbaccio, o sia Labetinto d'Amore, pose nella margine dell'edizione di Filippo Giunti del 1594. Quetio si conferma con la Vedova dello Scolare. E poscia vi su nuovamente notato, esta Donna essere discesa da alto, e nobile ligraggio, ed al Magistrato de' Priori non piacente ec. Fira mente altre note vi raffigurarono assolutamente il Beccaccio.

Ciò supposto, io mal sossio, che qui nel Laberinto venendo uccellato questo Scolare, e dalla Donna dicendosi per dileggio in assenza: Terni a sarchiare le espolle, e lasci stare le Gentildonne, che queste parole sieno state credute come ben dette al Boccaccio, n'entre osservo, che i suoi progenitori vennero si di Certaldo, ma ebbero ogni civilta in questa Patria. Certaldo, come si avvertì a car. 456, saceva per divisa una Cipolla.

Similmente in altro luogo del Corbaccio stesso appaiono dette per la Donna di questa Novella le parole:
Quante gid su per le sommita delle case, de palagi,
ec. andate sono, e vanno, da loro amante chiamate.,

a afpettate ?

Inoltre si osservi, che nella Dedicatoria, che di esso Libro sa lo Stampatore Giunti ad Amideo dal Poizo, si nota: Favellando l' Autore per esperienza, e raccontando a benigno spirito per via di sogno il malavventurato suo amore, da esso in guisa è egli certisicato della mulvagita della Douna sua, che sarebbe stato gran satto, che, non che egli dotato di tanto ecceliente ingegno, ma exiandio qualsivoglia altro malaccorto uemo, dulla tirannide velenosa di quella vipera non si sosse con agevolezza grandissima liberato.

Non è p'ecolo argenento, secondo me, dell'essete qui espresso un fatto proprio del Boccaccio, il vedere il racconto così minuto, e prolisso come egli è; mentre, accome venne satto ressessone: Sumus a natura laudis

# 506 DELLA ILLUSTRAZIONE

avidissimi, & res nostras extelli variis modes exoptamus, gloriamque nostram nemene concedemus.

#### Giornata VIII. Nov. VIII. Due ec.

#### C A P. LXXX.

Può ben essere, che la venderta presa, o direm meglio la pariglia renduta dall'un amico all'antro, raccontata qui dal Boccaccio, seguisse veramente nella persone di Spinelloccio Tanena, e di Zeppa di Mino, ma non resta per questo, che l'avvenimento non succedesse ancora prima dell'età del Boccaccio; onde si può anche dare, che di quello avvenimento sonde si eno i suddetti nomi segli intendesse, il qual su scritto già in latino dal Monaco della Badia di Alta Selva, di cui ora debbo parlare.

Son debitore di questa notizia all' Eloquenza Italiana di Monsig. Fontanini, laddove parlando del Boccaccio egli accenna, che l' ottava Novella dell' ottava
Giornara su dal Boccaccio presa da Ciaudio Fauchet
nelle sue Vite degli antichi Poeti Franzesi. Questo
Autore rarissimo in Italia a trovarsi, e di cui ho dovuto sare più volte menzione, l' ho io potuto vedere
mercè la gentilezza del celebre Letterato Sig. Apostolo
Zeno, il quale riguardando con parzialità d' amorecoloro, che a pubblico benefizio s' impiegano, mi hatrasmesso si fatta Opera.

Così adunque il Fouchet dell' accadimento nostro ragiona nel secondo Libro contenente l'Opere di alcuni Poeti, e Rimatori Franzesi, che vissero avanti l'anno 1300.

De Hebers XII. Hebers, qui prend sstre de clers, est autheur du Ro-

### DEL BOCCACCIO BAR IL 5

Romans de Sept Sages, ou de Dolopathos: le quel il dis avoir translaté du latin just par un Moine de l'Abbaie de Hante-Selve, nommé dam lebaus, ainsi qu'il dis un commencement.

Li bon Moine de bonne vie De Haute-Selve l' Abbeio A l' Estoire renouvelte, Par bel latin la ordence Hebers la vieut en Romans traire, Et del Romans un Livre faire El nom et en la reverence Del Ros sel Phelipe de France Locis qu' en doit taut locr. Gre.

Ge Loeis Roy fil Pholipe, me semble estre Louis pere de Saint Louis, le quel du vivant de son pere sut couronéé Roy d'Angleterre: ou bien Louis Hutin, Roy de Na-

barre, par fa mere.

Or parlando poco dopo del nostro Boccaccio, dice: La VIII. de la VIII. iourneé teut aussi estre prise de luy mesme, pour le regard de la rovange du Sienois, qui accoustra la semme de son compaignon sus sa teste. It envoye son Livre a l' Evesque de Meaux, qu' il ne nomme:

Hebers define ici fon livra, A l' Evesque de Meaux le liure, Qui diex doint benor en su vie.

Per le parole poi Aveva sentita la danza Trivigiana; nota il Menagio, che dicono in Francia: Ladanse du lou: la queue entre les jambes. Danza Trivigiana, scrive il Sansovino nella dichiarazione de' vocaboli del Beccaccio, che su un ballo antico, e men che onesto, che usava già a Trevigi.

#### **169 699**

Gior-

# Giornata VIII. Nov. IX. Maestro Simone Medico .

Uanto ha di veritiero la presente gravosa bessas altrettanto si trae dietro di difficoltà per gli sbagli prefi da coloro, che il fentimento del

Novellatore andarono già in essa indagando.

Secsome noi veggiam tutto il dì, i nostri Cittadini da Bologna ci tornano qual Giudece, e qual Notain es' panne lunghi, e larghe, e con gle scarlatte, e co. waj, e con altre assai apparenze grandissime ec. tra quale an Macstro Semone da Villa, peù recco de bene paterni, che di scienza, non ba gran tempo, veilito do starlatto (1) e con un gran batalo, dottor de medicine, secondo che egle medesimo diceva, ci ritornò, e prese casa nella Via, la quale nos oggs chiamtamo la Via del Cocomero .

Di Maestro Simone dice Benedetto Fioretti ne' suoi Proginnafmi Poetici (Volume fecondo Proginn. 41.) che egli era un Medico plebeo di generazione; lo che mì

<sup>1</sup> La foggia d' andare i Medici vestiti di scarlatto ha durato fina a dope il 1900, in un Dialogo intitolato: Barbaramajiàx , fior Medicur , parlandosi de' Medici: Alie ( si three) megociosos se pepulo oftensant, at generafa per urbem mula vebunius, purpura, i, qualifortiaculum aliqued popula prabiture Gr. Vincenzio Burghini dell' Atmie delle Famiglie Fiorentine 2 14. E pur non 2 molté auni , che que da not el Collegeo del Medico ec. defreeffe el pefter di color esfato , el quale alire a rappresentare subite la Professione, faceun una belli, ed allegen vifta , e fe le west-mente faceffero al ben medicare , farebbe con alcun danno flata quefta mu azrane . To fo bene , che per gens pezza ne furono da chi c'era alluefesso a quella ufanza y fieramente. Mufimari y e defiderato l'anticé coflume .

uni ritrae da un leggier sospetto, che so avrei, cioè, che egli a forte foife nato di quella gente, di cui fu Ricciardo da Villa nel 1250, e nel 1253, per la fecunda volta. Potestà di Bologna, nel 1257, di Pifa, giacche Bolognefe lo fa il Baldinucci, non fo come, nella Vita di Bruno, Forestiero il Nitieli, quando folo esprime il nostro Novellatore, che egli a Bologna da giovane era stato a Studio. Sottofopra il confiderar, ch' io fo, che Mae-Aro Simone vantava, the it padre fuo fu gentiluomo in contado, e che egli stesso avea per madre una da Vallecchio, non me lo lafeia credere nè quale lo afferifce il Fioretti , nè Bolognese come il Baldinucci . Dopoavere avvertito que le due difficoltà, un'aitra le ne va a incontrate di Benedetto Varchi, che nel suo Ercolano alla pag. 80. lo domanda Maeitro Simone da Vallecchio, quando era da Villa, e per madre, come 6 dilse poc' anzi, nasceva di quelli da Vallecchio.

Quanto alla verità del fuccesso, basti per ogni testimonianza, che si potesse addurre, l'asserto, e con eifo gii sperimenti del Baldinucci, allorche nella Vita di Bruno di Giovanni , che fu uno de' principali attori di questa Novella , e intieme di Nello di Dino altro Pittore, scriffe: Da e loro altrettanto redicolosi, ananto Brans estrovaments prefe materia il nostro celebre favoleggiatore Giovanni Boccaccio d' arricchire il fuo Decamerone, impiegando la sua penna in dar notizia di loro anche ai postera. Ne sia che dica, che le cose, ch' es raccontà di costuro , soffero pure envenzioni per abbellimento de' suos serette, perché non solo suppiamo nos di cerso per molts sudubitats rescontre, che surono al Mondo quests tali nomini, de' quali ei parlò; che egli non averea nominati su cose tale, s' elle non fossero flate vere ; ma io stesso vicercando fra l'antiche Scritture, bo ritrovato estere anche veriffime alcune delle più minute cirflanze, che egle ci propone ne' suoi racconti, come potra nelle notizie, che bo dato di Calandrino, ciafibeduno medere a fuo piacincento.

## Sto DELLA ILLUSTRAZIONE

Perchè poi entra bellamente nel racconto la pesfona di Buonamico Buffalmacco, convien fapere, checostul, siccome Bruno, stavano di Casa, per asserzione del Boccaccio, in vicinato di Maestro Simone, cioè aldire in Via del Cocomero. Riferisce anche l'abitar quivi Bruno il Baldinucci, non racendo, che fi feoperfe in quella contrada un opera del pennello di Buonamico in una Immagine di Maria, che da noi fi dice delle quattro lampane; del che abbiamo parlato di fopra. Scrive adunque Era in ques temps in Firenze, ed abitava nella via. del Cocomero vicino alla cafa di Buffalmacco, e di Bruno un certo Mediso Bolognese chiamato Maestro Simon da Villa, nomo de cervello el groffo, e donzanale, chepiù non fi può dire, e avria creduto, ch' e' fapessero volure gli afini, come gli uccelli. Coffui per sun svenevolenna avendo dato alle mani di Bruno, e per opera dello siesso anobe de Buffalmacco su da essi così ten pelato, quanto mas ultro tale, che veniffe loro fra l'agna; ed oltre a esò feccongli quel tanto refaputo feberzo di dargli 🦶 eredere de volergle fare aver per moglecuna gran Dama da lero emmagenara, alla quale avevan dato nome la Contessa da Coustlare, e doso efferficon varie beffe, che gli fecero, prefi gran pufto di lui , finalmente col farlo nel più feuro della notte cadere in una gran fossa di brutture, fu dato fine al trattato. Per coftus dunque fece Bruno quanto dice il Boccaccio, parlando del continovo mangiare, che queste Petiore facevano alle spese del Medico.

Indizio del tempo non si può trarre dalle appresso parole del Novellatore: Dovete adunque, disse Bruno, Maestro mio dolciato, sapere, che egli non ha ancora, guari, che in questa Città su un gran Maestro in Nigromanzia, il quale ebbe nome Michele Scotto, perciocabe di Scozia era, e da molte gentiluomini, de quali pochi oggi son vivo, ricevette grandissimo onore; e volendos de qui partire, ad instanzia de prieghe loro, ci lasciò due suoi sossicienti Discepoli, a quali impose, ebo ad ogni piacere di questi sotali gentiluomini, che

enorate l'avevano, fossero sempre presti. Nella Libreria Magliabechiana vi ha un' Opera fattami cortesemente offervare dalla gentilezza di chi va quella distribuendo con bell' ordine, e con immensa applicazione facendone gl' Indici, vi ha un' Opera, diffi, in cartapecora a penna Autore Leonardo Fibonacci Pilano composta , dic' egli stesso, l'anno 1202, ed emendata... da fe l'anno 1220, ful bel principio della quale dice il Pilano: Scripfistes mebr, Domine me, & Magister Michael Scotte, summe Philosofe, ut Librum Ge. qui dudum composui, vober transcriberem. Ma da me sul bel primo si dubita, se col nome di Michele Scotto sia stato veramente un folo, o più, poichè un Michele Scotto è dal Toppi, e dal Mazza creduto Astrologo Salernitano: d' uno si ha, che fosse Fiorentino, raccontando nella-Prefazione a Leone Urbevetano il chiariffimo Sig. Giovanni Lami nel parlare di un testo contenente la Cronica del medefimo Leone, ed altre cofe: In quorum. fine versus quidam Magistre Michaeles Scote de Florentea, at feribitur, Sedulis, & Oveder leguntur, sum fabularum quarumdam explicatione &c. Di un Michel Scoto fi dice da Giovanni Balco [ de Seripi. Anglia ] e dal Pitleo [ de rebus Anglis ] che egli era Inglese, anzi secondo altri, ch' egli su veramente Scozzese. Dante Inf. XXI.

Quell' altro, che ne' fianchi è così poco Michele Scotto fu, che veramente Delle magiche freds seppe el giueco.

Sovra del qual paíso Cristofano Landino va scrivendo: Alcuns voglismo, che questo Michele susse Spagnuolo, la consuctudine de' quali in que' tempi era portare vestementi molto assertati, e cignersi stretto. Onde voglismo, che per questo dica: Che ne' sianchi è così poco. Alquanti dicono, che su dell' Isola di Scozia; e però lo chiama Michele Scoto. Ma tutti conchiudono, che suste ottationo Asserbele Scoto. Ma tutti conchiudono, che suste simo Astrologo, e gran Mago. E spesso convitava sunza alcuna preparazione de vivande; e dipoi in sull' era del

mangiare constriugewa spiriti a condurle di diverse luoghi; e diceva: questo viene dalla cucina del Re di Francia, e questo di quella del Re d Inghilterra... Fa Ajirologo de Federego Secondo, e a las ferefee un. Libro, el quale Benvenuto afferma aver letto, el in quello dico aversi notizia di molti segni della nitura... Predifie a Federigo, che morrebbe in Firenze, ma ingannollo la equivocazione del nome; imperocche nonmor) nella nostra Città, ma in Puglia in un Castello detto Firenzuola. Io stesso ho veduto Michaelis Scoti gerum naturalium perferutatores secreta natura, il cui Proemio è indirizzato ad Dominum Fridericum Imperaterem. Ma tornando a Dante; così sopra di esso Benvenuto da Imola: Heie Vergelius notas alsum... divinatorem latinum modernum Michaelem Scottum, famolum Altrologum Friderici II. de quo sam toties dictum eji, & dicetur. Et nota, quod Michael Scottus miscust Necromantiam Astrologia: ideo creditus est dicere mulia vera. Pradixit enim quadam de Civitatibus quibuflam Isalia, quarum aliqua verificata videmus; ficus de-Mantua pradicta, de qua dixit:

Mantua, ve tibi, tanto dolore plena! Male tamen pradixit mortem Domini fui Friderici, cui pradizerat, quod erat moreturus en Florentia; sed mortuus est in Florentiola in Apulia. Et sic Diabolus quass semper fallit sub aquivoco. Michael samen dicitur pravidifie mortem fuam, quam vitare non potuit. Praviderat enim se moriturum parvi lapilli casu in caput fuum. Ideo sibt providerat, quia calatam ferream semper sub caputeo ad evitandum talem casum portabat. Sed semel dum intrasset in unam l'oclosiam, in qua pulsabatur ad Corpus Domini, removit caputium cum calata, ut bonoraret Dominum, magis tamen, ut credo, ne notaresur a vulgo, quam amore Christi, in quo parum credebat. Et ecce flatim cecidit lapillus super caput nudum, & parum last cutim. Quo accepto & ponderato, Misheel reporit, quod tanti orat pouderes, quante pravide-P48 -

par. Quare de morte sua certur, disposuit rebut suit, & es entnere mortuur est. Con tutte queste favolette Federigo II. morl l'anno 1250, e perciò il narrato fin què di Michele Scotto, che fu suo Astrologo, e potette pochi anni dopo all' Imperatore morire, non fiffa il tempo dell' avvenimento presente della Novella. Sopra costui si odano pur qui i Deputati nelle Annotazioni al Decamerone: Cost certo para la pigliaffe il buon Comentatore parlando di Michele Scotto , il qual luogo perche è pieno di belle parole, e fa alla Novella del Maestro Simone, oltre alla confermazione principale del luogo de Dante, non fard fuor de proposito porlo qui tutto. Des dunque cos). Del qual si dice una novella tra le altre; che effendo egle in Bologna, e mangiando in brigata di Cavalieri, e di Genteluomine, quando elle metteva tavola per la sua vicenda, niente in casa sua apparecebiava, ma avea spiriti al suo comando, e li faceva recare la vevenda, una parte della Difpenfa del Re di Francia, una parte del Re d' Ingbilierra: le tramessi di Cicilia, lo pane di un Signore, il vino di un altro, così li confetti, e questi in imbandizione dava a sua brigata; 🥧 poi dopo si crbo raccontava: del lesso su mostro este si Re di Francia, dello arrosto quello d'Inghiterra.

I medetimi Deputati notano, che credono alcuni a che Cavalter bagnato sia nome sinto da quei piacevolissimi Dipintori; ma la bisogna pussa altrimenti, perchè Cavalter bugnato è una propria sorse, e la più onorata, ebe susse allora, di Cavaltersa ec. Erano dunque allora i Cavalter Bagnati i primi in onore, e si dava questo Grado con grandissima pompa ec. In un bagno per quesso sollennemente apparecchiato in Chiesa, erano da altri Cavalteri bagnati, che erano i patrini in questo atto, e di quindi tolto, lo riponevano in bianchissimo letto. Veggansi le Cento Novelle antiche Nov. Li, la Vita, di Cola di Rienzo, e il Ditirambo del Redi sopra tutto.

Questi stelli Deputati, prima che eschiamo di discorso, fanno vedere, che in quattro Testi principali Ttt del

# SIA DELLA ILLUSTRAZIONE

del Decamerone mancano tre versi, lo che essere seguito in altre Novelle affermano; talche egli stettero alcuna volta dubbi , se nel principio fusfeto peravventura ufciti fuori, e dal medetimo Autore; duoi Telli, l' un prima, e l' altro poi, e l' ultime in qualche. posellina, come sarebbe quella, diverso dal primo: o pure se son quelle di tali aggiunte, quali trovarono tante, e tante volte in tutto il Decamerone, che fel'aveifero dovute notare tutte, ne avrebbero fatto ( fon loro parole ) un volume. Quindi è, che in alcun testo da me veduto mancano, qualunque ne sia la cagione le parole sopra il Medico, che a Bologna Hato, e crescinto era, e sorse per effere state stimate repugnanti a quelle di sopra: i nostri Cittadini da Bologna ci tornano ec. tra' qualè un Maestro Simone da Villa ec. Dottor de medicine, secondo che egli medesimo diceva, ci ritorni). Dal che si va indagando, perchè il Baldinucci a ed il Nisieli abbiano creduto il Maestro, Bolognese anzithe no.

Anche dalle notizie di questi Pittori non si chiarisce se prima del 1300, in cui dipigneano, o pur dopo feguisse l'accadimento presente. Ma il nominarii qui le Donne di Ripole in Via della Scala, non dispregevole indizio ne dà, mentre queste dopo la dimora nel Monastero di S. Iacopo di Ripoli suori della Porta a San Niccolò, facendo un baratto con Giotto, e Arnoldo d'un altro Arnoldo Peruzzi, di alcuni pezzi di terranel popolo di S. Marcellino di Ripoli, riceveronne da essi settanta stiora di terreno nel popolo di S. Lucia di Ognissanti, e vi edificatono il Monattero presente di Ripoli in Via della Scala, ove tornarono ne' 16. di Febbraio 1300. all' uso Fiorentino. Si ponga altresi mente alle parole del Novellatore in su uno di quegli avelli rilevati, che poco tempo ba si fecero di suori a Santa-Maria Novella; mentre elli furono edificati per las maggior parte l'anno 1314, e alcuni poco tempo prima 🧸

Mi-

Miglior segnale ne dà peravventura la denominazione di S. Maria della Scata verso il Prato d' Ogniffanti, mentre questo luogo non si potette domandate così prima dell' anno 1316, mentre, giusta l'afferzione del celebratissimo Senator Carlo Strozzi: Maestro Cione del q. Lapo Legnaiuolo (1) del popolo di S. Maria. Novella de Ferenze l' anno 1316, donò allo Spedule de S. Maria di Siena posto dinanzi alle scale della Chiesa maggiore di detta Città di Siena, due Case con sedici letta, una delle quale Case era deputata per ricevere è povers uomini, e l'altra le povere donne pellegrine, ed altre Cafe, Camere ec. Il medefinio anno 1216. lo Spedale della Scala de Siena ottenne dalla Signorea de Firenze di poter fare uno Spedale nella Citta de Ferenze, sinule a quello de Siena. Fu fondato, e dotato da Csone Pollini da Firenze, per ricevere i poveri infermi, ... ancora bambini. Quindi è, che vi fu posta l'appresso memoria fotto I Arme de' Pollini

ARME DI CIONE DI LAPO DE POLLINI D. ESTO PIETOSO LOCO FONDATORE E DOTATORE P LI POVERI MESCHINI.

D'modoche si può concludere, che oltre al 1216. si

facesse la segnalata bessa a Maestro Simone.

Lodovico Castelvetro nella Parte principale seconda della Poet'ca d' Aristotile vorgatizzata a car. 95.
ragiona così dell' attiszio di questa Novella: Bruno comincia a mestrare quanto gran cosa sia rivelare i secreti dell' andare in corso, dicendo: Egli è troppo gran
secreto quello, che volete supere, ed è cosa da disjarmi, e da caeciarmi del Mondo, anzi da farmi mettere in bocca del Lucisero, e soggiugnendo: da San Gallo, con questa giunta, e disserenza tra Lucisero, e
Lucisero, tira la grandezza del secreto in nulla. Il
Ttt 2

<sup>1</sup> Il fuo bufto fi vede nello Spedale degli Innocenti, dove fu tra-

Sanfovino poi nella dichiarazione de' Vocaboli del Boccaccio: Lucifero da San Gallo. Era questa Chiesu tredice anni sa suor de Firenze, e nella sacciata aves dipinto il Diavolo grandissimo con più bocche . taonde i fanciulti avean grandissima paura a vederlo. Scriveva adunque il Sanfovino verso il 1542.

O Maestro mio, diceva Bruno, to non me ne maraviglio, che io bo bene udito dire, che Porcograffo, e.

Vannaccena nou ne dreon nulla.

Il Moha nel Capitolo de' Fichi era le Rime del Berni Tom. II.

Questo segreto così degno, e raro Maestro Simon studiundo il Porco grasso Scoperfe a Bruno, che gli fu sì caro.

La Donna de' Barbanicebi, dice il Sanfovino, cheè parola butiesca. lo poi trovo Barbanicchi nel Burchiello in quel Sonetto, che comincia: Audundo fuor l' altra fera a follazzo, spiegato insieme con diversi altri con abbondevolezza d'acrudizione dal nostro Siga

Gio: Antonio Papini .

Il Cav. Salviati così ferive nel Libro I. Cap. XIV. de' fuoi Avvertimenti: La Contesta a Civillari. Così en tutti, fuor di questa tutte l' altre volte l' ba nominata di Cevillari ; Forse perché di sopra il luogo di Civillari, come graridizione, e dominio della Contessa, ed in quel caso, cb' è proprio delle cose, che fon poffedute da chiech? fit, secondoche fi dice, il Conte di Monforte, il Conte d' Anguersu, il Conte di Proenna: e qui non come dominio, ma come tirolo noma il predetto luogo, il qual peravventura, non di Civillari, ma a Civillari si chiamava comunemente; come surabbe a dire il Ponte a Civillari , la Fonte a Civillari , la Nave a Civillari; e come ne' nostre tempi; la Fonte. alla Ginevra, la Volta a Lepnaia, la Nave a Camasone. O forse era de quei nomi, che der si sogliono nell' un. modo, e nell'altro; sì come oggi la Pieve di Cercina, e la Pieve a Cercina: la Pieve de Monteloro, e 14.

e la Pieve a Monteloro, e molti altri di quella,

gnifa.

Non tralascinsi per ultimo le offervazioni su questa Novella di Udeno Nisieli, o sia Benedetto Fioretti, quantunque egli la tiri ad invenzione, e non anzi ad istoria, com' ella è. Dice adunque nel luogo fopraccennato: Inducibile artificio, e fuatiffima ridicolofica & quivi nella emetazione di Brano , Buffalmacco, e el Medico in parlare consorme a' sopraddessi ammaestramento Chi, A chi; aggingaici Di che per accomodarlo allo Scrittore. Ragiona il Medico, e dice, che andrebbe per tervigio de Bruno da Firenze a Peretola, non fagendo come forestiere, e come gosso, che en an ora si farebbe quel viaggio per la vicinità di que luoghi. Dipoi promette de mettere a sovvallo en quella cuecagna una ferva da Cacavinciple prezolata fin a diece bologume groffi. Nota qui la perfona, il parfe, la valuta col fuo addiettivo, e ammira, e ridi. Ma come ridicolamente. si vede goffeggiare nelle sue millanterie; come d'aver un vifo come una rofa; che pli stanno ben le gambe in fu la persona; d'effer un bel canterino di barzellette; d'effer de contado e genteluomo; de poffedere aruch per lire presso a cento di bagattini ; d'esser tanto dessais che moven ciascuno a riso [ matricolandisi per na uccellaccio da follanzo] d'effer tanto brano, che fece forna una notte a una femminuccia triffanguola, e nana, d'efser tollerante del freddo talmente, che di notte forzate a levarfi, non adopera fe non un farfetto, e un pelleccione [ ripari, che farebbon troppi nella Scitia. ] Ora-Prune, e Buffalmacco ragionano al Medico trattandolosempre de barbagianni col parlar goffo in propa, dendogle dello allocco pel capo con tetole infamatore, che æ Int come stransero parenno de oncre; narrandogli appresso nome de lucghe, e de persone, che en quel tempo devenno effere in Errenze parte fignificative de cofe laide, ... disoneste, e burlevoli; parte erano luophi propri, ma incognition e maravigliofi al Medico; parte inventati ver-

far Calandrino Sua Eccellenza. E fono cotali: Cofa da farmi mettere in bocca del Lucifero da San Gallo, Vofira qualitativa mellonaggine da Leguaia, Maestro mio dolciato, Zucca mia da fule, la Donna de Barbanicchi, la Reina de' Baschi, la Imperadrice d' Orbec, la Ciancianfera de Normera, la Semifiante de Berlinzone, la Scalpedra di Narfia, la Schmehmurra del Presto Giomanni, che ha per me'il c...le corna, la Gumedra del Gran Can dal Tarefi, la Contessa de Cevellare ( Inogo dove si scaricavano le immondizie de destri) e però con opportuno artifizio siravolge Catalogo in Calattario; e dice. Cavalier bagnato, e Renderle iributo a fuon di naccare, cio? de coregge; e Andare ad Arno a lavarfi à piedt, ctoè Deporre le some de fiffatte schifiltà, e La fua dimora effere in Laterina; fimilmenta Il Tamagnin della porta, Don Meta, Manico di scopa, lo Squacchera, la Verga, e il Piombino, sono appartenenza di questo esereinio, benebe to fia & un credere, che molti fogranneme es fieno de gente vele, che allora fi dovevano insendere. Ma questa è bella: Quando noi vogliamo un mille, o nue dumila fiorini da loro, noi non gli abbiamo. Confonde, e pone in dubbio per via della negativa quel ch' era vero su effetto, ma su apparenza parea il contrario rifpetto alla groffolante de colui. E quest attra: Le vostre parele trarrebbono le pinzochere degli ufatti. Dove fi scorgono due cose, l' una impossibile, che dice di trarre le pinzochere degle ufatti, traendofi gli ufatti alle pinzochere; l'altra è contraria , perocchè quelle donne dovenno su quel secolo, siccome ancora salvolta si vede, andar sempre scalze. Cori . Calterita fede l' apparar Pa, bi, es in ful mellone. E Porco graffo per 170erasso, e Vannaccena per Adicenna, tutte cose dette a ropefiso per dare indizio della cafironaggine del Dottore: fermando su parte anche si coffume de coloro, che parlavano come idioti, e materiali. Quanto allo Scrittore, egle trapafia i termini dell' artifizio umano. In prima deferive que! Medico efter curiofiffimo in fapere s fatti d'al-

# DEL BOCCACCIO PAR. II.

a altri, segno evidente di stolidita qual era in lui; Sant' Agostino d' Agone Cristiano 31 Omnis anima indo-Ela cursosa est ), Teognide:

33 Stultus est qui meam quidem babet mentem in custodiis,

32 Suam vero ipsius propriam nibil curat 39 Sentenza adombrata da Plauto nello Stic. Se. Famem . Orazio pi/t. 19. lib. 1. e Plutarco d. Curiofità, ammonifeone, che simil vizio va sempre in compagnia della. Garrulità, la quale anch' esta è segnale mfallibile de poco intelletto. Quindi avviene, che il Medico fusse unche molto credulo, e opportuno alle beffe, e agis suganni; sopra che tutta la piacevolezza di quella favola. si sonda. Il dipignere un orinale sopra l'usero del Dottore, e nella sua loggia la battaglia de topi , e delle gatte; il dire , ch' egli a pena supea meditare del lattime e fanciulli, con lo introducimento di tanti, e el ben. formate verisimili da incalappiare una golpe, non che un. pecorone, con lo scioglimento si beh tirato; il continuo largheggiare su' nuovi concetti, e parole, e digressione per obbligarsi l'accenzione, la grazia, e l'applicuso del lettore, e farselo schiavo in catena, son tutte cose da. incoronare st grand nome sopra qualunque mitologista. Greco, Latino, Toscano, passate, presente, e suturo.

Filippo Buonaventuri fra gli Accademici della Oruzfca appellato il Secco, recitò, quando che fosse, nela l'Accademia stessa una Lezione piacevole sopra la Novella del Maestro Simone in corso, dove con salderagioni mescolate con ischerzi disese il buon Medico dall' essere troppo credulo stato per ire alla sua Conteisa; ciò che si ricava dal Diario del Trito, vale a

dire del Conte Piero de' Bardi.

# Giornata VIII. Nov. X. Una Ciciliana ec.

### C A P. LXXXII.

On Vincenzio Borghini affericce, che la presente Novella di Niccolò da Cignano appellatosi Salabaetto, e della Siciliana su presa dal Boccaccio e dalla Novella LXXIIII. del Novellino antico, e sì ancora da un Libro Latino, che correva in quei tempi. A quest' oggetto stimo io necessario il riserio quella, ed il titolo, per dirlo così, è tale: Qui centa di certa, che per cercare del meglio, perderono il tutto.

Uno s' era messo a scrivere tutte le follie, e le sepidezze, che si facessero. Scrisse d'uno, che s' era sassitato ingannare a uno Alchimista, perchè per uno gli avea renduto il doppio di quello, che gli avea dato; o per raddoppiare più in grosso, gli diede L. siorini d'oro, ed egli sen' andò con esti: andando questo ingannato a dui, e domandando, perchè l'avea schernito così, e dicendo: Se egli mi avesse renduto il doppio, come dovea, ed era usato, che avrebbe scritto, rispose: Averencied era usato, che avrebbe scritto, rispose: Averencied era este e messovi lui.

In questo modo Messer Lamberto Rampa, avendo donato ad un giultare Proenzale uno siorino d' oro, e quells scrivendo, che 'l volca poter contare, che gli sa-cesse cortessa, disse: Se so l'avessi saputo, avret dato più, e con questo intendimento gli tolse il storino. Poi disse: Ora scrivi, che so se l' bo risolto, che lo mi terrò in maggiore onore.

Molte volte se conduce l'uomo a ben fare, a speranza di merito, o d'altro suo vantaggio, più che propia virtù; per ciò è senno da cui l'uomo vuole alcuna cosa, metmetterlo prima in isperanza di bene, anzi che saccia la domanda. La vecchia consigliò, che non potea riavere, un suo tesoro, che gliel negava, a cui l'avea accomandato, e gli sece dire a uno altro, che gli volca accomandare un gran tesoro in molti scrigni, i quali cominciando a sargli portare, diste a colui allora: Vieni, e domanda il tuo, ed allora gli ristitui a speranza dell' altra maggiore accomandigia, non per propia lealtà, e virtude; e per ciò si trovbe schernito, che gli scrignè cominciati a portare si ternaro in dietro, e quegli, che erano portati, si trovaron voti di quello, che credea: è su ragione.

Passo ora ad altro. Così s' incominciarono le 'ndizioni a mutare. I Deputati: Il motto è preso dall' uso de' Notaj, che sorzati per legge antichissima a metter ne' lor contratti queste benedette indizioni, che ne loro, ne altri sa oggimai più che si siano, o che s' importino, e perche le si mutano id di Settembre, e a mezzo il mese, cioè in tempo non segnalato da poterio tenere a mente, come se sosse se merbigratia in capo d' anno: come s' accosta il tempo, se lo vanno ricordando, e come bandendo fra loro, mu-

tatur inderso.

Ecco, se tu sussi crucciato meco. Qui nota il Mannelli: Credo, che voglisi dire: Se' ti tu forse crucciato meco?

Egidio Menagio ne' modi di dire Italiani, riferifce' questo del Boccaccio: Chi ha a far con Tosco, Non puole esser losco.



Gior.

# Giornata IX. Nov. 1. Madenus Francesca.

#### C A P. LXXXIII.

A Buonaccorfo Pitti Fiorentino nato l'anno 1254. si scrive di se nella Cronica a car. 19. Sendo in quello stato, e innamorato de vedere, e d'udire mua Donna, che chbe nome Monna Giemma, moglie che fu di Iscopa di Mester Riniers Chavicciule, e figlinola de Geovanni Tedaldeni, adevenne, che fendo ella a una Munistero fuori della Porta a Pinti, io passando fu' envitato da' suoi parenti a merenda: accettai . Achadde ch' io chbi destro di parlarle da parte , pure mella presenzia di molte, e onestamente le dissi: lo sono del sutto vostro, e a voi su raccomando. E se tu se' mie, ubbidirestimi. s' io ti comandassi ? mi rispose ridendo . Diffi: provatelo, e comandate. Rispose, e diffe: Or wa per mio amore a Roms. Tornas a chafa, e si fecondo di montai a chavallo, e partime to, e uno fami-glio, funza dire a chafa, dot' io m' andessi. Elemplificano gli Annotatori di questa Cronica il fatto così dicendo. Espezo di quei tempi per levarsi modessamente à addoffo la seccappine à un amante profontuofo. Cost M. Francesca de Lazzari de Pistois tento de levarse a attorno Rinneccio Palermini, e Aleffandro Chiarmoniefi, facendo entrar uno in sepoltura per morto, e l' altro per quello trarne . Bocc. Giorn. IX. Nov. I.

Se fu adunque la prefente Novella tenuta per vera, noi fu, come lo penfo, a torto, poiche non manca di verifimiglianza nessuna. Primieramente la Famiglia de' Lazzari [r] in Piltoia gentili nomini in quel rempi; à Chiar-

g Un Sigillo di Zarian Dagueri Lucuari è mella Ruccolta de' Sigila. de' Signora Conti della Gherardesca,

# DEL BOCCACCIO PAR. IL

Chiarmontesi, ed i Palermini di Firenze banditi a cagione d'esser Ghibellini, o d'altro, sono cose troppo' radicate nel vero dell'issoria. Nè io credo impossibile altrest il trovarsi quando che sia, la persona di Scannadio in Pistoia, se pure uopo ve ne sosse per verificare il nostro avvenimento; lo che sarà pensero pur d'altri. La Chiesa de' Frati Minori in essa Città sarà stata quella, mi penso, di S. Francesco, dettasi prima di S. Maria Maddalena al Prato grande.

Anton Francesco Doni nella sua seconda Libreria, porta una Favola, o Novella cavata dal Libro del Cavalier Brettone, ove si narra, che il Cavaliere era in istato di non potere avere l'amore di una Donzella di Brettagna, senza portarle uno sparviere, che stando nella Corte del Re Artu era difficilissimo ad aversi sen-

za un fiero combattimento.

# Giornața IX. Nov. II. Levasi una Badessa.

#### C A P. LXXXIV.

Soggetto di notifimi pregi [ il quale avendo fulle Novelle di Giovanni Boccaccio fatto studio particolare, mi ha comunicato gentilmente ciò, che è andato trovando] di aver veduto in Giovanni Morlino, che diede in luce alquante leggiadre Novelle, che la sua Novella XL. viene intitolata: De Abbatissa, que moniales corripiens, super caput brachas tenebat.

lo poi nel soprammentovato Libretto antico, il cui titolo: Mensa Philosophica optime custos valitudinis, edizione di Parigi a car. 69. leggo: Contigit in quadant Vuy 2 domo

domo Begbinarum [ 1 ] quendam Glericum nocte inventum fuesse cum una; ubi, ad cameram elleur multa alsa convenerunt ad videndum freitzeulum. Quad gudgens una. alia, in cuius lecto adbuc quidam alter Circios iacebat, festinans videndi cupidicate, credens conpermi caput panna consueto, accepia bracca amasti sui, caput suum... cum ea cooperuit, & fie ad locum spectaculi, vel lamenti venit, conans cum aliir plangere at si ipsu nibil de fimile sciret; quam braccam capite suppositam una prospiciens clamavis: O soror, & socia dilecta, quid est, vel quid fibi vult boc fontum, quod apportafte? Illa. ex bic plus confusa est, quim aliera sucia, qua salviata est per simile, cum efret fold in tale delicto dre. Tanto più ha (embianza di vero la istoria nostra, quanto che le parole della Monaca alla Badeifa: Madonna, annodatevo la cuffia, fono passate come in proverbio. Veggati la Risposta di Paol Beni all' Anticrusca a car. 5.

So io bene, che al più sottili critici è sembrata questa Novella alquanto inverisimire, siccome da quel che io racconterò in appresso apparirà chiaro. Claudio d' Herberè più siate rammentato, s' introduce a parlare sulle Novelle del Boccaccio con un Ragionamento tra se, ed Alessandro degli Uberti Fiorentino, del qual Ragionamento su sorse vero Autore Luc' Antonio Ridolfi (2) sacendosene impressione in Lione appresso Guglielmo Rovillio nel 1557. Or a car. 86. così vi si

dice, fulla prevenzione di Novella.

Claud. Alcuni dicono, Alefrandro, che poco acconcia, e convenevole cosa sia, che una Badessa mettendose in capo in luozo de' vels piegati le brache del Prete, una se ne accorgesse, all'averle prima con man socche, e poi al sentirsele in capo.

Alest. Se quei tali, Claudio, l' Istoria di Tito Livio, o la Loica d' Aristotile, o qualche Opera della Sacra

<sup>1.</sup> Bighine fi dicono in un Breve' di Nucolò V. alcune Donne. Religiofe, di cui vedi il Tomo VIII de' Sigilià 2 cer. 12. 2 Di fopra a car. 273. fi rende ragione del noftro opinare.

Sacra Scrittura notare devessero, ove ogni parola è da considerarsi molto, non che si sensimento delle cose, certo so direi, che molto giudiciosumente avestero il Boccaccio ripreso; ma non s'avveggono eglino, che queste, Novelle sono? nelle quali è concesso e parole, e invenzioni su purchè al desiderato intento conducano se di agni maniera. Isheramente usare? bastando solo, che gli accidenti, che ca intervenzono, per dovere sinire la Novella, sieno e piacevoli, e se non vert, almeno in alcuna parte verssimili: ancora che, secondo l'opinione d'alcuni, quanto più sono cotali Novelle dilungi dal vero, cotanto pare, che maggiormente dilettino gli ascoltanti.

Giornata IX. Nov. III. Maestro Simone ad instanzia di Bruno, e di Buffalmacco, e di Nello ec.

#### C A P. LXXXV.

TEr sar qui vedere la verità della presente istoria. riferir voglis foltanto cià, che ferive Filippo Baldinucci nelle notizie di Nozzo di Perino detto-Calandrino, a car. 65. e 66. Venendo ora ad altri particolari de Calandrino, i quali da più luogbi pure del Boccaccio bo raccolte, dico, che è fu nomo, semplice, e di nuque costumi, de grossa pasta ec. Usò praticare più del. tempo con s gid notats degentors Brune, e Buffalmacce, nomini follazzevoli molto, ma per altre avveduts, esagaci ec. La semplecità di costui ba dato luogo al proverbio, o dettato, che dice: Fare altrui Calandrino, e vuol dire: dere ad intendere cose impossibili, e voler che li sii creduto; ed 10 per dar qualche notizia maggiore del Soggetto ne accennerò alcuna così sommariamente, lasciando luogo a che volesse sentirne le particolarita

# 526 DELLA ILLUSTRAZIONE

larità più minute, e più curiose di leggerle nel Decamerone. E dopo vatie cose, cost dell' istesso a carte
67. Una volta a tale effetto gli dichero ad intendere,
eb' egli era ammalato, e poi accordatist con Maestro
Simone Medico, gli secion credere d' esser pregno,
dopo che si suron presi il gusto, che lor parve di questa
besse, l' inferme con una sinta medicina guari, e spregnò, ed essi si goderono col Medico e roba, e danari;
che s' eran satti dare per quella cura: mentre Calandrino, al quale pareva d' aver avuto una buona derrata
d' esser campato di quel male, ne rimase allegro, e a'

compagni più obbligato che mai.

Ricordar qui si vuole ciò, che di Maestro Simone da Villa abbiamo largamente detto nella Giorn. VIII. Nov. IX. ciò che di Bruno nella Novella stessa, e nella VI. e sì nella III. ciò che di Buffalmacco nelle Novelle III. e VI. medefime; e quel che di Nello il Baldinucci [ Notizie di Buffalmacco a 13. ] dicendo, che Nello di Dino, o per dirlo interamente di Bandino, (i trova nominato parimente col nome del padre in un In-Arumento del 1306, al che torna qui bene l'aggiugnere, in prova dell' utile, che si può trarre dall' antico Libro della Compagnia de Pirtori da me falvato, di cui diedi un cenno di fopra a car. 496, che in esso vien domandato Nello Dine popolo S. Cristofano, ma non si dipare chiaro, e senza dispura l' anno dell' ingresso suo in essa Compagnia, che il Baldinucci tiene essere stato il 1350. L' una cola coll' altra confrontando, fi giudicherà peravventura, che potette feguire l'avvenimento descrittori non molto dilungi al 1220.



# Giornata IX. Now. IV. Cecco di Messer Fortarrigo .

#### C A P. LXXXVI.

Rano, non fano molti unni pafrati, in Siena dus gid per età compiuti nomini, ciascuno chiamato Cecco, ma l' uno di Messer Angiuliere, e l' altra 2i Mester Fortarrigo. Li quali, quantunque in molte. altre cose male insieme di costumi si convenissero; in., uno, cioè, che amenduni gli lor padri odiavano y tanto fi convenivano, che amici n' erano divenuti, e spesio n' nsuvano insteme. Ma parendo all' Angiuliere, il quale e bello, e costumato nomo era, mai demorare in Siena. della propossione, the dal padre donata gli era, fentendo nella Marca d' Ancona ester per Legato del Papa. venuto un Cardinale, che molto suo figuore era, si dispoje a volerjene andare a lui, credendone la sua cendizion migliorare.

Per fondamento di vera Istoria nel presente racconto io pongo le parole del chiatistimo Gio: Mario Crescimbeni, e nullameno quelle eruditissime di Girelamo. Gigli Senele come di un paefano di due foggetti principali nel presente avvenimento, mentre egli pone tra gli Uomini di lettere, e primieri Istitutori descrittinella gran Tavola Accademica di Siena , ed altrove :

Cecco Angelieri .

E bene il primo afferma, che l' aver fatto di esso-Cecco menzione il Boscaccio il rende degno di particolar-

considerazione.

Oltreacció la narrazione medelima del Crescimbeni pone in sicuro il tempo del presente accadimento ... Ed eccola colle sue parole istesse:

Creco

#### DELLA ILLUSTRAZIONE **128**

Cecco Angiolieri, figliuolo d' Angioliero nobile Cittadino Sanese, de Famiglia già estinta, quantunque mella nostra lstoria mettiamo en dubbio de che sempo fiorisse, nondimeno certamente viste ne temps stessi di Dante Alighieri, e particolarmente negli ultimi anni del secolo XIII. cavandost dalle sue stejje Rime, che egli si trovò al tempo di Carlo Re di Napoli, e Conte di Provenza, che se fu il primo di quello nome, morì errea el 1289, nel qual anno entrò nel Regno Carlo II. (1) a febbene per più Sonette, che egli a Dante scriffe, e fi leggono nella Raccolta dell' Allacci, è si pare, che foße suo amico; nondemeno da uno assas saterico se riconosce, che su veramente suo emulo, quantunque egli reflaffe per lunghiffimo tratto addietro. Abbiamo pertanto giusta cagione di maravigliarci, che Monfiguor Claudio Tolomei rifersto dall' Ugurgieri (2) affermi, che arrivasse a tanta eccellenza, che pareggiasse non solo Dante, ma anche il Petrarca, il quale fiori afrai dopo di lui. Ora il suo stile alle volte apparisce Toscano, alle volte Lambardo: il che avversi anche l' Occulso Accademico della Eucina appresso P Allacci suddetto (3) si quale mette en dubbio se ciò derive da incostanza. dell' Autore, o da aitra cagione. Amb egli una tal Bichina, intorno alla quale compose; e siccome era uomo facetissimo, così le sue Rime sono per lo psù burlesche : le quali, per quello, che serive Federigo Ubaldene (4) fi trovano nella Libreria Strazza di Firenze (5). Con tutto ciò l' aver fatto de lui menzaone el Boccaccio (6) el rende degno de particolar confiderazione. Ne parla altress sl Bargagli nel Anramino (7) anch' esso con. Zode .

Se-

<sup>3</sup> Caferr. Synth. vet.

<sup>3</sup> Pomp Senel, pag 546.

<sup>3</sup> Lett avanti i l'act aut, dell' Allace, pag. 74. 4 Indie, Poet, Tole, prefill alla Tavola doc. d' Amor, del Barber. 5 Cambia qui l' Ugurgieri riferendo fone appreffo Carlo Sraggi.

<sup>6</sup> Giorn. 9, Nov. 4.

<sup>7</sup> pag. 37.

# DEL BOCCACCIO PAR. II. 529.

Sonetto, che per saggio del suo comporre porta il Crescimbeni.

Sonetto mio, poi ch' to non tropo mesto,

Che vada a quella, che 'l mi cor desta,

Merze per Dio, or ne va ti slesso

Dalla mia purte sì, che hene sin:

E dille, che d' Amor son morto adesse,

Se non m' aita la soa zentilia,

Quando le parli, sì la sta di cesso,

Ch' to ho d' onni persona zelessa.

Dille s' ella mi mole a so servente

Anche non mi s' avvegna tanto bene.

Promettile per mi securamente;

Zo, ch' a zentile cosa se sialmente.

Farollo de bon cor, e léalmente Sì, ch' averd piet d'elle mie pene.

Attele però le parole del Boccaccio, ch' egli fuste, quando il farto fegul, già per età compiuto uomo, e che non erano molti anni paffati, che ciò avvenne, allorche il Boccaccio così scriffe; si può forse citca... il 1226. fiffare il tempo dell' avvenimento, e credere, che il Cardinale dal Boccaccio riferitogi, pella Marcad' Ancona per Legato del Papa venuto , fosse il Cardinale G.o: Gaetano Orfini, al dire del Compagnoni nella litoria della Marca, Preside di quella nel 1326, e di Giovanni Villani Lib. IX. Cap. 349. cosl: Nel detto anno 1226. M. Gianni delli Orfini Cardinale, e Legato per la Chiefu arrivò a l'isu in su sinque galec di l'isani add) 23, de Giugno, e da' l'ésani le su fatto grand' onore ec. Dimorato il Legato in Pifa alquante giorni, il venne in Firenze addi 30. de Giugno, e da Florentini su ricevuto onorevolmente quasi come Papa, a faitoli dono di melle fiorini d' oro in una coppa. Albergò in S. Croce al luego de Frats Minore; e addì 4. di Luglio pruvicò la sua Legazione, e come era Legato, e Paciario in Toscana, e nel Ducato, e nella Marca. d' Aucona.

Gior

# 130 DELLA ILLUSTRAZIONE

Giornata IX. Now. V. Calandrino s' innamora C. A. P. LXXXVII.

A Famiglia de Cornacchini, della quale scrive Giovanni Boccaccio effete flato Niccolò noftro Concit-🗸 tadino, e Filippo fuo figliublo [ diverfo però da quel Filippo Cornacchini, che ebbe il godimento del Priorato l'anno 13 [ 2. ] teneva sue abitazioni all' entrare di Via del Cocomero, la qual contrada ne riportò il nome : laonde standosi ancora (come altrove si accento) di casa ivi pretso Bruno, e Buffalmacco, e Calandrino non dilungi, cioè al Canto alla Macine; e Nello Dini nel populo di S. Crittofano; non il rende le non verifinile il fatto curiosifimo qui raccontato, nel dipignere, che pet Cornacchini facevano questi dipintori in. Villa di lui in Camerata. ( 1 ) Si aggiugne poscia alla verisimiglianta', che gli Storici nostri ce 'l danno per vera istoria. Ed lo pure rintraccio, che siccome Filippo Cornacchini fi scrive dal nostro Novellatore, che egli menaya in Camerata una femmina a suo diletto, che aveva nome la Niccolosa: così sembra, che questa divenisse posela sua moglie, poiche io leggo essere stata fepolta nel 1341- in S. Michel Vildomini Niccolofa de Cotnacchini .

Vengo agli Storici, e vaglia per tutti Filippo Baldinucci afferente, che Bruno di Giovanni (2) fi trova nominato col home di fuo Padre in un Contratto di Ser Ricco Mazzetti nel 1301, e nel 1350, vien descritto nell'antico Libro della Compagnia del Pittori.

& Beldin, Notic di Brun, a car, 37.

<sup>3</sup> Di Camerata fi parlò di foppa u car. 463, ed a car. 458,

Buffalmacco e cioè Buonamico di Cristofano, appellato per soprannome hustalmacco [1] è descritto nel suddetto antico Libro della Compagnia, dicendovisi: Buonamico Cristofani detto Buffalmacco MCCCLI. lo che par, che distrugga il racconto del Vasari, che egli morisse pel 1340.

Nello di Dino [2] ovvero di Bandino, parente, della Tefsa di Calandrino, fi trova in uno infrumento

del 1306.

Calandrino poi, cioè Nozzo, chiamato Calandrino [3] figliuolo di Perino, si trova senza il Padre nel 1301. in Ser Gr.maldo di Ser Compagno da Pe-Icuola: Nogus pocatus Calandrinus Petter , quondame. Permi populs S. Laurentii: e che nel 1320, aveva già avuto un figliuolo da meglie, cioè Domenico, accasato con Monna Margherita del già Baldo di Giunta. Stamaluolo, leggendoti in un Protocollo di Ser Lando d' Ubaldino pur da Pesciuola, che rogò dal 1318, al 1339. Domina Margaritu filta quondam Baldi luncha Stamatole popule Santle Remisse unor Dominice quondam. Nonie vocati Calandrini l'actoris, popule, & Burgs San-Eti Laurentsi de Florentsa. Ma sentiamo il fatto per le parole precise del Baldinucci : Lauorava egli conesti loro nella nominata Villa di Camerata per Riccold Cornacchine, dov' era folite bilippo di lui figlinolo memare una rea femmina. Coffee un giorno appresandofe a Calandrino, più per curiofità di vedere un nomo firavagante, e brutto, che per alcuna affenione, gle fifto gle pechi addoffo, ed effo a lei, e così vecchio come egli era diedets a credere, che ella fosse di se sortemente. mnamorata; di che accortafi la scaltra Donna per sarfi beffe de lui seguesò a guardarlo, prorompendo tala olta in qualche sospiro : sinche egli imbarco. E perche de lungo andare non posè la cofa rimaner nastossa a Nello, XXX 2

n Maldin, Morra di Buff, w eur, 221

a Baldin Notia, di Nello a car. 27.

<sup>2</sup> Balden, None, de Calandr, a car. 45.

Talche attefa la gioventù degli altri Pittori suoi compagni nel lavoro di Camerata, e la vecchiaia di esso Calandrino, che dalla moglie gli venne rimproverata: Vecchio impazzato ec. si può congetturare, che verso il 1325. l'avvenimento qui descritto seguisse; lo che non disconviene coll'afferto del Boccaccio metessimo Giornata VIII. Novella III. Fu, autora non è

gran tempo, un Dipintore chiamato Calandrino.

Quelli poi, che pongono in dubbio fe il Boccaccio vide alcuni non meno eruditi, che antichi Scrittori, facciano reficifione alle parole allufive della prefente Novella. Se Filippo fe n' avvedesse, tutta l' acqua d' Arno non ci laverabbe; giacche in un Testo volgate del 1283. d'Albertano si legge: Che una volta si sonza di mala sama, a ben lavario ha hispano di molt' acqua. E nella versione, untica, ora stampata, d'Arrighetto da Sertimello: A ben lavare colui, il quale con sonze macchie la infamia dinigrote, molta acqua i' affatica. E ciò etiandio volentieri io qui noto, perchè al Salviati parve, che in molti luoghi d'Arrighetto sosse dell' empiro della Fiammetta dei Boccaccio.

Giernata IX. Nov. VI. Due giovani albergano,

#### C A P. LXXXVIII

Rammenta quella Novella Lodovico Casselvetro nella Patte principale seconda della Poetica d' Aristopile, serivendo: Dello inganno procedente per ebbrezza, per sarnesico, e per sogno si vede l'esempio, che die materia di ridere sua l'inneceso.

Giornata IX. Nov. VII. Talas Molefe

C A P. LXXXXX

Alano di Molese, che so crederei, che si dovesse leggere d' Imolese, trovandosi in quei tempi nel Diario del Monaldi Imolese Fei, non so so di qual Famiglia si sosse. Trovo bene il nome di Talano in più Casate Fiorentine; stall' altre in quella che si disse de' Talani. In una Scrittura dell' Archivio di Cestello: 1323. Prete Talano Canonico della Pieve di Carmignano; in altra ivi: 1334. Talano di Messer Decco Giudice. Finalmente Talano si trova ne' Cavicciuli.

Per altro un caso non molto vario da questo si legge nelle Lettere di Vincenzio Armanni Volume III. pag. 164. in una Lettera a Renato di Ceriziers seguito nella samosa Villa del Cataio, nella persona della. Marchesa Lucrezia Dondi Orologi di Padova, moglie del Marchese Pio Enea degli Obizzi.

Fram

# 134 DELLA ILLUSTRAZIONE

Francesco Sinsovino porta la Novella di Talano di Molese intera intera, a riserva del Proemio, che egli se va cangiando, ed è la Novella V. deila sua Giornata II.

Giernata IX. Nov. VIII. Biondello fa una beffa a Ciacco.

#### C A P. LXXXX.

Anno figura non poco nell' accadimento presente Messer Corso Donati, e Messer Filippo Argenti. Parlando uno della tiesta famiglia di quest' ultimo sovra tal fatto, presta tutta la fede a Gio: Boccaccio; persochè ancor not non dovremo dubitare della verità di esso. E' questi Alessandro Adimari Versificatore chiaro del secolo passato (1) il quale dando suori cent' anni sono cinquanta Sonetti sopra più persone della Famiglia Adimari, intitolandogli la Cito, porta prima l'appresso Sonetto: Per Messer Filippo Adimari Cavicciuli, detto Argenti, piveva nel 1250.

Non so, spirito aliser, mentre so savello

Per dure esempso a' posters nascensi,

Se de' tuoi desti, e de' tuoi fatta ardensi

Il parlare, o'l tacer mi sia più bello:

Che se già vide un Vate aspro slagello

Farsa di te sra le sangose genti,

A che più rammentar Filippo Argenti,

Ch' è sepolto in Inserno a Dio ribello?

Pur tacer non vogs' so; non sempre il vero

Cantan le Muse, e sorse sagno accese.

Quel Poeta, co' nostri ognor severo;

Nel

2 Eugenio Gamurcini cita le Morie d' Alexandro Adiouri nelle Fo-miglie Tofcane, ed Umbre.

Nel reste assai d'onor et rende, et rese, [ Psù che il serrar d'argento il tuo destriero ] Che di se serion Danie, e'l Certaldese.

E poscia asserisca in annotazione di esto Sonetto: Iratta di questo Cavaliere, come di persona nobile, e ricca, mà iraconda, Giovanni Boccaccio nella Novella VIII. di Ciacco, e Biondello Giovanta IX. ove nomina aucora la Loggia degli Adimari, e de' Cu-vicciuli con queste parole: il menò vicino alla Loggia de' Cavicciuli, e mostrogli in quella un Cavaliere chiamato Mester Filippo Argento, nom grande, e merbatuto, e sorre, sidepnoso, iracundo, e bizzarro più che altro. Soggiugnendo dipoi: E tutto in se medesimo se rodea.

Anche Monfignor della Casa nel suo Galateo: Bono ancora di quelle persone, colle quali per l'asprezza loro in niuna guisa si dee motteggiare, siecome Biondello pote supere da Messer Eslippo Argenti nella Loggia de Ca-vicciuli.

Sebbene il Boccaccio, per quel, che appaia, nonavrà conosciuto di vista Filippo Argenti, ebbe a memoria Dante, che nell' Inferno ponendolo, come di parte contraria alla sua, così disse di lui al Lanto-VIII-

Tutti gridavano, a Filippo Argenti Lo Fiorentino spirito bizzarro În se medesmo si volgea so denti.

Gli Espositori di Dante vanno assegnando al cognothe degli Argenti questa causa. Cristofano Landini scrive:
Filippo Argenti, secondo che il Beccaceto dice di averenteso da Coppo di Borghese Domenici, su Cavaliere,
della nobile Famiglia de' Cavicciule, a quali sono un,
ramo degli Adimari, tanto ricco, che usani servare i
suoi cavalle d' argento. Quel Comentatore volgate, che
passa per Benvenuto da Imola, serive su questo
luogo: Qui adduce per esemplo la vita superbu, e.

errogante d'uno Filippo Argenti Fiorentino, le qual non ebbe mai alcune atto di vertude nella sua prima vita., ma superbo, e iracondo, e arrogante ec. Tanto sa il Boccuccio stesso nel Comento di Dante pag. 81. Fu questo Filippo Argenti, secondochè ragionar solea Coppo di Borghese Domenichi, de' Caviccinii, Cavaliere ricchissimo, tantochè alcuna volta sece il cavallo, il quale usava di cavalcare, servare d'arrento; e da questo trasse il so-gramome: su nomo di persona grande, bruno, e nerbovato, e di maravigliosa sorba, e più che alcuno altro iracondo, eniandio per qualunque menona cagione. Ba cari 135, di Ciacco non meno, che di Filippo Argenti vi si patla. In Dante stesso, Ins. VI.

Voi, Cittadini, mi chiamaffe Ciacco.

記 dipoi:

lo gli rifpafi: Ciacco, il tuo affanno Mi pefa si, ch' a lagrimar m' invita.

Messer Corso Donati, di cui savellano gli antichi Istorici nostri sul fine del secolo XIV, su l'odestà di Padova l'anno 1288, e morì miseramente l'anno 1308, a... S. Salvi: onde si può assegnare per lo tempo di questo

fatto a un bel circa dal 1270, al 1300,

Finalmente udiamo la Novella anche quanto al tempo, da Benvenuto da Imola scolare del nostro Boccaccio, ful Canto VIII. vers. 42. di Dante. Ed è: Est ergo breviter sciendum, quad tempore Philippi Argenti, paulo ante expulsionem Antlorse, fust in Civitate Florentia Ceateur, maximur gulofus, de quo diclium est supra Cant. VI. & quidam aliur ioculator leccator, nomine. Blondellus, bomo parvulus de persons, sed multum poliing & ornathic, cum caftrie expilorum flava, non habent pilum tortum in capite. His Blondellus una die. tempore Quadragesima, prosectus ad piscariam, volebas emere duas lampredas pro Domino Verio de Circulis y qui tune erat Princeps Partis Alba. Quod Ciaccus videut, accessit ad Blondelium, & petest quid effet. Blondellus subjec fingeit, quod beri de sero tres pulchriores lam-

Esmpreda prafestata fuerant Domino Carfio de Donates » que erat Princeps alterius Partis Rigra. Et dinit quod. edeo emi factebat altas duar, quia craftina die erat daturns prandsum quibnfdam nobilibus: Petens : Ninm vemeet in ? Que Ciacent respondit : Bene seit, quad veniam . Iout erge Ciacent die sequente bora prandis ad domum Domini Curfit, quem repertt aute oftenm fuum cum quibufdam fuir vicinis; Que dinit: bene vadat Ciaccus. Quid vader factendo? Et respondet Ciaceur : Domine , vento peausurue vobiscum . Et ille s Vadamus, quia bora est. Quem autem disenbutsjent. Cincens perpendene, quod nullus eras ibs forenfie, putavis fo deceptum . Sed multo majorem delufionem babuit . quando vidit fe nou babere nifi de (1) ciceribut, & de pisciculis Arni . Et consinuo concepit sacere vindiciam de Blondello. Post pancos ergo dees evet Craccus in Forum, ubi ex alser rebalder eleget mum, qui vefur eft babilis fibi ad id, quod volchat. Et explorans ab eo, si erat bene agilis in pede, promisis sibi naum grossium, fi faceret quad petebat. Imposuit ergo fibi , quad iret ad Logiam Adimarieum, cum une flafco Vitreo en manu, & diceret Domino Philippo Argenti, quod Blomdellus mittebat eum. & rogabat, quod rubinaret fibi illud vas enm fuo vino, quia volebat folatiari rum quibufdam fuit macarines [ 2 ] . Tost ergo ifte ribaldus plene informatus a Ciacco, fequente Ciacco parum a longe. Et fecit ambasciatam Domino Philippo ex parte Blondelli; & flatim aufugit, no illi iam infurgent inneceret manum in. eum. Ciaccus, qui notaverat totum, dedit denarium ribaldo, & recepti flafcum fuum. Et fine mora svit, & invent Blondellum, cui dixit, quod Dominus Philippur factebat eum quart. Quare iple Blondellus sont verfus Logiam Adimariorum. Et Ciaccus sequuius est eum, expellans evenium rei . Sed Dominus Philippus , qui non potnerat contingere baratterium , flabat totus turbatus ,

z nitifi nel Novellatoro: del coce e della forca.

<sup>2</sup> moth tangeri.

de rodebat fe ipfum in anima , entflimaur , quod Blomdellur ad postam aisensur feeiffet fibe bane truffam (1). Et ecce enterem Blondelinm ; ene flatem Dominne Philippus went in occurfien. Et quant Blandellus ignarus frauder falle contra com falntavet illum , Philippur , qui erat corpore magunt, forter, de normofue, tracundur, & indegnaur, dedit fibe eine pugue magnum illum en facie. Et Blondello clamante : Hen mo ! quid oft boc. Domine mi ? Philippus apprehendens eum per erenes . abielto caputto, fulminabat super cum maun, & lingua. elemabat : Proditor ' bene videber, quid eft boe . Quare rubinare mittit to ad me ? Bene rubinabo te . Videorno tibi puer seridendus? Et fic dicendo freget fibe cum pugnit fuer, qui videbantur fibe ferrei . totum vifum, & totum caput repilavit , volutande ipfum per lutum. Et enm tante furore repetebat verbera. quod nunquare potuir Blondellus dicere nuovo verbum ad peram fut execufationem. Demun quem multaffet eum. multis buffer, niults souchrrentes cum maximo labore extraxerunt illum de manibus fuis, & dicebant Blondello. quod 19fe fatue egerat muttendo Domino Philippo ribaldum cum flafto de truffir , quia bene debebat ftere . quod Dominus Philippus won cear bomo, mottezandus . Blondelins antem plorans, encujabat fe, quod numquam. miferat ad eum pro vino. Et flatim cogitavit, boc fa-Elum fuifie opera Ciacci, quia folicitaverat eum, ut iret af Dominum Philippum. Deinde refocillatur , reverfus eft domum , ubr pluribus diebus fleist , unia nom potuit apparere, trafte & dolens . Tandem egredient occurrit Craeco, qui persont, quale fuerat venum Domens Phelippi. Blaudellus respondit : Vifie fuissent tibi lampreda Domint Curfit . Time Ceacent fubrident dixet : In te. mundo flat, fe veles, mibe dare tam bene ad bebendum . Ad propositum ergo unde, qualiter Philippus Argenti pro and vana buffa diffratiant crudeliter vilem bomuncionem. per lutum cum furore... Al.

Al costume, e mestiere di Ciacco alluse il Burchiello nel Sonetto, che incomincia:

Amico, io mi parte non meno offeso,

dicendo :

ì

Nondimen non lasciar l'uso di Ciacco, Segui Venere, e Bacco.

Riferisce quella istoriella di Biondello, e di Ciacco Francesco Tatti, o si voglia dire Sansovino, nella Giornata II. Novella VII. della fua Scelta, con tutto che non dica di cavar quella, ed altre dal nostro Autore. Il medefimo por ne' luoghi, ed Autori, da' quali il Boccaccio ha tolto i nomi ec. scrive: Ciacco fa nostro Cettadeno, ma parafito, e geloso oltremodo, a quantunque egli soffe notato di cotal vizio, nondimeno era molto intendente. delle cose del Mondo, e avea bonissimo discorso in tutte le cose. Però Dante nel VI. dell'Inferno l'introduce a predir le cofe future della Città, come colui, che praticando co più potents Cittadini intendeva, fempre qualche cosetta. Il Landino ne favella a lungo nel detto VI. di Dante. Mester Neri (e scambia volendo dit Viers ) de' Cerchs fu Cavaliere, e Capa della Parte Bianca, alla quale egli dette ricetto, ve-nend' ella de Pestoia, id ove ella avea avuto principio . Messer Corso Donatt all' incontro fu capo della Nera, e se si fuo port quieto anime avesse saputo moderarsi, sarebbe stato degno d'essere annoverato tra' più notabile Cittadine della noffra Città . Di questi fa. menzione il Villani, Dante, e Niceolò Machiavelli nella fua Istoria. Messer Filippo Argenti fu Cavaliere, ma. nomo, in cui l' ira non avea freno ulcimo, bestiale, terribile, e bizzarro.

## 549 DELLA ILLUSTRAZIONE

Giornata IX. Nov. IX. Due giornani.

#### C A P. LXXXXI.

Uesta Novella viene ad essere la IX. della seconda Giornata di quelle cento; che Francesco
Sansovino scelse da più nobili Scrittori della
Lingua volgare, delle quali molte volte si è favellato.
Fece egli di quelta, come di varie altre del Boccaccio,
col mostrare di non averle prese da lui. A questa
pertanto, come all' altre, andò mutando il Proemio,
o sia Introduzione.

A questa non ho io cosa da apportar Instro, o pregio alcuno.

Giornata IX, Nov. X. Donno Gianni.

#### C A P. LXXXXII.

Se il tempo dei presente successo, e insieme il luogo ci sacciamo a indagate, sembra, che avvenisse
l'anno 1346, ponendosi da noi mente allo stretto significato delle parole del nostro Novellatore :
L'altr'anno su a Barletta un Prete; e ciò viene a
dire Barletta in Puglia. Ai conti però di Claudio Fouchet menzionato da noi parecchie siate sulla notizia,
e sull'approvazione, che ne dà Monsig. Fontanini,
potrebbe essere accaduto sorse qualche anno prima,;
tanto più, che le parole l'altr'anno, come quelle
l'altro giorno, si pigliano assai più largamente di
quel

quel che fuonano. Ecco il racconto mutilato in alcuna parte per fervare la dovuta modestia. Rutebeuf fut un Menestrel, du quel ou trouve plusieurs fabliaux ( c' est a dire, contes de plaisir & nouvelles ) mis en vime: & encores des plainter de la Terre sainte adresses an Roy S. Louis, le Conte de Poitiers, & la noblesse. de France: pour secourir Messire Geoffroy de Sargines vaillunt Chevalier, qui la defendoit à son pouvoir, Gc. Il a fait en vers la Vie de S. Elizabet de Turinge. qu' il presenta d'Isabet Royne de Navarre &c. C' est luy ( a mon advis ) qui a fait le fableau de Clerc, le quel ne pouvant persuader a une dame, qui n'estoit des plus sages, qu' elle ne pourross voler suns ailes & plumer : fece tutte quelle cose, che narra il Novellatore nostro. (1) Je ne say doute, que ce sabel n'ait donné occasion a Bocace de saire la X. Nouvelle de la IX. Journee de fou Decameron.

Rutebeuf a wescu longuement: & le plus sous le Regne de S. Louys. Toutefois par un de ses oeuwres st

samble qu' il soit venu jusques a l' an. 1310.

Fa menzione di questa Novella Ortensio Lando ne' suoi Paradossi, nel modo, che tocca ancora della Novella I. e della VI. della Giornata IV. di cui noi non solo per brevità abbiamo tralasciato di parlarne; ma ancora perchè il Lando ne' suoi Paradossi, ed ingoni altro luogo, ove ragiona del Boccaccio, non si palesa di ciò Autore.



Grore .

Pelle Vito de' Santi Padri fi legge, che fu trenata a un Santo-Padre da' parenti una fanciulla 1 ch' era diventata una cavalla v. il Paffav, pag. 243.

Giornata X. Nov. I. Un Cavaliere serve al Re di Spagna.

#### C A P. LXXXXIII.

NOn buona pace di Francesco Tatti appellato il Sanfovino, ne' luoghi, ed Autoti, da' quali il A Boccaccio ha tolto i nomi ec. così scrivente: Alfonfo Re de Spagna fu l'anno 1143, al temps de Corrado Imperadore. En elesso Imperadore, ed era molto favorito da' Guelfi . Dicono, abe fi dilettò fommamente di spendere, e accarenava gli nomim, che valevano, taonde la sua fama a que temps trapasto quella de ciafeuno altro Signore; Appretto l' anno 1220, farebbe. mio parere, che fosse seguita la gita di Messer Ruggieri de' Fiegiovanni in Ispagna . E per darne i motivi, prima perche tale è il tempo a un bei circa, che delle Ittorie raccontate dal Boccaccio le più noi troviamo effer feguire. Secondariamente perciocchè quando il Boccaccio dice appreffo Alfonfo Re di Spagna, fi vuol intender quello, che par allora viveva., cioè Alfonso Undecimo; giaechè la lode, che ad Alfonfo il Novellatore attribuice, dicendo, che la fama del valore del quale, quella di etascun altro Signore. trapassava a quei tempe, non si adatta meglio, che a. questo. Alfonso sall al trono in età fanciullesca l'anno 1308. Fatto poi grande, mosse l'armi contro a' Mori, e al fiume Salato vinfe due Re, l' uno di Granata, l'altro di Bellamarino, ricuperando dalle lor mani la Real Città d' Alcala; prima che instituisse, come sece l'anno 1332. l'Ordine Militare della Banda.

De' Figiovanni, cioè Fili Giovanni, voltato viene da Maistre Anthoine le Macon, de Figionan, per errore.

Gior-

# Giernata X. Nov. II. Ghino di Tacco.

## A P. LXXXXIV.

Uioi era l' Arctin, che dalle braccia Fiere de Ghen de Tarco chbe la morte. Dant. Purg. VI. Fu costui Ghino di Tacco Manaceschi de' Pecoraj da Torrita de' Grandi di Siena ...

Sopra questo luogo di Dante parla Cristofano Lan-

dini, dalle cui parole ci facciamo.

Messer Benincasa d' Arcuno uemo dottissimo in Iura Civili fu Vicario del Podested di Siena , el quale condanno a morte Turino da Turvita Castel nel Senese, fratello di Gbino de Tacco, e Tacco fuo nio, perchè ensieme con Ghino aveau furato un Castello alla Republien Benefe detto Radicofans, ed in maremma efercituvano latrocinio . Era nientedimeno costume di Gbino, benché rompesse la strade, non voter, che alcano de prefi fuffe morto. Dopo quello tempo Mester Benincasu ando nel Ponteficato de Bomfanio , Indice del Terbano di Roma, altre dicono Auditore di Ruota; il che intendendo Ghino, fie di tanto: animo, che andà a Roma, ed entrò in cafa, e nella fala, dove Moffer Beninsafa fedeva a banco, e nel cospetto de molti l' necise, a vennesene a fulmamento calla testa, la quale gli avoa tagliato e Decono, che Ghino fu grande di flatura, membruto, e robustissimo, e moito liberale, ed esercitava il latrocinio, non per avarizia, ma per potere ufare liberalità, o volea, che che gle vensa nelle mani si ponesso per se medefimo la taglia, e dipoi guene rendea buona parte. e se avesse trovato nomini sludiosi gli donava danari, e confortavagli agli fludj. Conoscendo Bonisanio, che

lui solamente per liberalità predava, lo chiamò a Roma, e secelo Cavalter Friere [1] in sorma, che poteva, vivere onoratamente. Pur finalmente pastò ad Afinalunga. Questo Ghino è quello, di cui Giovanni Boccaccio pone la Novella, dove marra in che modo guari del

suo flomaco el troppo vezzoso Abate Cluniacense.

Ota udiamo Benvenuto da Imola sopra Dante:
y Quivi era l' Aretin ec. 3 Primo nominat unum magnum
Iuris Consultum de Aretio qui suit tempora ello samosui, de acutus in Civili Sapientia, andaze nimis. Unde
semel interrogatus a sebolaribus suis Bonoma, de quodam puncto suris, non erubuit dicere: Ite, ite ad Accursium, qui imbraclavit totum corpus suris. Unde dicit;
y Quivi era l' Aretin; His vocatus est Dominus Benincasa; licet male cesserit sibi. Et suit de uno Castello,
quod dicitur Laterina. Et tangit occisorem esus, virum
omnium sui temporis violentissimum, quem notanter describit a serocitate sua; dicens:

---- che dalle braccia

Fiere di Gbin de Tacco ebbe la morte.

Ideo, Lestor, volo, quod scrat, quod este Gbinus non fuit eta infames, ut alsque scribunt, quod sueres magnus scarius, & spolestor stratarum. Iste namque Gbinus Tacchi suit ver merabeles, magnus, membratus, niger pelo, & creue fortessimus, ut Scava lavessimus, ut Papirius Cursor prudeus, & largue. Fuet de nobilebus de la Fratta Comitatus Senarum. Qui exepussus virebus Comitum de S. Flora occupavit Castrum nobele Radicosus contra Papam. Et cum suit samules manipulares saciebat multas & magnas pradas, eta quod nullus poterat ire tutus Romam vel alio per partes ellas. Sed serenullus encurrebat in manus eins, qui non recederet contentus, & amaret, & laudaret eum. Et ande moren. Iaudabelem en tali arte latrocinandi. Si mercator erat

T Girelanto Ruscelli nel suo Vocabolario delle voci del Boceaccio pone ridicolosamente un dabbio la vace Friere, que la interpreta Forziere.

eaptus, Ghinus emplorahas placabiliter, quantum ille poteras fibi dare. Et fi elle decebat quingentor aureor, auserebat sibs trecentos, & reddebat ducentos, dicens: Volo, quod possis negotiari, & lucrari. Si erat unus Secerdos diver, & pinguis, auferebat fibr mulam pulcram. & dabat es unum triftem roncinum. Et fi erat unus scholarit pauper vadens ad Andium , donabat fibialiquam pecuniam, & exbortabatur ipsum ad bene agendum, & proficiendum in fcientia. Et certe fi ifte nobilis Ghinns nunquam secisset alsud laudabile, nifi quod tam egregie medicavist Abbatem Cluniacensem delicatissimum, & diteffimum, & curatit opisme a morbo flomachi, pro quo ibai ad baluea cum superbo apparatu Gallico, ut pulcherrime scribit vir placidissimus Boccatius de Certaldo fermone materno in Libro fuo, qui dicitur Decameron, fatts effet laudandur. Sed ut cito veniam ad propositum, accidet semel, quod quidam frater Chint capins , admidicatus ell suspendio per pradictum Indicem Benincafam, qui erat tune Affeffor en Cevitate Senarum. Sed temens ferocetatem Ghine, finito officio fallus est Auditor Pape, ut fic tutior effet. Quem autem federes femel pro tribunals ad bancum in fala, in qua crant millia personarum, ecce Ghinus Tacche incognitus, velus Scavola, magis timendus, quam timens, invafit eum mirabiliter, alias terribiliter, & gladio transfosjum pracipitavit ab alto. Et fugious, evafit, transiens velus fulmen ardens per medium turbarum. Et boc est, quod decit Poeta nunc de Benincafa:

Così Benvenuto da Imola sopra Dante, ove sempre la sa da liborico, venendo addomandato tale da vari, e principalmente Historiographia eximina lo appella. Iacopo setroni da Cingoli nel sare una Esposizione sopra Valerio Massimo.

Girolamo Gigli poi uomo nella Critica, non menoche nell' istoria espertissimo, così ci dà certezza del fatto Zza della della Novella, e ne dimofra a un dipresso il tempo-Interno agle anni niteme [ dic' egli ] del fecole XIII. Tacco Manacefeli de Penmaj da Torrita, e de Grande de Siena. desgustato della sua Republica erasi gittato in campagna con Ghino, e con altro fue figituale, ed effendo povere de bene de fortuna, rassolti molte mafnadiere, con effi loro. carres el paefe penendolo, a ruba ... Contra de cofloro mandò quel pubblico malte foldatefeho, le quala priché abba. no ocenpara Torrita, fi pofero in tracera, de fumuferté: con effi peù volta fi. annafarono , ed: en nitemo fecceo prigrant Tacco, ed il minure de figlinole, che condetti a... Stena chican il capo monno d'ordine di Benincafa di Arenzo, che cravi a quel tempo in ufinio de Podeflo. Quefla esecuzione non se perdere el cuire a Ghino , nè sarnollo a più fant configli, perchi tutto accefo de vondessa per la morte dul padre, e del fratello, contranò canficrenza maggiore a fare da mafacdiere, e quiendo amere. alcun luogo de ficurenza alla fira vera, cue tendevanaenfider i South, e i Conte de S. Frora flor memer, ribellà Radicofess alla Chiefa. Romana, e quivi- per ricaglienafi come in afile ficure colle prede, che da' fues no mens fi facewana, senendo però fempre de mera el Podefidi Remucafo, che ara el feguo, a cui agli principalmente sudirezacoa e fuer forece penfiere. Aneva quefte ged terminato el fue afficio su Seant, ed effende en efficien de nomo de fenno, e de malore, ara flato electo Senatore da Rome del Pontofice, a gué portatofi se quella Cetté viefercitava l' uficio. Or quies appuses penes cibios de. wendicarfi, ripinando effer pin agende il cogliorio, perchi firmandesi ficuro, farebbe flate mom-en guardia delle insider del menuco a e il ancora perchè traendone quivò quadetta, firebbe flata, prò celebre, ed stiluitre aglè ocche. & agreem . Soulfe advenue quattracento de fuoi mafiadiere più anditio a figura meloce canalle con effi ne andò frestolofamente a Roma, ed stone ratto al Campedogleo. propò, che Benincafa a tutto altro penfando flavafenciforces vorme guardia, e rendeva regione a' Romani; e

uli profente affaletolo, won folamento l' meerfo, una trancia. tagle la tefla prantolla fopea la fin bancras o fenzit. Derung oppofinione a bifta di tutta Roma was fe n' ande tornandofent a Radicofant. Continuò ugli a flarfere in quelle inogo alcun remps en ficure, ancorche da ogus banda circondato da potente wemece, come erano e Contefice, é Bumfe, ed i Canti de S. Feera, Spargendo da per entto Spavento, finche per un bello y e graviefe auventmento fi retraffe da quel mergognofo melitero, a cui erafe pofta più per necessita, che per gento. Mentre flavafi Ghino ammiato a Radicofani , avvenue, che l' Abate di Clugat, uno de' prit ricche Prelate del Mondo, che trovawafi a Corte effendo dal male di ftomaco pravemente. incomedato, venific confortate ad anderfene a' Bugue di S. Cafciano (1) per tornare en fantid, e quantunque el Pontefice Bonefacio VIII. cui era cariffimo, il disconfigliaffe dall' audaros pel perscolo de cadere nelle mans de Gbimo, nulla ciò oftante volle portarvifi, e con molti armefe, cavalle, e feros fe poste ardisamento en camino. Ma giunto che fu nelle vicinauze di Radicofani, cadde welle infilie di Gbruo, e fenza poter fare refilienza, fu costretto con tutta la fua gente, e roba ad andarne a. quella Terra, nitamente querelandofe dell' enfulto, che viceveva. En egli posto in una stanta affai meschina, buia, v difagiata d'ordine di Gbino, ma alle fue genti fu dato comodifimo albergo, ed accomodate di tutto il besognevole a dourrie. Non volle Chino palesarsi al-T'Abate, wa come fe foffe uno de' fuor domestici, a lui A portò a rechecherlo del suo viaggio, ed a fare sinsa. de quel fatto, a cut inducenfi più per necessita de foste-Z12 2

Sengono appellati dal Boreaccio i Pagni di Siena. Sonto quelli dei quali favella a lungo Gio: Michele Savonarola, Andrea Bacti ; Vistorio Manni ; Marinno Ghezal ; ed altri ; che gla gludicano proficui per lo mole di flomeco ; oltre all' effete utili ancora per altre infermità. Di questa Bagni d'orch o mi; a Dio pracendo, nella nostra Racculta un antico Sigillo ; nella cui illustrazione porteremo quelche cosa da appagare il oltrus cutio-

nere quegli nomini, che tenea a fua difesa, che per volonte , che egle si avelle di far danno a persona. L' Abhate, aucorabe auvampajje di sidegno, ponendo giù per quell' ora l' alterezou, per non corvere qualche feragura più grave, gli espose dove egle ne andasse, e perchè, facendogli istanza d'ester lasciato libero per emprendere la cura. Allora Ghino fi penio di voler guavire l' Aubata, senza che a' Bugni gli foste messiere di andare, onde poiche ebbe fermato il penfiero di ciò. che fur voleva, tornofsene all' Abate, fenza però palefargit chi egle fi fojje, e diffegle, come Ghino avendo perizia della medicina , volcua l'onore di curarlo del suo male; e che doveva perciò dare incominciamento alla cura, ed a tale effetto dettegls due fette de pane abbrufolato, ed un gran bicchiere d'ottimo vino, e feuna più quivi folo laferollo ben guardato, e chiufo. Constanto Ghino un tal trattamento parecchi giorni, cial infino a santo, che si accorse, che l' Abbate stimolato dalla same si andava mangiando certe save secche, che a bello simdie fatte aved porre in un cantone di quella camera... ed allora interrogollo come dello flomeco si stelle, ed avendogli risposto, che trovavasche benissimo, e che altroincomodo non sentina da quello in por d' una grandissima fame cagionatagli da si lunga aftinenza, pregollo a voler far opera col suo padrone de tornarlo en liberth, e di poter sicuramente regigliare si viaggio di Roma, più non abbifognandogli i Bagui. Volle Ghino di zutto compineerlo, onde trattolo da quel mal adagiato stanzino, menollo in una gran sala, ove gla se vedere tutta la sua roba , che evi era al ficure, come gure è fuoi cavalli, e le sue gents; e poschè gli si fu scoperto per Ghino, l' afficurd, che egli di quella robanulla punto voleva, se non che quello, che a lui sossestato en grado de dargie. Restorollo poi per alquanté giorni lautamente tenendolo in un nobile appartamento, e posché su bene rimesso un sorze, lasciallo corresemente in liberia di fare il suo piacere. Non volle lusciarse CAR.

mincera l' Abbate in cortessa, onde donôgle gran parte de suoi arredi, non servandos per se aliro, che quello, che eragis abbifogue pel viaggio. E poiche abbe conjor-1910 Ghino a lafeiare quella maniera di vita, e datoglè promessa de tornario en grazea del Pontefice, fi pose en camino, portandesi di bel nuovo a Roma. Quive erast gid saputa la pregionea dell' Abbate con gran pena del Pontefice: cut perciò giocondiffimo ju il suo pitorno, e non senza risa udi tutto il racconto di quella ventura. Ebbe pur anche piacere d'udire la generofità, ed il valore di Ghino ; come quegli , che molto amava i Valentuomini, onde auche a' caldi prephi dell' Abaia inchinoffi a serdouere a Ghino, ed a confentire, the a Corte ne venisse. Vi f portò egli, e vi fu cortesemente ricevuto dal Pontefice, che per avendolo conofciuto per nomo di gran cuore, e generofo, volle tenerlo a' fervigi di Santa Chiefa; onde fattolo de prima Cavaliere, l'accomodò d' una buona Prioria di quelle dello Spedule, e tennela finch? ville, mantenendost sempre leale servitore del l'onsefice , e buono , e fedele amico dell' Abbate di Clugal . A quefto fatto, che riputafi veriffimo dagli Autori, altro ne voglio appingnere ec.

Ma affinche noi possiamo più strettamente fermare il tempo di quello nostro avvenimento, ci conviene. ostervare, che Giugutta Tommasi Istorico Senese sotto l' anno 1280, rifetifice quanto apprello: Del mese di Giugno la fama portò, che s Ghibellina di Siena fi foffero collegati col Conto de S. Frore, e con alcunt altri Signori de Maremma capi de quella famione , a gid 6 supera per certo, che moits di loro si ritrovavano a. S. Erore. Queste sospette operarono, che e Sauch, che reggavano la Repubblica, affoldarono più di feicento Cawalls, de quals una parte accompagnati da buon numero di mafuade furono mandati alla guardia di Torrita. , fotto presesso di doversi opporre alle robbarse, ed alle. feorrerie, che Ghino, e Tacco Monacefehi de Pecoraj da Tourita sue padre saceyano in quelle circostanze. E' quest i

questi quel Ghino di Tacco, al quale con daro, manuovo modo de diesa Geovanne Boccacero eloquente Servetore fese surare l'Abbate di Cligni del male dello flomaco. Era costim robbatore di strada, non per avidetà, ma per desiderzo de donare essendo povero. Laonde Papa Bonsfezeo Ostavo, das possibi egle, per vendicar suo fravello, ebbe acciso Messer Benincasa d'Arevvo in Roma, la fece Cavaliere, acciocobè adagiato de rendite, potesse

Jenza dirobbare moftrarfi cortefe.

Sopra un luogo di questa Novella così scrisse il Salvigti negli Avvertimenti Libro I. Cap. XIV. Fa. similmente nota la medesima particella ( dieramo del comethe ) ne lafica bene intendere il fuo fignificato nella Novella di Ghen de Tacco [ G. 10. N. 1. 516. ] nelle feguents parole: Aveva il Papa faputa la prefuea dell' Abate, e comeché moito gravata gli foffe, veggendolo, el domando, como e Bagne fatto gle aveger prò. Addunque dira alcun fificofo, perebe il Papa aveva. fentita nom della prefura dell' Abate, non dopena domandario, fe a Bagne fatto gle aveffer prò. E che. confeguenza fia questa? Ma chi guarderd il luogo con buona intenzione, cioè non per gavillare gli Serittore, come sogliono gli ambinios, ma per disendergli, come e diferete nomini fanno, di ninna difefa aver bifogno quefte parole, de prefente conofeerd. Pereiocebe ebs non vede, che tutti malvolentieri entriamo a ragionare di quelle tofe, la con memoria e' è notofa, e che per alcun tempo es fpsacquero in alcun modo. Al Papa era spiaventa la prefura dell Abate, e grave gle era per confeguente quello ragionumento; per turto ciò, comeche molvo genvala gli fiffe la prefura di cului, ud ogni modo, wovengache contr' a fuo gufto il faceffe, per qualche alero riffetto gli moße quella dimanda. Ecco, che non e' è racchiust dentre quelle spropostto, che prome ei appareva. Potrassi dire antora, che il senso fia questo: Quantunque el Papa della pregionia dell' Abate aveffe. feateto gran despracere , nonpertama , posesabbe lebero el wide.

# DEL BOCCACCIO FAR. IL. 55E wide, per fellenzewel made welle on pece mosteggienmole.

# Cornate X. Nov. III. Mirvidaner.

#### C A P. LXXXXV.

Pone la Novella di Mitridanes tra le sue France. son Sansovino, dandole nella Giornata IV. il quinto luogo, e cangiandole il Promiso.

Nelle annotazioni alia Scena VII. dell' Atto fecondo della Commedia intitolata l' Uccellatnio fi parla di questa Novella, comecche l'Autore di alia Commedia:

va in ella imitando un luogo di quella ...

Checchè si diça qui di Natan e di Mitridanes nelle parti del Cataio, lo ofervo cofa fomigliante, e cià a cheimports, veritiera nel Tomo II. Par. IV. Cap. VIII. della Vite de' Santi Padri in persona di Giovanni Elempsiniere a conto della sua gran pietà, o liberalità, ed.è: Lia pellegrinoudendo tanta compaffione, e pietade del prodotta Patriario ca, it 'l volle tentura, e provava se folla cast have piatofo; onde fi vefti de paune negebis e quesffene q luc un giorno, ch' egli andqua a vicitara gl' informe dello ifpedale, li quali ogni fettimana vicitava due, o tra voltes. e diffegly parandofegli invanzi nella via: abbi mifericori des de me , o santo Padra, perocabe fano pregione ; p't' Ratereera comando al' disponsatore ; che gli deste secdanari groffi, le quali poich' obbe recounts partiffi, and muth abito, e paroglife suparize d' un altro late, e aucheimportunaments gli domandò limofina, glicgando, e discondo , che are su grande necessitade; e il Patriareni comando anche al dispensatore, the Alt delle set danare, d' ere. E poiché su partito, lo distributore s' accostò al: Patriarca 3. a diffegli: fappi 3. Meftere 3 cb' egli è quel'

medesimo di prima, ma come gagliosso mutò abito. È il Patriarca i insinse di non conoscerto, avvegnache egli s' avvedesse bene del satto. E dopo le predette parole lo detto pellegrino mutò auche abito, e venne la terza volta a dimandare limosina, mostrandosi molto misero, lo quale lo dispensatore conoscendo, sì disse al Patriarca, ch' egli era quello di prima; ma per tutto questo lo santissimo Patriarca non provocandosi a indegnazione contro al povero, ma volendo vincere se medesimo, e perseverare nella pietude, sì rispuose al dispensatore, e disse dagli due cotanti, che prima, che sorse questo è lo mio Cristo, che in ispezie di povero m' è venuto a vicitare, e a tentare.

Il Salviati nel Libro primo degli Avvertimenti dice: Col quale dimorando Misridanes, ancora che in reverenza, come padre l'avesse, pur lo domandò chi el sosse somipliantissimo ad un luogo d'Omero nel se condo dell'Ulissea; nel quale essendo da Minerva stato emposto a Telemaco, che si mettesse in cammino per espiare di suo padre, e spezialmente, che se n'andasse a Pilo, e quivi al vecchio Nestore ne chiedesse novelle; il giovinetto di nobile costume vestito dal Poeta,

dice queste parole.

Come avants gli andrò, Mensore, e come
Saluterollo, che giamas non ebbs
Di saggi ragionars esperienza?
E vergogn'è, che giovinetto soro
Ad antico, e saggio nom dimande muova.

Est di cose cotanto incerte non isconviene dire il suo credere, simeremmo per poco, che l' Autore, appo'l quale suron sempre i sovrani Poeti in somma venerazione, studiosamente quindi l'avesse tolte. All'opinione del Salviati sia lecito l'agglugaere ciò, che il Boccaccio stesso disse di se, e di Leonzio Pilato suo Mae... stro (1): Eum legentem Homerum, & mocum singulari

<sup>1</sup> Lib. XV. Cap. VI. Geneal. Deor.

## DBL BOCCACCIO PAR. H. 513

dari umicitia conversantem fere tribus annis inudivi, nec infinites ab co recitatis, vergente etiam alta cura animum, acrior suffecesset memoria, ni sekedulir commendassem.

# Giornata X. Nov. IV. Messer Gentile de Garisendi.

#### C A P. LXXXXVI.

SE le diligenze osate dal celebre Sig. Lodovico Antonio Muratori, per favorirmi, nella inchiesta dell' anno della Podesteria, che esercitò in Modona. Niccoluccio Caccianemici Cittadino Bolognese, sollero state bastevoli a trovare l'istesso tempo, noi avren mo di sicuro il quando il successo della Novella presente accadesse. Ha egli nonpertanto osservato, che più altri di quella Famiglia esercitarono un tale usizio ne' tempi, pen quanto io mi credo, posteriori; siccome Alberto Caccianimici negli anni 1254. 1255. 1266. 1272. e 1276. e nel 1273. il Capitanato del Popolo di Modona Venerico Caccianemici.

Credibile è pertanto, che verso il principio del secolo seguente sosse chiamato a quella Carica Niccoluccio [1] ed appunto si dà il caso, che gli Annali di Modonano non registrano esattamente allora tatti quei Podestà; poichè se accennano quelli del semestre primo, trascutano poscia quelli del secondo.

Esemplificato viene così fatto accidente da quel-A222 lo,

<sup>2</sup> Niccoluccio è Niccolò 3 diquinutivo pinttollo foreffiero, che nofirale; e talmente fi vuol confiderare, con accorcumento errandio in Goluccio Salutati, dacchè quegli dimorò in Roma. Noi altri diciamo piuttofio Niccolino, da cui fi fanno parunente altri accorciamenti.

lo, che fi narra fra noi di Ginevera degli Amieri , il quale [ per non stare io a riferizio con. proliffità nella guifa, che va attorno in una Storietta ] il riditò colle parole di Ferdinando Lenpoldo del Migliore nella Firenze illustrata favellante. della nostra maggior Chiesa. A piè di quella dal Campanila, fictive, natifi una sepolitica can lettere sogr' al chiusino, che dicon Reacci. Avanti eravi sopra un G. e un A grande per contraffogno dell' ester quella la. sepoltura, ove l'anno 1395, su sotterrata una Ginevera degli Amieri Gentsldouna di primo lignaggio: da per se stessa n'usci suora, e ando a picchiare à casa di Francesco degli Apolanti suo marito, che allora parte di lora stavano nel Corso dopit Alemari, ed altri du S. Tommaso in Mercato Vecchio, ove non è troppo ve si trovò de loro una memoria antichissima. E perchè ella passà per la strada, che allura si chiamava deli Campamile. per questo ella si diffa dipor, a si dico ancor oggi la. Via della Morte, o por dir meglio della Morta. Il fine di questo successo, essendo per una divulgara Leggenda, che U4 suore per la mans di tutti, notissimo, non passeremo a raccontarlo più oltre: sulumente deremo, cheavendolo nos trovisto senitto in un Libro de Recorde de quei tempi in casa il già Zanohi Manzinghi , d indubitata fede, che batte, e confronta per l'appunto colla produtta Leggondu, ci afficura dell' integrità del fatto, a pone dubbio, anzi destrugge un detto del Rondinalle s the incandolo in quel fue Trattate della Pefle, afteri, seguisse per uno sucuimento, ch' ella chbecagionato dagli attidenti del Consagia del 1400.



# Giornata X. Nov. V. Madonna Dianora.

# C A P. LXXXXVII.

Ella derivazione dei prefense sacconto sia la fede preflo di uno Scrittore anonimo sì, ma, che non è credibile, che abbia posto in campo una faisità allorequando diè a leggere in difesa di Giovanni Boccacolo - (indirizzandola a persone di autorità ) quella Scrittu-12, di cui ho io fatto parola di fopra nella Giornata III. Novella II. enstente nel Codice 861. in quarto della famofa Librerja Stroziana. Imperciocché ivi fi vieene a dire, che quell' ultro facesse nel Freveli un Giersimo nel cuor del Verno per mounto; la qual Novella si legge antica altrove. Quello è peravventura quell' istesso, che da persona letteratissima di suori mi è stato per lettera feritro, cioè, che Giovanni Tritemio racconta, come nell' 876. un tal Sedecia Medico Ebreo fece comparire alla prefenza di molti gran Signori nell' Inverno un urto umenissimo con albert, e fiori ec. vome fece a Messere. Anfaldo il Negromante»

Sul fatto poi di sopre mentovato (1) di Buonaccorso Pitti, che tentò per amore di far cola difficile molto, di legge nell' Annotazioni alla Cronica di effo: Cwi M. Dianora chiefe a M. Anfaldo un giardino di Genauto bello come di Maggio.

#### es: es: es

Assa 2

Gior-

# Giornata X. Nhru. VI. Il Re Carla veccibio.

#### C A P. LXXXXVIH.

Prattiene alla presente Istoria alcun passo di Giovanni Viliani, che noi appresso quello del Novellatore immediatamente ziseriremo. Il Boccaccio adunque incomincia: Ciascuna di voi molte volte può avere udito ricordare il Ra Carlo vecchio, ovvier l'rimo, per la cui magnifica impresa, e poi per la gioriosa vittoria avuta del Re Mansredi, suron di Firenze i Ghibellia cacciati, e ritornaronvo i Guelsi. Per la qual cosa un Cavalier chiamato Messen Neri degli Uberti con sutta la sua samiglia, e con molti denari nscendone, non sutta la sua samiglia, e con molti denari nscendone, non solle altrove, che sotto le braccia del Re Carlo riducere.

Or Giovanni Villani Libro VII. Cap. XV. Perprettato di pace il Gennaio vegnente [1266.] il Popolo di Firenza rimife i Guelfi, e' Ghibellini. E appresso del Re Carlo patlando: Il quale mandò il Conte Guido di Monforte con ottocento Cavalieri Franceschi, e giunse imFirenze il di di Pasqua di Risorresso li anni di Cristo 1267, e sentendo i Ghibellini sua venuta la notte dinanzi uscirono di Firenze. E nel Capitolo XIV. avezi detto, che i Grandi Ghibellini di Firenzo, come erano Uberti, Fisanti, ec. aveanpreso sospetto. Anzichè l'Ammirato pone questi Uberti per capi di parte Ghibellina nel Tomo I. a carte 84, er Simone della Tosa altrest a car. 127.

Si aggiugne a tutto clò, che nel Libro detto dell' Chiodo, che si conserva qui nella Parte, si legge essere stati scacciati di Firenze nel 1268, tra gli altri gli appresso Uberti del Sestiere di S. Piero Scheraggio, popolo di S. Romolo: Dominus Nevi piesolinus; Neva

Coceae :

Coena; Dominus Nevi Boccalata; Nevi filius ol. D. Guidonis Malopera; e Nevi Ghignata filius D. Raynerii Tedefehr.

A quello poi, che soggiugne il Boccaccio circa il maritare il Re Carlo le figliuole di Neri Uberti Ginevra la bella, e Isotta la bionda a Messer Masseo (1) da Palizzi, e a Messer Guiglielmo della Magna, e dà segnale di verità il Migliore nella Firenze illustrata a carte 367, mostrando, che fino a suo tempo erano in Palermo gli Uberti. Chi sossero i Palizzi l'apprendiamo da Giovanni Villani Libro III, comerche egli noti nel Cap. 77. Essendo si Conse Manneo [2] de' Palizzi di Messina capo da setta degli Italiani di Civilia.

Simigliantemente sa il detto del Libro II. della Storia di Dino Compagni, ove si afferma, che Messer Tolosato degli Uberti tornato di Sardigna ec. soccorse l'arte Ghibellina, e in Bologna, e in Pissoja personalmente su, e molti altri della Casa degli Uberti, o quali più di quarant' anni erano stati rubelli di loro l'atria, nè mai merzè, nè misericordia trovarone, stando sempre suori en grande stato, e mai non abbassarono di loro onore, perocchi sempre stettono con Re, e con Signori, e a grant

enfe st dierono .

Per altro parla con lode della condotta di quelta, da lui semplicemente reputata Novella, il Muzio di Capodistria in una sua Lettera a Messer Gabbriello Cesano, e a Messer Bartolommeo Cavalcanti, dicendo: Tactro quanti siano que' ragionamenti, che sono in que' Libra introdotti, i quali sovra ogni umiltà s' inalzano: siccome si è quello del Conte Guido di Monforte al Resecuto.

Alle parole del Boccaccio: Il Re ec. si mise a federe, ed al Conte Guido di Monforte, che l' un de compagni era es. comandò, che dall' uno de latt di lui sedesse, e Messer Neri dall'altro; dà gran colore di vero il

n v. tiò, che fi è notato alla pag. 430, n v. quel che fi è detto alla pag. 319.

## 558 DELLA ILLUSTRAZIONE

il luogo di Simone della Tosa sotto l'anno 1270. Guido Conte di Monforte, ch' era Vicario per lo Re Carlo su Toscana, uccise in una Chiesa di Viterbo Arrigo della Magna della Casa d'Inghisterra, ed andoscene sano, e salvo in marenma al Conte Rosso suo succeso. (1)

Fa eco eziandio alle parole del Novellatore: Corladunque il magnifico Re operò, quel che fi legge di Cario, che ricufasse, cioè a dire, di mischiare il suo Real Sangue colla Casa Orsini, non ostante il nipotismo di Niccolò III. Siccome accresce sede al fatto il leggersi di questo Re Carlo di essere stato dominato da istiato di usar violenza nelle lascive imprese.

Con una leggier ghirlandetta di provinca. Etha, di cui si veggia il Mattioli, e della quale soleano le fanciulle inghirlandarsi, appellata Latinamente Vinca, pervinca. Il nostro Autore ne ragiona altresi nel-1' Ameto.

Serva in ultimo per congettura del tempo dell' avvenimento nostro il sapersi, che il Re Carlo sinì lavita a' 7, di Gennaio 1284, restando ricordanza di sua morte per l' appresso Epitassio in Napoli:

CONDITTE HAC PARVA CAROLYS REX PRIMYS IN VENA PARTEROPES GALLE SANGVINES ALTYS HOROS.

CVI SCEPTRUM ET PITAM SORS ARSTYLIT JNYIDA QUANDO



Gior-

2 Ric. Malespint stampato afferma, che il Conte Guido, di Benevento si patti. Veggasi, se det dire: di Viterbo, ave fece l'accisione. Circa poi l'esseria esso Guido resugiato appresso il Conte Rosso sino Suocero, vuole il Sig. Lingt Antonio Paolozzi in una lettera discorsiva sopra Piano Gastagnaio, tiferita da me con altra posteriore nel Tomo VIII. de'mier Sigilli, che il Conte Rosso suste degli Aldobrandeschi.

# Giornata X. Now. VII. Il Re Tiero.

#### C A P. LXXXXIX.

'Afferziane d' Isidoro Ugurgieri, e di Girolamo Gigli, che l' uno nelle l'empe Seneti, l' altro nel fuo Diario Senefe commendano Mico da. Siena Poeta antico fulla testimonjanza del Boccaccio nella prefente Novella, autonticano abbaltanza la floria della medefima. Tanto appunto fa il afferso di Gio: Mario Crescimbeni, che ne' Comentari all' Istoria della Volgar Poesia Volume IL Par. II. Lib. I. sul fondamento della stessa nostra Novella parla seriamente del buon Mico; se non che abbisogna di correzione l'età, cui egli affegna a Mico stesso, errando nel supporto del 1213, mentre confonde il Re Pietro d'Aragona, che fu Re di Sicilia l' anno 1282, con quell' altro Pietro Re d' Aragona detro Pietro III. che fu figliuolo d' Alfonfo e non mai fu Re di Sicilia morendo l' anno 1213. Che sia poi , quando ti arrivi a comprendere. per lo racconto degli Storici le circoftanze, che accompagnatono questi satti del Boecaccio, ed a fermar di effi il precifo tempo? Questo, so io ragione, che sossepoco dopo al di 10- di Agosto dell' anno 1282. Udiamo pertanto la narrazione del Novellatore per le parole di Pampinea , che fono le feguenti : Nel tempo , che i Franceschi di Cicilia suron caeesata, era in Palermo un nostro Fiorentino Speziale, chiamato Bernardo Pascini ricchissimo nomo, il quale d' una fua douna, seuna più, aveva una figlinola bellissima, e gid da marsto. Ed estendo il Be Ptetro de Rama Signor dell' Ifola divenuto, faceva in Palermo maravigliosa sesta co suoi Baroni; nella qual sesta armaggiando egli alla Catalana, avvenue, che la figlinola di Bernardo ec. il vide.

Scrive poi Gio: Antonio Summonte ( r ) che Pietro Re d' Aragona dopo il Vespro Siciliano l' anno 1282. a' 10. del mese d'Agosto entrò in Palermo, ove da' quei Cittadini tu ricevuto allegramente con altissimo onore, e a gridodel popolo fu creato Re di Sicilia, e che lo coronò il Vescovo di Cefalu Città dell'Isola. Anche Lucio Marineo De primis Aragonia Regibus (ctive: Sicilia nobilibus simibusque Panbormitanis Rex appellatur, apparatu regali, pompaque mirabili felicem Urbem, & ingenti laticia plenam, exultants plebe, puerifque falientibut ingrefiut, per omner Urber vicor, & parieter aulait purpureit fericis, & aureis paunis excultor, at stratos in Regias ader, unde Cever paulo ante Gallor desecerant, maxima Siculorum, & Hifpanorum nobilium multitudine comitante perduffur eff . Inoltre vuole il Fazzelli [2] che i Messingli allora ponessero in fuga il restode' Franzest. Ma meglio apparirà per lo confronto, che ce ne dà Giovanni Villani Scrittore presso che contemporaneo con dire nel Lib. VII- Cap. 69. cheaddi to. d' Agosto lo Rè Piero giunse nella Città di Palermo, e da Palermitani fu ricevuto a grand' onore, e processioni, come loro Signore ec. E a grido di popolo fu fasto Re, falvo che non fu coronato per lo Arcivescovo de Monreale, come se costumava per le altre Re, percencebe s' era partito, e stofene al Papa, ma coronollo el Vescopo di Cettalà una picciola Terra di Cicilia.

Per dar fine all'illustrazione di tal Novella non sia grave il riferire, che di Mico da Siena vuole il Crefeimbeni, ch' egli a suo tempo avesse credito di assai buon dicitore in rima, e che il Ruscelli di questo buon dicitore in rima, e che il Ruscelli di questo buon dicitore in rima si maraviglia in una nota a caraço, dell'edizione del Valgrisso del 1552. Siccome, che parla di esso Mico, oltre gli accennati di sopra, l' U-

<sup>2</sup> Lib. III. 2 esc. 193 2 Cap. 67, 71 L. 7, 73.

### DEL BOCCACCIO PAR. IL: 561

baldini nella Tavola de' Documenti d' Amore di Francesco da Barberino.

Notat eziandio si vuole, che dove il Boccaccio scrive, che egli, e la Regina alla giovane donarono molte gioie, e Ceffalù, e Calatabellotta, nel Testo del Mannelli una mano moderna ha postiliato Cepbalonia, Casaleita.

Giornata X. Now. VIII. Sofronia credendosi effer moglie di Gisippo.

#### CAP. C.

CE la Novella presente non riesce agevoie indaagare donde il nostro Autore l'abbia tratta, altro. non porremo noi di presente fare, che rammentare un esemplo alquanto somiglievole, che si trae da Valerio Massimo nel Libro IV. al titolo De Amicitia, riferito ancora da Andrea Eborenie Portughele Exemplorum memorabilium Tomo II. al titolo parimente De Amicitia. Ed è D. Brutus Ge. fugiens a Mutina, ut ad se intersiciendum ab Antonio messos Equites advenisse cognovit, quodam in loco iusta pana debitum spiritum tenebris surari conabatur, coque inm fa-Cla erruptione, Tesenteus, fidels mendacio obscurstate spfa suffragante, Brutum se esse simulavit, & corpus suum trutidandum Equitibus obsects. Verum cognitus a Furio. eju Bruttane ultsonis officium mandatum juerat, nece sua, amici supplicium discutere non potuit,

Non dissimile gran satto si è ancora un' Istorietta.

di Lucitio, e Bruto Gittadini Romani da Batista Fulgoso Lib. IV. e poscia dal mentovato Eborense riferita.

Passo ora a far vedere come questa Novella dat Boccaccio la tradusse Filippo Beroaldo, e su invero la terza, Bbbb ch' egli

#### S62 DELLA ILLUSTRAZIONE

ch' egli del Noveliatore voltò, non già la feconda. e come di fopra mi venne detto, abbagliato dalle feguenti parole dei Beroaldo. Incominciala pertanto coli appretto laude del Boccaccio.

Ad Magnificum Minum Roscium Senatorem Bononiensem.
Philippi Beroalds Bononsensts Epistola.

Inhannes Boccatens bomo en lingua vernacula diserzissimur centum fabulosar bestorear felo elegantefremo compolius: ex quibus = dues nos poisfrimum exceryfimus, casque in latinum fermonem unper exercends ingenis caufa. transtulemus. Nam quemadmodum maiores unftre esc. graco in latinum, the esc latino vertere in gracum optimum efte sudicabant id quod en primit L. Craftur, de M. Cicero fallitafte traduntur; Ita nobit conducibile. phicon biftoriconque convertere in Romanam linguam : esc qua conversione ingenium mediuisidine vegetatur , eloquiis esepolitur , supellese werborum optimorum copiesistimus. comparatur. In hac autem interpretatione fateur me non abique verbum e verbo, sed seusum expressiste de seusu: quedam pretermisses, nonmilla addidiste, catemit, ut decorem in translatione pro vivili parte confervaremet. Et bor socimes soquate Horaisi preceptum ita precipientia me Arte poetica. Nec verbum verbo curabis reddere Eidus interpres : quod etsam facsendum doces Divin Hievenyment feribens de optimo genere interpretande. Actife wgo, vir praftantifitme, & in fludeir bumanetatir letterifque nostrir politifrime, opusculum a Philippo ino concinnatum ; de alieno effigiatum , de alieno noferum ; quod legas, quafe, com facres ociosus, cum aumum a Senatoriis mu neribus publicisque negociis pautisper recreare decre-Parts ; chie te in bibliothecam tuam , qua te fingulare ernditione decorapie, recondideris. Tunc enim animat esemendus eff cures gravioribus , demulcendus letteris amenieribus, & resovendus voluptatibus bilarioribus. Tunc hasce ungas poteris en mauns sumere : poteris inspicere the two polito limatoque sudicio pensitare, nonquid ad flofeulet Boccatis en suo genusmoque sermone prenstantes aspirare poincrint mastra esibec latina enterpretamenta; qua tibs peculiareter dicavi, propierea quad vers amoris, vereque auscitsa testimonia sunt locupletissima. Quicquid

eneft bons confule, & me, wie foles, ama.

Que tempore Offevius Cafar neadum carnemingtus Augustus in triumpiratu Romanum regebat imperium. fuit Roma Q. Fulvene boma patercent, ac nabiler, qui filium momine Tetum Fulmenm envenem fingulari engemo praditum Athenas mifit, nt philosophia fludits erndiretur, eumque ettam alque ettam commendant Cramets viro pobile amico veruttiffime ; que Treum bofpites fuscipient volut, ut in consubernte files Gefippe Jamiliareter eduearetur, & utrumque Arelleppo ed tempores philosopho siluftriffimo tradidis erudiendum , ut seedem pariter do-Grinis imbuereine . Cam itaque ambe envener vitam. degorent communem y tanta fimilitudo morum repente apparutt, at fumma germanitat, fummaque beurvoleutta inper opfor contineret , adeo ut vine morte potueret diffociare . Semul ambo philosophia (ludies encumbere : fimal ambe ad fajligium devine degmater afcandere, ambe excelleuteffine ingenis doribut paret excellere , que talem vitam duxerunt erretter triennium manima cum voluptate. Cremetie . Is attrumque pio amore profequent , nec su fileum , quam en Tetum propenfior , cum iam effet fenio confellur e vita migravit : cuint abitum tamquam commusus parentes Tetus , atque Gefippus peraque defleverant . O part lamentatione profequalt funt, adea ut met infint Crement familiaret, ac cognati fatit dignofeere pollent nier corum subennes mages confolandus foret. Post alequot menser amici necessariique Cifepi bominem contominut, & ad uscorem ducendam pariter hortaniur, puelo lam se reperisse dictitantes ervem Alticam incredibili farmaficate conspicuam , & generafiffima gente procreatam, sui Sopbrousa nomen arai , & ed temporis giuntum decommun agebat atatis annon. Horum votis Cohypus utpace Bbbb 2 480-

envende ardere culescens libenter annuit . Langue approtobas tempus nupesarum, cum sponsus una cum Teto ad Sonfam vefendam perget, lam ambo intra eder Soufa ponetraverant; cam inter Gifippum Sophrontanque facetiffins fermones ferebentur, com Litus quafi elegans fre-Clator femena formofitates adbibetus cupet enriofit acules cuncta perspecere, & singula Sopbrousa membra callenter penfitare. Qua cum mirandum in modum tota complacuiffet, ipfe focum ellem freciofffine puella vennftatom, illud decur, illam enuperantessimam palchestudinem subinde memoria repetent tanto amoris incendio conper eftuare, quanto nullus profess temporibus amator conflagraveras. Cum stagne domum repedaffent , Tesue intra cubiculum folus fuper Sophrous cogitare; Sophroniam intuers, Sophrania namen identidem nominare, tanto mages ardefeens, quanto mages in en cogitatione... versabatur . Tandem post multiplices curas crebraque saspiria eta secum lamentari expesus est. Hen te misepum ' ben arumnofam vicam tuam, Tete! Ube anemur? nos amor? Use spes tha collocantur? Nonne wides , nonne sentis banc tibs virginem in en veneratione effebabendam, qua sororem? Hoc exigit munificentia, 🖝 boniguitar in to a Cremete collata : bac exposer sida. votulque amecetia ; qua tibi cum Gifippo est buinfce adoloscentula spoofe. Qued igitur concupifits ? Quo te a fraudeleuto enpedinem precipitem trabe fines ? Quo a fpe blandsente? Reclude alsquando oculor animi, & temetipfum infulix recognoste; obtempera rations, & cobibe illierbelom appetitum. Moderare cupiditates infanas, & alsorfum engitationes tuas convertito . Principiis obfic. » & vence terpfiem dum tempus adeft, dum datur occaho. Ifind, quod in tantopere affeltar, turpe, flagitiofun, indocorum eft: effent, quod afteque molirie, abfle in primir fugiendum. Bi ed, qued vera amicetea exposcit, & qued teipfum decet intuere veler, quedaum egetur tibi, Tito, fallitandum eft? Amor is mediusfidius illicitus, illandabilisque relinquendus , alsoquen inter fides amicos

perfediefffimms endscabere. Deinde cum Supbronia rementsces reine, mutato confilio, cuntta, qua dixerat retexent, fic feeum foins fermosenabatur . Maiores funt profecto vires leger cupedinon, maiorque potentio, quam lagum reliquarum . Lager cupidinis frangunt dissipantque non folum leger amieiten; verum, quod majus eft, divinas -Quotiens empellente aupidine pater filiam adamavit : frater fororem: noverca privignum? qua band due bee funt majora portenta, quam fi amiens amici uno. rem ardenter amet, id quod inm fexpentier factitarum . Has adde qued ego fum invenis , de inventa imprivate obnoxes of legibur enpedencie. Qual egetur Amore places, mibs quoque placeas necesse est: bonefla femeribue conveniunt. Ego ed velle cogor, quod Amer subset. Formofitar buine virginicula tanta est, no ab omnibut amare mercatur . Et quir me merito paterit obiurgare, fi inventi atate calefour tam decoram, tam veunitam suvenculam - tamque amabilem adamavero? Qua a me non propteren amatur, quod Gefippo delponfata fit; immo cam amo, libentiusque amarem, fi altere denupfiffet. In boc fortuna obsurgare meretur, qua Sophroniam amico meo Gifippo potius, quam atteri babendam tradidet. Qued fi quella ob encomparabelem formofitatem meretur amare, fient berenter meretur, debet aquiore animo forre Gefippus, fi restiveres, cam mibi elle potissimum cordi, non alteri. Hac, & id genus multa fecum Tetue ipfe volutabat animo, que nutabundus in partes varian distrabebatur. Itaque maximo curarum eftu fluctuane, non folum diem illum, noctemque, que subsequate est, suspirando consumpsit, sed & alies complufeulus, adeo ut nec esbum caperet, nec fomno sudulgeret, in lectuloque præ minia enrium imberilistate. decumberet. Geffepur, atpote qui Titum iampredem videpar follicitudinibut annium, & nune eundem videbat egrosantem, maximo dolore afficitur; omnique adbibito fludio ac diligentia, unfiquam ab opfint lutere discedent, bominemfepiffima confoldine : fubinde canfam exequirous & cura-Phase:

rum & egrocationis. Caterum Titus, qui responsionet fallaciofes balleous commentus forest ad Giftpum affa deceptendum , tandem fasperaus, at lacrymabandus. Gefippe, enquet, fi Dier placueffer, mibe erat more samdudum vita inclindior, cogitante a fortuna me no ejje dedullum, ut mibi virtutet men perseulum faciendum fueret . quis appetetionebus dominantebut unn fine maximo mes dedecere fuccabuiffe cognosco. Itaque prastolor mortem, qua mibi fit future fueder turpt vite. Iom enim tibe enolle. denarrabo. Lam ex ma pudibundo cuncha cognoficer, una apud te mbil acculere, mbel diffimulare nec poffim, nec debeam, nec velim. Et ab enitio rerum exerfur, detexit frenam enrarum fnarum. Et quemadmodum forum acerrime contendiffent bine amor, illine baneflar; bine dedecur, illine decor; & ut tandem animus undique vereatus emperiofo amori fuccubacifet: denique edifierit quemadmodum Sopheonium efflictim depereret, aftereus se amoris fordideffins flagsitofiffinique panas morte luere conflituiffe, ad eamque citiffine fe perventurum. Hoc audito Gifipput panlisper bestichundus nipote Sophronia enpitor; dein. fecum ipfe inconflanter decrepit, vitam amici anteponendam este virgincula, & lacbrymie Titi oppido commotus, ipfe quoque plorabundus fic inquit Tite, mifi confolatione endigeret, ego to apud terpfum expofiniarem, tamquam amieitia noffen pegvaricaiorem, qui tamáin tuns acerbificaist affellur mibe egnotor effe voluefte. Quod fo tibe effend zuboneflum, ac indecorum videbatur; feito, inbonefla, non fecur quam bonesta, cum anues esse communicanda. Nam que vierus anicus est quantum en bonestes amics rebus eapit mulupratie, tautum a flagitiofie, ac turpibus amici animum abducere constur. Sed emprefentearum bis pafthabitit propiora discutsamus. Si to sponsam meam Sophronian ardenter ames , nibil equidem admiror : valde. admiraturus, fi abi te fecus fieret, coguita puella formifirate, & animi tui generafitate perspella, qui ranto eft ad paffiones ampris subsmadas accommodation; quanto per sourapita facrit encellentior, & quanto aquine Sophrousam awar 🖫

amar, tanto iniquens de fortuna conquereres, duse tebs videine cam abs to benefting amore petuije, fe altere poting quam mibi denupfiffet . Vernm fo in prudent, ac circumspecias es , prout effe confuerette , projecto cognoftere. deber, te plurimum debere forimue, que Lophroniem mibis quam siters fovendam dare malveret . Etenim quevre alout maritus suorum petino, quam tucrum amerum rationem babendam effe duxeftet - Quod memme cadet en. meor mores, fi me tam ribs, quam qui manime fit, amicum efte credit. Cuins res argumentum vel boc fit, quad ego, postenquam summe enter nes ameerica copulate, uibil bubuifte me memini, quod non tebi queque commune foret : quim etiam, bac ret nife in enm locum addulla. eftet, ut revocare non pofeet, ed in trefentes queque. facerem, quad reliquir en rebur a me fimjer auteboe est faltetatum. Sed eum Soptroma in en fit adbur afnd me conditione, ut tun effice poffit, tun menturfidens ger meefficietur , cum non videam in quo in benivilentiam. meam debeas magnefacere, neft ego queque acoro tebi morem gerere, at gratificare in es potiffimum, quod bonefte. Bers pareft . Non inficior, Sophromam mibt effe defponfitlam, & a me vebementer amari, cuint auptiar cupidiffine posiulaber. Sed quomiam in , nipote me effo curiosior , rem tam desiderabilem meredibile defideres defiderar ; vivita leiur, & efto feeurus: propieren quod Eczbronin non mebe, fod tibe nuber, & in menne thalkmum tha futura coniange deduceiur. Prome enuito curac-3 define triffetudine, & profitua maletudine reinperata gandibandus temetopfum. consolare. Et also desecuto opperator fracini ameris tue juavifimos longe amore mes prefentiores. Titus quentum valuptatis engiebar ex bec Gifippi fermene pleno fpes Mandiguter, tantum verecundia afficiebatur offentante quo mater erat Gifippe liberatelab , to manrem fuam ipfins fore ad come ufbegendam grecettaten. Quanchrem com lacbrymar cobibere non pofret, ita respondit. Tha, Giffyper leberaler, ingen naque amicicia agerieff he eftendet, quid me queque in men facere deceat . Traque bine Deur avertat, at ego illam unquam abs te recipiam in ascereman mum tibi tangnam dignines fortuna concessit; quod fi movefret bane mibe convenire, neque tibe, neque altere cam anadidifiet. Utere igitur letur forte tua: Mere fortuna dono; meque finito, quefo, enter inger lachrymas tabefeere: quas mibi, utpote bominitanta commoda non merenti, fartuna paravit: qua meberculer lachryma, aut a me fuperabuntur, ed, quod eret tibi perincundum, aut me fuperabunt. & ego loc glifiente in dies cruciata liberabor. Ad ber Gufippus: Tete singutt , fi a benevolentia nostra tantum imperence possum, ni in men voluntati obsequarit, & fi ab eadam tibi perfuaderi poiest, ut obsequi non nolis: boe ellud off, in quo poisssimum decreve epfine amiestia beneficio uti. Et se precibur meis non relactaberis, effisiam, ut tu Sopbronia poliarii, camque vim adhibebo, qua in amore bourt uti debemur. Nove quanta fint enpedinte mires, que non femel, fed fapiffime amantes perdunet ad austus unsferabiles. Et talibus te amores pedicis illaqueatum efte fentio, ut neque regredi poffit, neque lacbeymas nila ratione cobibitas moderari. Tibs were impatibiles supedinis needines perferre nequennti, atque ob id infam obeauts superflor plane este noism, reque ocissime. subsequar. Quocirca etfi milla alsa inter nor causa. eftet mutue benevolontie, samen cupio te vevere, ut cyfe ausque vivam. Bettogne mitam tnam vel ob boc mibe afte incundiffimam. Igitur erit tua Sophrouis cum baud facile aleam reperire quear, qua tibe tautopere placitura fit. Et ago amerem moum non fane defficulter en alterem gransereur & tebi , & mibi fatisfecero; cui negocia obenudo fortaffie non fic propenfut forem , fi tem rara , tamque difficulter unores reperirentur, quam varo, quamque difficulter amus vers repersentur. Ideoque cum ego poffim. facilline uxorem alteram invenere, amicum vero alterum difficilime: male apperen ametiere pquam amicum ... Immo mec nicoris talluram patiar, fi cam sibi concessoro; sed en bana en meliorem fortunam cam transfulsse, neque amicum perdideffe exclimator . Proin figued apud te pollent 97-d-

preces mea, to rogo, quascque, ut bac agritudine deschia, te, meque finul confoleris, & optima fpe fretus conflitues ean capere voluptatem, quam tuns ferventifimus amor exopeat. Tetur parties pudore fuffujur, quod indecorum effe existemaret, ut ipfi Sophronia desponsaretur, partim sitmulante cupidine, & bortamentes Gefippe vigoratur, fic loquitur. Intabundus fum, Geftppe, & encertus, nirum magis tuo, an men defiderio obsequar; atrum ed sacere debeam, quod tibe tantopere roganes placeturum eje confirmar. Et quousam tua erga me benignstas tanta est, ut meam excluseres verecundiam; id efficiam, quad rogar; Tibique fit exploratissimum, me tibs non folum optatissimum fponfam, fed spfam vitam acceptam referre. Dis faxint, at ego alim partim in fortunit this amplificandit, partim in bonoribus cumulandis possim tibs oftendere meam erga. te bensvolentiam, & fidem. & tu copnofeere queus quantum mils gratum fuerit bec tuum en me fingulare beneficium, im que tu meipfe erga meipfum indulgentier extitufit. Ad bas Giftpar: Tite singuits at box negocium adamussim peraguturs mibi ita agendum videtur. Opijme nosti quemadmedum. mibs Sophrousa poft dintinas moorum necessarion confultationes sucret desponsata. Ideaque si nunt eam untrem republiavero, perturbatio mebercules maxima, & tumultus exorictur inter utriufque confanguineor, noque ego id magui facerem , fi vel sic ipsa tibi uscor traderetur ; sed vereor ne, si hoc patto res againe, cognats came altere Ratim despondeant , emboque puella cupeta fimus miduate. Quocirca mibi videtur, fi modo tibs idem videatur, nt ego in id incumban, quod sampridem inchoavi, boc est, ut Sophroniam tanquam uxorem meam domini dutam, & nuptiar sponsali ritu consiciam. In dem furtim . ficuti commodi∬ime enter nos conciunabirmes, cum illa 99... rinde at uxore that furtim concumber. More ubi vellem fuerit tempeflionm, rem omnem patefacienus; quod fi a., cognatic non improbabilier, bene erit; fin minur, in tamen voluptate tua fattifecerit. Et cum id, quod fallum eff, fiers infellum von posit, necessum erst, ut elle, velsut no.

lint, rem ipfam approbare cogantur. Placaie Tito tale... configurem. Quapropter Gifipput Sophroniam perinde , au roningem fram, domini dueis cam Tito sucolume, & en myrotatione confirmato, celabratifque napteit, com sam. ndoefperabifet, matrona paranympha novam anpiam in There gentals collecenter, cubiculo propers faceffunt. Erat thalamus Este cum Gefippe thalamo committes, & adeine miter atrumque erat persons. Itaque Gefepout laminibus Arffinentaurer exeruelter elanentum Terum adet , anmane. admonte, ut cum unore fles cubitum est . Que andite Titut gudore fuffufur voluit ab incepto defifiere : Sod Ceffppur, que non number re, quem verber, propenfus erat ud explenda Lett defideren, poft diatenam difceptationem, nandem bominem intra embientum ingredi cogit : que cum primum lectum genialem tou/cendiffet, novam unpiam fomeliuriter interrogat ; un iffine nieur effe webt . Puella. preiftiment ellum effe Grfippum, fo welle respondet. Tung Titus Sophronia digito annulum pronubina midat faberreme fallum, at luculentum: eamque ber werbie uffatur: Et ego volo tunt efte maritur. Inde cum Venera contu-Rale umbo operarentur incredebile voluptate afficiuntur ... Negree ungeam Sophebnia fatte difpicere potnit non Ge-· Spinm effer feit Tetum que fecum fingules nochtbus concumheres. Cum bec pullo procederet Titis, Sophromaque comm gium muritur Roma Publint Tits pater , extemplaque. and elluin hetera affernatur, quebus admonitor, or fine. THE Parene Romain remigraret ad res fues butter compomendar. Que accepto deffinat Titur fecum ducere Sophronesm, rempur cum Geffppo communecat. Hoe autema pon facele, nec fater commode fiere poternt, neft Sophrouen prius rem amerin detexisset . Quapropter illam en cubigirlade fut-ada fam de rebut omnibut prout transaclat fatf-Yens ambo commonefacient , walrd. fini fine argumentes Mine cuntta confirma . Tunc Sophronia cum torve ab-Butu utramque conspiceres , prulum indignabunda prorugit in lachrymar, & wheeten flent dolam in fo Gifippi deteflatur. Er more nulle foper bac re emiffe verbe dominion. 24paternam repetant parentiènt canche denarrat ; 🗣 gremedinodum egfe ambo fraude Gifippo favorus cercummente , frque non Guffpe, at spinisbourne, fed Tre coningen effe. Hoe pater acerbum, endegenem, contamelmfem vodert , ipfe eum fint Gifippique comuniti fuper bec se deleuter conquert. Hine contentioner, ranogue inter utrofque non. modeca fiere. Invefus erat cam Gefippur non feinen Sophronia necessariit, fod etiam fur: comor afterere, enma non folom exprehensione, fed atroct punitenne eije degnifob quam Suplivania confanguinei fibi gratai gratiai memunific deberent, cam ella meletri, generoficreque mugfifet. Tetur has omma intellegent maxima anxistate afficiebatur. Idem cognoscebat morem peculearem effe Gracorum ut tantifer voceferatemebut, minifque contendant, denec aliqui reperiautur, qui fidenter, ac viroliter congrediautur: Tune nun folum eller mereculofer, fed mieffimer, enertoffmofque excitere. Itaque excitemans illorum contemolies . signe converta non niterrut vije tolevanda, anemo Romano preditur, & prudentia Affica d.coratur, cognator Gifppis atque Sophronia en unum anner corrocat. Que in cein epfe folo Gifippo connictus na difierust. Opmantur complacer philosophe, onner noursen mortaleson affringe Desrum immerialium providencia fieri, atque gubernare: edebque affirmant quicqued a nobie fiat, id mune fate, & noceffitate fiert. Alit vero autument banc meceffitatem feto elle attribuendam. Qua phelofophurum opinioner fe dilegenter penfitata fuerint , fatte aperie demonstrabitur, est prudentierer Dur emmertalebur widers welle, que wolunt ella resellere, qua neque correge postunt, noque matare. Eumwere credere debenus ab igfis Dus optima ratione errore mille nor, noffraque rege, ac gubernare. Eft enim mediusfidiur fluita, at belluina temeritar velle veprebendere Dubpum sperationer . Et areliffimit ille cateuer vimeroude plane fant, que empudentiffina proceritate ad fata Drorum crimenanda procepitanter runnt , enter quar , ficut ego fratto, por effer annumerande, fi vera font ilia, qua au-Cccc 1

die var iampredem descifte, & quasidie delletare. Culpater eurm vehementiffine quad Sopbranta mihi nupferit . quam vos Gefrejo desponderates . Enimpero confederandum vaber furt, & curiofiffine penfitandum, quemadmodum fata a principio constituerant, ne Sopbronia, non Gifippo, fed mile en matermousum collocaretur, ficut ipfa res pu prefentia aperteffine effendet. Ceterum quia multer anceps, & difficillemem videtar loque de divina providentea afterentibut Dest nullam agere curam rerum bumamerum, subs placet descendere ad bomenum consultation net . Unde fuper bes rebut fermocenaturus due efficiam mecefre est moribue meir meneme congementen. Unum est ut me ipfe landem, & aftentem, alterum ut alier vitupenations confeller. Verum id faciam modeflissime, boe eff quatenus caufa ipfa excipere videbetur, neque digitum, ut dicetur , transversum ab epfa veritote discedam . Vellea continuelis survey magic, quam estione finantaca atrocifimer creminationibus cutuperant, lacerant, enfollauturque Gefippum; propteren quod enm mebe meurem ftiopte confilio gradient , quam vor ille veffen feutenten concesterater . In que re ego exclimo Gefippum landandum, edque pluribus argumentis canfirmabinus. Primo fecis Gifippus id., good amicum pro amicifino facero decet : dein ipfini factum prodenteur, confultiufque quam veffrum, endicamus. Mitto en presente enarrare quid santtiffing leger anicitie preespiant, quid mineant ab amico in anico canfa efic. fallitandum; boc folum dixifie contentur fum quod vingulum amicitia arttini, validiufque bumavos auimos comnellit, quam cus confanguinitates, quousam anucas cor babemus, quos effi delsemus : affiner vero, & necestarios fortuna, & cofur afrignant; proinde nems veftrum debat admirari fo Cifepue, qui mibi est intima familiaritate. i copulator, pluris fecie vitam meam, quam vejtram omniam benevolentiam. Sed sam fecundum argumentum explicemus, que demonstrandum est Gesippum vobes fueste prudengiorem. cum de Deorius providentia vot, ut milit videtur, mibil procfue intelligatir, & multo minus calleaux quid

efficere poffit amicitia. Dicimur étaque quod veffra coufideratio, veffra jolertia, veftrungen cinfilium deffonderant Sophromam Citypo, qui & invenir eff, & abitifophue. At Geffppur cam teadedet mehr subene partier, & philosopho. Vor eam unorem dediffet boming Allico : Gifippur humius Romano. Vat fpinfo generofs: Gifippus generoffismo. Vas diviti; Gifipput disifismo. Vos sugreus Sopbroniam defpondifter illam non folum non amante, fed pene faflideente. Gifippur envene, que eam fugra fuat fortunat annes amabat , quia illa erat 12/a vita. jugundiar. Quad autem veriftima fint ennela, que dicimut, quodque Gifippi fallum magis fit landabile, quam id, quad vor faltetafter, fingula fingellatem penfitentur. Me euwenem efte, & philosophum, fient egfe Gifippus eft , babitudo mea, & fludium fine longa firmocinatione effendere pofrunt. Eadem eft men, & Cippy atar. In fludur litterarum ambo pari semper gradu, parique voluntate. profecemur. Hoe vero enficiars nec volo, nec jofinm.; sllum Athensensem, me este Romanum. Quod si de patria nobilitate, & gloria disputandum ell, dicam libera civigater me efte cevem; Gifippi vero patriam efte velligelem as flependrariam: dicam me in ea natum efte Urbe, qua totà terrarum orbs dominetne; illum in es, qua paresa mea objequatur. Dicam illiur Urber me efre alumnum, qua armir, imperio, & Audiir litterarum fit florenbiftima; cum Gefippe patria folie letteres cenfeatur. Prateres quampes was bie me febolaftieum efre, deffellifrimum, fordidificummque excifimeter, non fum propteres generalus en sece populars, emaque plebecula. Ades men en urfu-Roma illuftrefrima, refertifrimgque funt vetuftifejmir maeerum meorum amaganibus. Et annales maximi featent titules treamphorum, quos proave mes excrant su capitolium, neque in presentiarum glaria noffre nominit entin-Ela languescet, sed en dier mager magesque envenescet . Ometro pra pudoro enumerare divitsas meas luculentas, enne animo meo infinem fit boneflam gangertatem vetue offe , copiosumque patrimonium uchilium cevium Romanorum-Ques

Quid si panperent apad vulgar ignobile probrest indicasur ; fi diveria en benore ac precio babeneur ; ego pafeides oper amplefrimar, atpore fortuna alamaur. Non meproteest vober affinem charum fuefle, & efre debuife Gifinnum. Sed non ego meiner wober charue efte doben, fl eigitaveritit Roma me veftrum futurum bofpitem frogi ac diligentem, & in rebut tam publicit, quam perpatie optimum, freunistianimque patennam. Quit igitue pafiba. bito appetitu, & adbibita ratione confilia voftra Gufphi mer confilur antepanet? Profetto nullur . Eft ergo 16. phronia bene unpia Teta Quinctio Inforo nobelefermo, antiquiftimo, locupletefermo Cros Romano, Gefippique amieifrimo. Quapropier quifquir ob id dolet, aique ingemifeit : non ed faces, gued enm facere agmini eft, & gued faciat mefest . Erunt fortafte noumulls , que decent Sophramen um tantom ob ed endignare, good Lett fit weer effelfa. quantum dolere, ac lamentare faper fraude, ac dole, que maritum Titum furita fit , good clanculum & furtim pullo anicorum confeso, omnibus confangumess squarantibus Tito denuy/erit. Atque boe neque merandum eft, neque wownen, mandetumque continget. Pretermetto ellar, qua enmitificial patribus , ac reluctantibus , maritar fibripfa repeperant . Preteres ear, qua amateres fues fequita larem fami. liarem, ac epfor parenter deferverunt, & ante concubina fuere. quam aupta. Prateruntto ellar quoque, qua priut praguatione, Or fetu, quem verbo & ore matrimonia fua empudica detexerunt. In quibur necefritate id evenit, quod in Sopheg. nia non accidit. Immo ordine & ritu muptiale felerter. & feutte eem Teto Gefippus unocem in legetimum matermanium collecaper. Sere, nonnuller fueuror, que querantur Gefeppum maritafte Sophroneam, id, quod ad ipfum minime perimebat . Stalta profetto talet funt conqueftouer, atque fominea, & a nolla prudentia provenientes. Runne bie tempore fortune witter varies wovefque confilies? Name inffromentes multiplicibus res deducit ad execus conffizutor? Durd ad me fi fieter potent, quant philosophus negocium menu optime confecerit , tăque wel clair, wel relam

palam facteraverit, dummodo fines fit ipfe prebandus ? Meum eft opus providere, ne deintepr fucer, maxime fi emprudent off, possit most so robus ingerere; sed pro con and feest , gration elle agere deben. Similar fi Giftypur Sophraniam mibs defpanfavit vobir nefcientibury flultitle supermecance off ob id conquere, & indignari, quod conducibilitar factum eft. Se deffideter Geffppe prudenten: impajlerum providete ne esfe candem ampline maritande babeat facultatem. Et pro co quod feset, bonnes gratiat ugite. Caterum boc in primit feire debotie, me neque. por fraudes, neque per vaframenta voluste aficere spusmenia, ac nota nobelitatem, ac generaficatem veftra fami-Lie. Nam quempis Sophroniam furtim, ac difficultantes encorem acceperint; attamen non ficut raptor cam violame, negne fiewt boffer empudece babue, & contumeleufe, noque affinitatem veffram babus dispicatus. Verum cam. egy Sophronea experante formulate enflammatur effuaram, videremque me nequiquam illeus conuntio pafte patiris fi cam a mobis, prout fiers folet, depopofeifiem; propieren -quod vos timusfette, ne a me Romano Konzan deportavetur tila, qua a vobis mirandum in modein diligibadur, nfur funt, fateor, arte claudefina; qua unue vebie fella eft manifefta; efficique, ut Gifippus meonomine auglist. conficeret, quar suo facere rennebal. Preteren quamois ago efflectim Sophroniam departrem, von tamen ut amator, fed at logitimus commune fines operatificame amplexus conengive. Etenim epfa lacuplesificmum exhibere potest testimornim, non print sum en me concubusfer, quam verbit folster, atque concepter, & annals arrabone legitima mibiuner efficeretur. Cum eam interrogaverim an m.bi nubere meller, & opfa fe non nolle responderer. Quod fi decespiam efea fe eniftimet, non fum ego coarguendus, fad epfa abiurgands, qua quifnam ego forem querere fuperfewhere. Hoe ergs, at femal finance eft cliud acrose dele-Minn, bec eff silind innorman flagetium, bec eft sila... -enpitalit fraux, quam ago anome tabestene una som Gi-Sppo commentur funt, se ferliert Sophronia clanculum, atque-

fecreto iguara unberet Tito Quentito : ob boc Gifippum. obiurgationibus incefritir, Gifippo infidias parates, Gifippo minitamini. Quid amplint, quefo , faceretit, fi cam bomini rufficano, fi firvo, fi nequifrimo tradidiftet ? Que catena, que carcer, quod patibulum fufficerent ad Gifiggum punjendum? Sed iam bac mefta facemne . Venit tempus, quod a me nondum expellabatur; Bidelicet, at pater ment moreretur, propter cuins abitum mibe neceffirm eft Romam remigrare. Quocirca cum milis en amino fit Sophroniam in patriam mecum ducere welle, vobifcum es communicavi, que alsoquen adbue occulusfiem. Se prudenter eritis, bor animo gquiftemo fereter, nam f vor fallere, aut consumelia afficere volutjeem, poteram Sophroniam pobis illufam, ludificatamque relinquere. Sed bic Die probibeant, ut in Romano Spiritu tanta laber, tantapartim propter voluntatem Deorum, & aufloritatem legum bumanarum, partem propter landabilem Gifippt met folertiam , & met tofine affuttam amatoriam. Ceterum qui vosmetipfor Dies bomimibusque sapienteores effe cenfetis , boc omne negocium vituperationi ac opprobrio infipienter dare videmini. Idque duabni potiffimum de caufit, quarum una bac eft, quod Sophraniam mibi eripientes nulla probabili ratione polletie; altera quod Gifippum perinde ac inimicum bebette: Cue hand immerito per omner effet obnoxit. Qua in re quanta fit veftra infezientia, quantaque temeritar , volo in prafentiarum enerrare copinfiut . Verum por tanguam amicor, amicus amice mones, & bortor, est omnes indignationum turbellar deponatie, ut omnir jracundia abiiciatur, onnia convicta aboleantur, & mibi Sophronia restituatur, ut ego gaudibundur, vobifque affinis non indifut bine poffim in patriam repedare, ubi vivam pobir femper deditur & maneipatur. Ram quod a mefallum eft, ed enfettum unite patto fiere poteft, five wober gratum futurum fit, five engratisfimum. Quod ft votit meis refragare destinaverites, ego vobis eripiam Gifippam, & fi Romam anguam appnlere, illam mediurfidiar -00

pobis invitiffinis recuperato , qua unor men legiteme. oft : Et inimicities wobischum trutulentessimes exercens oubie plaum faciam, gram firt vebenteuter animerum Ros. manorum indignationes . L'offquam longa fates y Or leannes lenta aratione Titus perorapet ese funfelles, forgens, valent triftiffime, & fronse corrugata Gipppi mannin apprebender: & cunflor elles fe partifacere finalant queliante capito minitabundut inde feceffit. Ills vere, qui entur commorabantur, partim argumentis Tite provocate ad affinitatem. aniestramque epfine enemidam , partem novellimes elleur werber pavefalte, enter fe confictuerant, utiline fore, & conducibilint Tetum recipere affinem cum Gefippus affinia talem recufaverit, quam Gifippum amicum perdidiffe, de Trium enemicum comparaffe. Quamobrem final omnes egra. dientes Tetum convenient, feque non nolle demonstrant, us Sophronea 19fi en matrimonium collecetur, & elleur affinia. tatem fe placeme facere oftendunt ; Gefeppum autem ut amienm optemum compleCtuntur. Et cum festivatate, atque. latitia, qualea affiner decent, generaliter endoifffent . inde descefferunt Sophromen Teto remettenter : que us prudentiffinam matronam decebat , converfa in vertute , pt dies folet, necessitate, omnem entemple amerem, que Gifippum profequebatur, transfudit en Titum, & cum en Romam profetta eft, abe bonoreficenteffine a Tett necession rest , familiaribufque accipinutur. Interea Gefippus Aibon mis relictus fere ab omnibus floccipendebatur, qui entra breviffinnm tempus propter civiles alsquot controperfias in egeftatem, atque calametatem delapfur, & more Athemis exterminatus en escilium sempeteruna relegatur. Ubi ageftofur veram arumughffimam agent, tandem Romam commigravit, boe confilio ut Tete benignitatem empergretur : cognitoque eum ejje juperflitem, & apud Romanos immes gratiofum, ac favorabilem, ad gder eine accedit, qua band anbie erant magnificentiffing : & ante veftibulum confiftento quad Teine domam rediret praffolatur. lam redierat a fore Titus; sam domum ingreditur, fed enm Cofippus con auder affare, memor illine, que vescabatur, calemeta-Dddd

tie; noniber tamen operam dat , ne a Tito mifetur , & tocognitus surreducatur. Caterum Titus sutrogressur bandquaquem Gifippum recognovet, utpote fqualisdum, fantum, atque paunofum. Quapropter Gifippur cum exificuaret fe a Tito fuiffe recognitum, & propier fardet faftidienter rete-Etun, comemor priftent benefiett, quod in Tetum tyfe conculerat, judignabandus, rebufque deplorates máe defeadet. Et cumsam advesperasceret esuritime confectus, pecuma desettus, martes enpedus ad locum Orbis Romp mentium, defotatumque pervenit, abs tenebricofam spelincam ingraditar ; eller com nollem queeturur; shique humi enbane engebus fleschut debeletatut, tanden fame fuccumbit. Forte ad bune specum nocte entempefts adventant furer due cum prada, quam es nocte compilaverant; Exercaque enter ess nocturas rines, alter, que valenteur erat, enfirmerem... alterna trucidat a Moc fenteent, wedenfque Gefippus exeflimanet fo meam ad mortom optatiffinam facillime reportsfo, peque opus effe, ut fibemet necem gladio manu forconfeiferes; illieque fo tantifper continuit, donce familia. Pratoris en re coguita pervenit, a qua Gifipput tanquem nens bomicedie vincitur, eniectifque catenis furenter abduestur. Qui com su queffenne de rebut fingules enterrogaretur, bund einffanter fe bomicidam effe confeffus eff. Quamob. sem Prater , the M. Varro nomes erat , suffit , ut ex mare Romano in crucem tolleretur. Farte ad born wendnat Citus ad Pratorium tribunal, que curiafificie contemplane condemnati faciem, tanquam nofestalundus, ad bominem propeus accedst, admiratufque arumnofam bomims amereffine fortunem, eum vehrmentiffine euperes Gefippe pericletante opitulare, nec ullam rutemem igfine faluis accommodatam videret, tale commentum comminifett. Accedet processe ad fellam Pratoris, & wore contemptifima clametane art. Marce Varre, inbe infortunatum bomium revocari , gum en morti adindicafir : Est enima instant, & beens bonneidie pensins expers. Ego fatis, fioperque fatte Deos emmertales offendis illum suguiandos quem ministri cui matutino ingularum expererunt , nec of Grane

agunn fane eft, us meitert nunt emmes Dest afficient parmittens bominem muncentem trucidari. Varro vehementer admirains maximo dolore affectus eft, quod Tist vurba ab emurbus Palatimis excepta juiffent. Que tum non pofice babita bonoris fus ratione discedere ab eng qued leges, at sura pracipiunt; indet Gifippum tom in orce familia mbmeratum revorare. Et coram Tito: qued tu, enquet, tama Anitus eras , nt fine ullu tormenter to ed fecifie fatereres, qued unfquam perpetraveras , maxime cum talis caufa fores anperaler? dicebar, to illum effe, qui prosesma molte fecerar bomerrdium? Ecce Tiens adoft, que ultre fatetur fe effe. parrietam, afterent illum van abr te, fed a ferpfo fuiffe. peremptum. Coppus curisfe profpellant, Titum recognofeit. & facile mielleger, eltad a Tero fiere fainter fun caufas uipote bomene uen emmemore prefitus beneficie. Quapropeter pra minia pierata lathrymabandur : Varro, enquit, ego bonimem occide; & com Ties pietas nimes fera eff . E contrario Titut : Prator, aichat, bec, quemadmodom videb, poregreunt off., & fine telo sunta cadaver occifi esperius t En que consecture pocer, bonc bonenem armoner appreffom mort enpere: Proinde sum impinutum dimetitie, & me, qui delique, merte muldato. Admirabatur son parum Priette efforum doseum meurman conflanteam, & tam prafaguent unimat neutram fintem effe debere i Et com fecum que quello uterque absolvereine ausmo agreates , ecce superenart quedam envenes nomine Publins, bane vita profitgaaiffine, & agud cuntter Romanor ob furta cognitiffinat, tone stind meberenie bomecedeum perparramener. His cum, Proculdubio feiret , neutram illorum effe conferm eine erfmener , cheur femetepfum partecepem effe uterque arguebat, vanta commiferatione affellus eft propier utriufque infontit innocentiam, ut tpfe funte fonte Praterem adiveret, comque bis verbis fit alloquatus. Mea . Prater, facinera

the impellant ad diffeilliman borom quaftronem emplicandam . Nefcio ques Deut pracordia intur exagitat . . meutem exflemilar, ut ego meiffum deferem. 🖝 crimon mones perefectum. Seito egitur, neutrum efterum effe buie

Dddd 2

cal-

enlya obnezion. Ego medinefilius is fam, qui illum bopunem de count cade alvercario cithec exerca est, occidi maturina bara errerrer diluculum, or s/fum infortungrum, que bic adeft, vide igfe dormientem , dum furta com. illo partichar, quem panto post interemi. Ren opus ast, ut ego Trium encujem, fua ellum fama faire encufat, qua abique gentium felendidiffima eft, eum non ram turgi laba offe maculofum. Itaque nirumque abfolibito, & me foncem... es pana afficito, quam leges praespuint. Iam hac res. pervenerat ad aurer Principis Octabit, qui cunstit acciter fingula cursofe cognovit, & eum fingillatin quifque. denarraffet , Princeps duebus , que sufantes erant , lebeusissime pepercit, & tertium, qui font erat, causa Gisippi, at Tite incolmmen infret abire . Trine cum Gefippi diffidentiam, temedetatemque elementer obuegaffet, mera lateita bommen complemen ad give fuer deduces: Ube Sophramean pientiffimir lacbrymir Gefippum permie, ac frateem..... bufpitaliter fuftiper, de fufciptum benorificantiffine profequetur, ae fourt; eum quo eam refocillaro, sam bone voffe-40, sam in babitum fina quetasi congruentem reformato, Ti-Int owner fast thefaurat, pradrague communicat, arqueforerem nomine kulquem adbut virguntulam en matrimomium collocat . Post has own Gestype eta sermormatur . In tua come manu, atque arbitrio eff, Giffype, fine velis bis apad nos commerces, five Arbeits remigrare com rebut bet considute quar tibe done dedenur. Gefepper enm bene exclimm a... patria procul eius animam vellicaret, ende bemivolentia, .gus Titum profequebatur, commoneret; tandem conflituit Roma propre velle, efficique Romanus: abe is com Enlina, "Titus eum Sophroma in eadem dome incundessime dintissimeque vincerant, un dier magir, ac magir glifcente anter ipfor mutua bengentenera. Eft mediutsidint fanctifima ver aniestia , & non folum fingulars venerations degras , fed gterna landatione decoranda, utpote gentirere optima mamuficentia, de boneftates, germana beneficentia, at theridatie, immica odie, & avarilla, fomper prompta, femgarque proponfo ad aa pro altero firenue, paragenda, quam BM

pro fe alterum veilet operart, neque precet expectant, neque blauditier empetent : Cuius egellus grobatiffing bodierne die rarenter inter mortales confpicionine, inins per causa est bominum enpiditar inenziebilira que propria santummedo utilitatis rationem babenter, amicitam ad pensissimas orbit terras exterminarunt, extorremque fecerunt. Qua rer, qua divitia, qua affinitar effeere. potueffent , ne lacbryma , gilne , fufpirea Tote entra gragurdia Gifippi eta penetraßent, ut ipfe fpanfam fnam. formofilimam, generofiftimam, optatifitmam altere condonaret, mil amicitia? Qua leger, que mina, que pavor notuchet cohibere braches Giftpps en leces tenebricafts ab amplentibus Peccofifeena poella epfum nonnunquam ferpaliter lacefrenter , neft amicitea ? Qua conditio , qua merua, quad emolumentum Gifippo perjuafifient, ut salturam fuerum, Sophraneaque propinquorum floccifaceret , to pumpfculos populares contemperes, at competes, ellefiones, wellicationesque maledicentistimorum pro nibelo penderet . dummodo amico obsequereine, neft amicitad E contra. qued Tetum promptessemum, paratestemumque facere points-Jes ad mortem appetendam, ut Gifippum liberaret a tormenco paribult, cum prafertim poffet bonefte difirmulare. fe non noviffe Gifippum, nif amiciria? Quid Titum fesiffer adee munificum, adeoque liberalem, ut fine enullations finem gatermounem cum Gefippa devedere , quem. fortuna emminur opibur spolinverat , mis amicitia? Quid Tilum inflammare potuchet, at forerem Gifippo fine incradesponsaret beguns egentistimo, de en extrema calamitate collecate, nes amicitae? Optent stagne mifera mortales multar uscoret , fratrer copiofos , fobolem filtorum numerofam, & pecualit augrant anmerum famulorum; neque respiciant, engitentque quemlibet en bis magis seipsum amare, quam alierum magit proprium; vel minimum formidare perseulam, quam curare, ut maximum infortunium a patre, aut a fratre, ant a domino propolifent, cum ab amico ergai. amicum omnia ferus fieri videamus.

Con feriffe il Beroaldo indirizzando la fua verfione

al Senature Mino de' Rolli Bolognele, circa il quale fiamo tenuti di particolar notizia & Gio: Antonio Bumaldi nella fua Operetta intitolata: Minervalta Bonon. Civium Anademaia, ove in quella guifa fotto l' anno 1493, fè ne dà tontezza: Minus Roftius Senator Bonon. vir fingularis ingenii, omniumque virtului libamine cumulatus, ut Buttius aperte teftatur su Bon. Ill. de que Codrus:

Tu mibs pro Phebo splendide Mine veni; Mine veni, & nostro div pro me pauca Tonanti, Plus mibi quam Phebus von sua serre posest.

De quo estam Castus in Epitaphies; quem nobilium eruditissimum, eruditorum nobilissemum appellitare consueverat Philippus Beroaldus, quod in Oracione proverhiorum scriptum reliquit. De ed quoque mentionem facts Co: Fra-Amad, in L. de Nob. Bonon. E ciò sa Francesco Amais, nelle Metaglie della Famiglia Rossi dicendo: Minh Senator de' 10. di reggimento 1482.

Ma non fu folo il Beroaldo a voltare in l'atino il racconto presente. Vi ebbt eziandio il Cardinal Ruberto Nobili di Montepulciano, il quale pronipote. essendo per via di sotella di Giullo III. a lui, dopo aver volto il racconto in Latina profa, lo dedico, per mostrare gratitudine a quel Papa di un certo dono da esso ricevuto. Di questo ottimo Soggetto ascritto al Collegio de' Cardinali di età di tredici anni abbiamo non tenui lodi in l'ier Vettori famolo, che a lui scrive alcune sue Epistole; e st nelle Lettere Latine di Gio-Batista Lauro; per non istare qui a ragionare. di quel molto, che di fimile elemplatiffimo, e per lunghe, ed assidue penitenze mortificatissime Porporato ne dice il Ciacconio; afferente in oltre, che fantamente moriffe nel 1559, in età di anni xvit. ficcome dal fuo Sepolero in Roma apparifee: Lo che fotominifira, a mio parere, da offervare, che lo fludio di alcune Novelle del nostro Boccaccio non è stato aborrito da persone di lanta, ed incontaminata vita, qual

shi la sua. La versione adunque, che noi soggiunghiamo, potette il Cardinale sarla circa all' anno 1555.
Etiste questa in un bel Testo in quarto a penna della
Libreria del Monastero di Classe di Ravenna. Ed io so
grado per averne avuto copia alla gentilezza del Padre
D. Mariangelo Fiacchi Bibliotecario della medesmail quale e per lo suo erudito genio, e per l'insinuanioni, affine di savorireri, del Padre Lettore D. Niccolò
Siboni dello ttesi Ordine, insieme con vario altre emdizioni me l'ha comunicata cortesemente.

### Robertus Nobiles Iulio III. Pont. Max.

Cum proximos dies festos bonesto ocio a me traducendos effe flatuerem, ne totum sllud tempus snerti plane ab inflitutis literarum fludiis wacatione mibe deperiret , Boccaccii, fabellam, qua de Amicitia inscripta est, latiuam fect , non altam landem in alieno opere quarent , ness ut exercitationes causa, quond possem, neque inepti, de fide enterprette officium praftarem . Eam perro multis , inflessausque de causis dicare tibs constitue , Iuli Pont. Max. & Sauftift. Primum, ut men erga te fingularit, & debita pietatis, & observanța pigunt alequod, & testemousum, quantuluncumque ed effer, a mebaberes: Desade us & ocea, & negicus mes tibi, cui poff Deum omusa debeo, raiso constaret. Postvemo non alsemum Tidebatur, si, cum a se ammuissimes, & cultissemis Boccaccis borzis liberalissime essem donatus, grasum vieissim, ac memorem animum bac 1959 Bocçaccii fabella minere testarer. Quanquam non eram nescius, quamdespar bac effet permutatio, & Homerica sile Glauci, ← Diemedit uon absimilit. Verum епінуего шаніта тыmera ipsa per sese armare solent : at parva benegno, & leberale animo accepere, id Kegium, maximeque Ponti-Science babetur .

Boccaccii Gifippur, five de Anicitia.

En tempestate, que Octavine Triumvir, qui postes

ab universo Sengta Augustus renunciatus off , Romano Imperio praerat , Q. Fulvius summe genere natus , & amplifrima fortung civir en Urbe Roma agebat. Feleus buic erat [ Tito nomen fuit ] fumma fe adolescent, & mortion indole quamproalifitmus, quem Athenas ad caviendum ingenit eultum mittens, Chrometi Actico veteri amico, & bofpites eure fibs consunctifesme, majorem en. modum commendavit: Qui fane Culmii expellationi uon defust. Quinctium enim bumanistime exceptum apud se. diverfuri voluit, & ut cum Gifippo filio, sub Ariftippo principe eine atatie Philosopherum , sapientea Andier femul wateret, enixe thravit. In the modum contracta familiaritate, tanta inter invenet mornm fimilitudo confacuta est, ut fraterne inter se amarent, & ca amicitia immortalis ab omnibus sudicaretur. Nulla se alteruter polaptate affice putabat, quam cum alters communem non baberet : in Andres vero, quibus diligenter operam dabant, pari lande, & ingenso proficiebant, magno Chremetie eum gaudio, cui non minut quam Gifipput, gratur Titur, acceptusque erat. Triennio antem decurso, postquam. Titus Arbenar venerat | ut funt omnin mortalea , & caduca | Chremes fenio , & morbo confessus moritur . Fuit eine more ambabur, nt par erat, aque moleftiffima, met enim Titus alto quam patris loco senem babuerat . Quare uter corum magis confolandus videretur, nou faeile discernerer. Post aliquot itaque a Chremetis morte menfer, amici, et cognati Gifippi, inter quot aderat eteam Tetus , bomenem conveniunt , & ut ancorem ducat perfuedont. Erat ea Sophronia puella quindecim annos nata, genere, & moribur quamornatissima: ad bec forma oris bonefla, & liberalis. Cum staque dies unpities dillus appareret, Gifippur Tetum orat, ut fecum Sopbroneam vefum eat. Nondum enem illene vedende copiam babuerat. Quo cum pervenissent, mediam Sophroniam ambo claufere, quam Titur, ut de amici sponfu rectiur indieare poffet, attentissime contemplari cepit. Cumque omni en parte illi fattifaceret, dum fecum tacitus puellame ian-

Landet, its fe illine amore inflammation featity at inbmo unquam ardensius feminam amaje traditiur. Vise dum reverterant domum, or Tetus fo in funm fubducens cubsenlum ociofius Visam a se Virginem animo rezelit , cuius defiderio eo magis accendebatur, quo maius illam confiderande spatium dabatur. Vefa est elli primum en ret inbonesta, & se parum digna. Quare in lacrymas, & profundissima susperiu se dedens, sie de sua secum fortuna questus fuesse memorie prodetur. Meserum se, & enfe-An fortaffie beneficea, quibut a Chremete, & eins filio Gefippo affectus es, ex animo excidere tuo? Nescisne Sopbronsam codem cum forore loco a te baberi oportere? ed communem amicitiam postulare? Cur igitur amar? and cur to ab intemperanti amore transversum rapi finis? Que falfa fper illellat? Resipesce tandem, o Tite, & vations, fanioribufque confilies parens, parum bonefte libidini modum pone : malefanum appetitum comprime. G animum melioribus curit exerce, dum finunt principia; amorem, & dim licet, to ipfum vincito. Quod appetio met te decet, nec tebe boneflum, & decorum eft. Quod etiamfi conseque posser, si amicette iure satisfacere velles, amnino isbi fuzicudum effet. Quid igitur faciar? Nimirum, fi id quod vera, & bonefla amicilia exigit, exequare, a scelestissimo boc amore discedes. Hac com dixiffet, paululum a curis respirare videbatur ; at cum ills Sopbronia in mentem venisset, omnia prius a sca dicta, ut vana, & parum constantia damnabat, ea. cratione fe ipfum excusuus. Mugna profesto amoris vis eft, qua cateras quidem leges superat, & autiquat : p mec tantum amicitia leger, fed divina esiam inra antecedit . Quoties usu eveniffe videmus, ut pater fliam. amaverit , noverca privigni , frater forores amore perditissime flagraverit; que, mis ego fallor, longe a natura alseniora funt, quam fi amice in uscorem amicus depercat? Ut enim omettam boc etiam factitatum alier tomporibut suffe, prima adduc inventa spatea ingre-Eece dear ,

dete, de mebercle inventur epfa tota amoris legibus fubeacet . Quod epiter Amore placet , ut a me ratum. granumque vabeatur, ens, fafque est. Sopbrouva pulchritudo neminem uon ad se amandum pellicere potest . Qual fi illam invenis ipfe ardenier deams, quir ita ab Amore alsenut off , at not reprebenfione dignam existemet? Nes vero puellem ano, quad Gesippo nupserst, quanta, squicumque en matrimonio haberet, ne me revalem expeveretur necesse erat . No param bic fortuna peccatum eft, que Sopbrenism Gifippo moptum deri permifit. At fi buins vergenis pulcherendo exegere quafi videtar, ut emmeum in fe oculor convertet; na Giffpur multe patienzint, & equiore animo firam a me uncerem quem ab alto umare feret. Hee cum dixiftet, fina ellum fratem fen-Yentie pentiebut, & se ut parum sana mentis erridebat. Nunc vera en banc mose, & in illam cogitationem in-Teutur, cum neutra placeret, non folum eum diem, fed complares ution, que dernde fecute fina, umariffime confamy fit. Quare cum nallam cibi , aut fomne curam. baberet , attenuates viribus in morbum graveffimum mecidit. Gifippus illum aliquot ante diebus, merore, . cures affectum viderat, nunc aurem enm & valeindine. implicatum enfriceres, encredibilem anemo dolorem capiebat. Deabut staque elli frequentiffimus, omnique arte, In finite bene ferure enbebut, canfam vero curarum. W valetuitims ening querebat. Delnferat non semek Titus vonit, & encertis Gifippum responfit, neque ca. ver homenem latebat: qui cum un!lum quavende ficem... Jucceet, tundem a Tito lacrymes, et suspirits enterruptame bruttonem expresses . Giftype, fi ica Det immortalebur wefore effet, mibs more with 17/4 longe gration eveuiffet. In eum buim locum melo quodam meo fato dedollus fin, in vertuter, fi qua en me eft, persculum... fit mibr facrendum: quam pari meo enm dedecore. W delore victum experier. Verum enimocro co facinore gunu vellerrime digna premia expello: boc est mortem ; gud, ghotiefenngut turpitiedener mog im mentem Denet .

was potest ipfie was dulcior non offe . Queen fine tonpitudenem meam, tibi, quem mibil celaro dabes, quam-Paucifficut aperiam. His ware rem a principia, fent acciderat, enarrant, cumque fe din reinitatum, tandom. fuccubuiffe diceret, Sophronia fe amore penire, fufins eff. I lud vero adriciebat, man fo nefcium affe, quanta en res fibs synaminem effet : quare ut synas daret, more decreville: id quad non longe aleffe friebat. Guippus Titi oratione andita, quam elle et lacrymis, et gemitabut interserverat, alequantisper filentium tennit; amabat onim non mediceriter Sophroniam; fed boc modestine, at temperantius Tito faciebat . Mose ameci vitam fonfa amore praferent, in bunc modum respondet, Tite lacrymit print, et épfe lacrymare coaclus. Nifi, Tete, confelatione indigere videreres, infla mibi apid to de te ipfo empofiulatio effet, qui en co maxime amicitud incatandin celavoris : etfi enim parum bac tibi bonefta. nidebantur, inbonefia tamen perinde, atque benefia repaneigri amicis oportet. Que euem vere amat , ut ab bes cum ameco veluptatem capit, ita ab illis deterrere. congiur. Sed eret de bes rebus longer alias inter nos formo. Ut vero ad es fermonem conferum, que mibi ad vom tuam magis necessaria videntur; quod Sopbromam mibi desponsam miristice amax , minime sane mirium... ... Mirarer magis, nife res se eta baberet, cum et illius pulcheitudinem, et fingularem anims tub virtutem aque. perspellum babeam: Qua eo sacelour amore se dedet , quanto, id quod amat, majori lande degunm, et excellantiut babetur. Quanto vero Sopbrouse amore ardenzens aftuar , ranto mibe mages de fortuna spfa inimia queri viderer: Qua [ licet boc diffmulare neterit ] so tibe moleftior eft, quod mibi Sopbroniam concesserit. Se enem altere unptum data effet, boneffiffmus effe tunt tibe amor videretur. At fi wondum cam prudenteam amififis , qua praditus es, & cui potius quam mibi Sopbronta. unbere poterat, ut maiores, aut infliores fortuna gratiat Ecce 2 #28agere deberes? Quicumque enim illam fibi matrimonio conjunctiam baberet, quamvis amor ifte tunt inftessimus offet, fuam tamen, quam Tete effe mallet : quod tu fi me, qua foler, amicitia profequeris, minime de tuo Gifipjo timeber. Eft etiam caufa, que me, ut boc tibe fundeam, maxime bortatur. Postquam enim enter not amare cepimus, mibil non commune tecum babuj. Quare si eta ret sam processifet, ut pro infecta baberi nequiret, teenm illum communicaffem, codem quidem iure, quo catera inter not babita funt. At illa eo loci adbuc sua est, nt tibi uni entegre possit cedere, ut certe cedet. Ininvia entre mesm amicitiam gratam, incumdanque baberes, ussi sdem velle, atque sdem nolle su re prasertim facili, & bonestissima inter not effet. Sophroniam equidem mibi defponfum unice amabam, neque quidquam illius mupters longing much exat. Edm tu, ut me prudention er, eta multo quidem ardentius appeter, magnique, ut exorem ducas, facis. Bono staque animo esto, neque enim men amplius uxor, immo vero ina in meum adducetur cubiculum. Curas igitur, meroremque ex animo pelle; amessam revoca valetudinem, & se gandio, latitiaque totum dede, dignamque amore esto tuo, qui meo lange nobilier off, mercedem latue, & bona fe plenne expelta. Gifippi andita orutione Titus, quantum em blandienti fpe voluptatir capiebat, tanto plur e ve ipfa subores, verecundeaque contrabebas. Quare perfricuum Gestippo facere nitens, quanto maior illius erga se libevalitar explaret, tanto minus ute fe illa decere in cum. modum collacrymans verba fecet. Liberalitas sila ina, & vere fincera amicitia, o Gifippe, quid a me expeflare debeas , plene me docet . Avertat itaque Deut , evertat, inquam, ut quem tibe merito quidem tuo femel concessit, cam ego a te divellere coner. Qua fi unquam dignior babitus ellem, nunquam profecto permififier epfe, ne in poticeres. Cur egitur falle se finis ? Cur minnere tibs concesso frui non ver? Age, age, me tabis laceymit, quibus carte dignificmus fum, tabescer-

permitte: nam aut ego illas famma cum animi tui vo-Inplate vincem, ant fi aliter fiere non poterit, illis fuccumbam, & sta a fummer liberabor cenciaribus. Cui Gefippur. Se mehr per amiciteum noffram licet, o Tite. at te poluntats men obiemperantem pofitm efficere, bas una in re eins prarogutiva uts volo. Quod fi precibus meir affentiri in animum non inducer , ea vi , qua interdum, ut amico bene sit, utendum est, tibi ut cedat Sopbroma efficiam . Non adeo fum inbumanus , ant verum imperitus, ut quid Amor valeat, nefciam, G. quam frequenter bis, que amant indigniffica mortis in cau. fu fuerit. Te vero in eum loeum deductum video, ut neque ab encepto defiftere, nec lacrymas epfus evincere. facile posser: quibus se perpas, band dubre succumbes . Nec mibs dubium est, quin tunm e vita discessum. men continuo mors subsequatura fit. Quare fi men vite male confultum nolo, ut two pracipuam rationem babesue necesse est. Tibs sgetur Sophrousam babeto, qua nec dulciorem, nec chariorem aliquam facile tibi invenier. Ego vero non difficulter in alios amores animum convertam meum, eademque opera utreque noftrum fattefaciam. Nec sane bac adversur te liberalitate uterer , si qua\_ facilitate unores , eadem amits compararemur. Unorem\_ aliam parvo negocio inveniam, amicum non eta. Sopbromiam itaque commutare, quam te amittere fatiut duco. Cur enim boc verbo non utar? Nam dum illam tibi . quam alterum me efte extiliano, cedo, & permitto, non uscorem perdere , fed mascimo cum lucro commutare videor . Sigues autem apud te precibus meis locus est. per amicitiam noffram to ore, atque obtestor, bit cruciatibut antoium ut liberet tuum, eademque opera mirum. que nostrum consoleris: eam voluptaiem expetiando, quam propenfifrimus, & ardentifrimus ifte tuut amor ut capiat dipnus eft . Vix pra pudore adduct poterat Tetus, ut Gifippo Sopbromam fibs concedents affentiretur , denque abnueuts fimilies barere videbatur: tandem bine amore, inde Gifippi adbortatione permotus in eam modum... 10-

locutus dicitur. Mibi quidem , Gifippo , fi quod ficcere. me suber, exequar, dubium fit, tus me potent, an men. ed causa efficiam. Fateor quidem ab infigus anims too promptetudine, & liberalitate verecundeam meam fapera-21 ; ludico itaque mibi parendum. At ellud perfuafifimam sibi babeut velim , in eum to bominem beneficium comsalifie, qui non tantum feminam a fe mirifice amiliam, fed etiam vitam a te accepifie pra se sompor laturus fit . Atque utinam , quod cum commono tuo fiat , reipfa eliquendo demonstrare possim , quam grata bas mibs ina fit liberalitat, que su certe met, quem tui Budiofor mteres. En verba exceptent Gefippus: mibs fane, Tite, enquet, at negocium boc mainrius confice pofeet, illapotisfrimum ratio, atque via incunda vedetur : Sophrousam magna utriufque cognaturum deligentes mile nuyfifie non sphoras; quam fi nune accipere me nolle docum, fingidare profecto meor, elleufque necefravior incurea officiam, resque su magnum diferemen vertetur. Quod ego ne flocce quidom facerem, fi ea rateone unorem tuam fiers Sopbroneam necefte eftet . Illud vera verendum, ne bac rei monstate virgiuis confanguines permots, illam, te neglecto, alis matrimonio cominingant, atque eta uterque spe fru-Aremur. Quod fi boc non improbar, us en incepto pergam, mibi e re videtur. Nam verar bar unprear fimulando, puellam domum ducam, cum qua su clanculum... perinde at cum unore, captata occasione, dormies. Pofien vero, eum facto opus fit, res ipfa puella necessarier indicabitur: que fi placebit, bene quidem, fin. minus ut pro infeltat bubeatur cam efficere non potarunt, stane its defiderio tuo acquiescant oportebit. Placuit Tito commentum: quare cum valetudinem brevi recuperaffet, Gifippus Sophroniam ducit; magno unptia apparatu falla, ea nolle funt, qua matrona, quibus sponsa cura demandata erat, Sophronia in gentale thalamo collocata. domum abiere. Erant Titi, & Gifippi concluyia interfe confuncta, perviagne. Cum itaque Gefippus in cubiquium fibi praparatum venistet , extincto lumino tacuns ad.

ad Tithm revertitur, emmque ut ad fuem fe spoufem. conferret, bortatur. Ille vero abunere, & tansson non confilmen improbare. Cus tandem Gefeppus, at tret, perfuntii . Triur , at leclum confrendit . primum queft 1000 & Sophrouse petet, num fibi aucor efte vellet . que Giffa quin audire credent facile acquievit. Et ego, inquit Titus, maritus tibe esse volo, preciossisimumque anunlum elle en digitum emmettet. Cum ad bane modum Tete, & Sophronen ver baberent , Fulueur Romn fato concedet . Amesorum staque leteres cercior faclus Titus, ut fi rebus fuis bene confultum wellet, in Urben rediret, commumiculo prima cum Gifippo consilio, eo secum Supbromiama ducere decrevit. Ardua ea res, & imprimir difficilis suconfielta Sopbronia videbatur: quam en abditam adium partem vocatam, rem ficuti gesta erat, & quo consilio docent. Illa vero cum nirumque torne inspenisset, mulzum prius de Gistppi dolo questa, toram se, ni mos est feminarum, lachrymis, & susperses dydedit; nes doms ourbe allo babeto, fe ad parenter courules, ourbur, que contunelia a Gifippo affecti fint, nervat. Falfo enim... illos credere se Gisippo si iam nuprum dedisse, qua revera Tits uxor fit. Tulere eam rem Sophronia parenter animo eniquissimo, multumque cum Gisppe necessariis camquefts fint . Subfoqueta deinde & rerum gerturbateo. wer, & mother thankinfque band party . Gefeppus pari fuorum, & Sophronia cognaturum adia baberi, nee tan. tum reprebensione, versus ettam quovis supplicto diguns existimars. Regulat sile contra, seque utilem, to boneflum rem, & pro qua bebita gratia dignas effet, feu tille affirmabat. At Tetus mullius rei, que fieret, aut docerctur ignarus, magna ammi moleffia en omnia ferebut . Erant illi Gracorum ingenia cornita , perspettaque, quorum superbia mes mature obviam eas difficulter modum imponas : ubi antem oppositas bosteum vires sensere, Cadre illa unime abserreut . Er epfe paulatine fo fubrits... bout . Haven egytor and acres Totue coemmentum files raties , inviente aujum floquemo , de Allica prudentes rationem

invenit, ut Sophronia, & Gifippe necessarii in sactum. locum convenirent, quo ille, deducente Gifippa, cum acceffiner, in banc fententiam concionatus fertur. Qui abditas rerum caufat perferutate funt, qua in tarrit agantur, en omnia Diarum immortalium confilio, & voluntaic. feers credidere; que se us nostras actiones fats accessitait adjoribant. Net me fallit gravissimos viros fuife, ons tanium en que alla, quaque praterita funt, neceffaria bac fatorum lege includant. Hac fi prudenter wobiscum perpendatie, facile intelligetes, nibil a Degrum. smmortalium cultu alsenius elle, quam fi quis ea emendare conetur, qua sam pro infectis baberi non poffint . Hac enim cam spfir Dist puguare, & illorum fapienteam welle infringere est; quos immutabils nature lega, Gr certa ratione nobit, rebufque nostrit gubernandis incumbere par eft, ut credamus. Confilia autem, & actiones corum reprebendere, non hominum sane, sed belluarum. inceptum mibs videtur. Infaniunt profecto, infaniunt, qui bac unquam ut crederent su ansminu suducere fuum. Quad fi eta res babet, & ea, que a voves en me dici folita audio, vera funt, ne ego vos istis persimiles este endica. Mibi enim Sophronia uxor ceffit, quam vos Gifippo nuptum dederaties, iguare pierna fatorum ferica, non ellam Gifippo, fed mibi collocatum eri- oportere, 5 quod in prefentia re spfa eveniffe cognoscites. Sed cum permultit Deorum immortalium arcana, & fecreta confilia ferutari arduum Videatur, qui mortalium curarum VAens a nonnulles exestimanter, descendendum mebr ad bominum confilial arbitror, in quibus duar res valdes musican ab ingenio meo abborrentes periraltabo. Meensm laude, & Dos Disuperio dignos demonstrare conabor. Faciam vero id andaller, quandoquidem unum mibi in. nteaque re veritatis fludium proposium est. Mague pelles funt , o viri Athenienset , querele , quibus meizats continues clameribus , atque sumultibus Gefippum damunies, profesudities, laceraties. Canfa vero eft quod elleus confiles es mehr mutifit , quam por elle collecare... 145

en animo babebatis. Qua en re summa ille profecto lande degnus mibs videtur : primum quia ed re ipfa. praftitit, quod sure ab amico expellari debent; deinde quia multo prudenisus, quam vos ipfi, rem exequatus eft. Nec mihi animus est, quid fanclis amientia legibus amicus amico praftare debeat in prafentia differere : cum. sllud prafare sufficiet, matorem amicetea, quam sanguiuir, & affinitatir vim effe. Amicor enim deligious, confanguineos vero, & necessareos forsusto datos babemus. Unde net mirum, net novum eft, fi Gifippus ame. ettiam meam [ amat enim me multum, & ex animo ] affinitati vestra praposueret. Age vero: ad illam partem vensamus, en qua elaborandum mibs eft, ut illum. pobie prudentiorem fuisse planum faciam. Aique enim. mibi & Deorum confilia, & amicitie vires ignorare videmini. Vos omne opera, confilio, & diligentia ufi, Gifippo invens, & philosopho Sophronium nuptum dederates: Gefippus eandem suvene, & philosopho dedit. Var Athensenfi, elle Romano: vor nobili, elle genere clariffima: vos divite, elle opulentiffimo: vos puelle ignero, & parum amanis, ille vero es, cut Sopbrousa opibus, de vita ipfa charior eft. Que a me dicta funt, dictie , factifque veflees melsora effe attendite. Invenem me, de philosophum cum Gisippo ex babiin, & pare letterarum. fludio cognoscitis; aquales ambo sumus; uterque eidem praceptore operam dedimus ; Nec samen inficias eo , Atbentensem illum, me vero Komanum effe. Quod fi de Patria ploria, ac nobilitate quaratur, Urbs libera mibà patria, ille en vecligale natue: Patriam, inquam, Romam babeo, que olim terrarum Imperio poteta fit : ille Albenas, ne quid aliud dicam, Romanis subiettas babet : Patria mibi est armis, gloria, & litterarum Audiis florentiffima , quibut tantum fludite Atbena commendars possunt. Nec vos me quod in scholastico palliolo incedentem videatie, fordido, aut bumilt loco natum credite. Domus profecto mea, & celeberrimi Urbis loci megrum. matorum flatute, & imaginibus pleus faut ; quam malto FAF Dera

vero in antiquis annalibus triumphi leguntur, ques Quin-Clia gent de populir a se devistir nobelissima in Capitolium egit : nec familiam ipfam vetuftate collapfam , cum in dier florentiffima babeatur, wobit perfuadete. . Impedior rubore, o viri Albenienfes, mearum apud vos divitiarum mentionem facere, cum paupertatem babitam alim apud Romanor nobiliffimum patrimonium ferant. qua tamen bodie divitiarum amore vulgo contemuitur. Nec unquam mibi divitta magno findio, & amore fuere, quat tamen fortuna beneficio large consequinus sum. . At Gifippus esvis Actions off , cuint affinitar en magis chara, grataque erat, quento magis illent prafentia frui pobis licebat. Rec ego en de caufa repudiandus, nam eum Roma degam, iller & bofpittum menm femper vobis patebit, & que rer veffrat publicar, & prevatat dilizentissime, amicifitmeque curet, babebitet. Quis egitur, que adio, & amore, peffimir auime affellibur fegofitie, rem ipfam exacte confiderare voluerit, opinionem veftram Gifippi confilio anteseret? Certe nema. Non male siaque Sophroma Teto, vero & antequa nobeletate, & patricio Urbes Roma, & Gifippi amico, collocata eft. Quisems vero molefisam, ant dolorem de re capit, param. sile , mea quidem fententia, agunus fe, ant surir anuenm praftat. Erst tamen fortajje aleques, que Sophromeam Tito nupfille molefle fe feere negabit ; unptrarum\_ Dero rationem insquificmo animo patiatur, clam illud matrimonium, & necessaries inferes contraction. At quid? peque id miram, nec normm, nec nunc primum auditum. est. Omitto liberier illur, qua parentibus invitir, vivos sibs ascivere, quaque eisam Pairea relicta clauculum enm amicis aufugere, prius pellices, quam unores. Nec illarum mentionem facere libet, quibus uterus print, ant partur, quam lingua nupitarum indicio fuere, expressaque necefritate voluntas : quod Sophronia minime contiget : cam cam Gefippur encredibile pradentia, gravifiema confilio, verecundia fingulari Tito continueri . Cui fi gnis, dieat mynime eminim bane matrimenis conciliands CHT 430

euram delegars debuiffe; vana mebercule, & feminit politity quain wirit digna querela funt : in quibut rationem nullam, ant inflam caufem inventor. Minime enem bot novum, aut fortuna inufitatum eft, viam, & modum quarere, quibur prins deftinata plenius confegue pofeit . Num , que, obfecto, bee enwiden eft , aut quid med refert, fi philosophus, aut cerde querpiam, fecus aique. res baber, publice, ant privation de rebut meis indicium ferat, cum de fine conflat, quod fit bonur? Illa vero mibs cauted elle debet, we fi primum cerdonis indicium... pro me jachum eft, fecunde intquitatem experier cogar . Cum seitur Giftypi opera Sophronia non male collocata. fit, finititia est, mibi credite, quomodo collocata fit quarere, arque ettam [ f Ditt placet ] quert. Si enim. hominis prudentia nea maltum tribuites, ut pofibac eodem anctore unpten fiant cavete : Diet vero gratiat agite. Equidem illud vos feere cupio, me net dolum. neque frandem machinainm, at clarifrimo, boneftifrimoque Defiro generi, dimenuta Sophroma pudicetta, turpitudines maculam inspergerem. Cue Sophronia, eife clauculum maritur access, non ita tamen access, ni raptoris more vim, aut vitenm inferrem. Placiet mibi femper veftra. affinitat, quam, ut amecum decebat, bonefteftime femper expetivi. At non nescius eram, cum fingularem Sophroma pudicitiam, & formam egregiam aque adamerem, minquem me cum illa auptrar fallurum fuiffe, fi palam , & ad eum, quem dietter, modum illar ambrorffem : quanto enim en ellam vestra exclat charitat, tanto maior suspitio, meinfque ne illam meeum Romam adducerem effen debebat ; qua ter ut mibe voti frem adimebat , ita... vita firem faceret . Quare eam ariem adbibui , qua. usum me fuisse videtie, Gefippo enim persuafi ut va med caufa facere se velle simularet, a quibut animo alsenssfimus erat. Sopbroniam vero, quamvis perditiftime amarem, mariti potius, quam amatoris artibus mibi conciliave; non enem preus elleus amore potèré volus, quam & annulo dato, & verbit folemuibut ufur, ut ab ca. Ffff 2

intellegere licet, puellam mebi concungerem; an mibi vellet unbere quafive; illa vero penfione annutt. quod fi fe delnfam credit, fibs potius quam mibi succensent; que me, quis effem print non interrogavit. Hos igitur precainin, boc crimen, boc scelur or a Gifippo amico, & a Tito amatore commission est, ut ad eum modum Sophronia mihi nuberet. Hac vos de cansa hominem perterritie, exagitatie, laceratie? Quid gravine animadverfure, fi cliam ignavificmo, facinorofo, aus ferville conditiones vero collocuffet ? Die bone! qui compedes . que ergaftula, que cruces sufficerent? Sed bec nunc in alend tempus resiciamus. Importuna paires mors, omnes meat mibs rationes conturbavit; Roman enim reverti eum Sophroma umore coaclus; ed wobis aperus, quod nife its res urgeret, adbuc celaium foret. Vos autem fi fapitis, id equo, & patients animo feretes: 6 enim mibe vos decipere, aut iniuria aliqua afficere en animo effet. delusum Sophroniam relinquerem. Sed boe ab animo Romano facinus Dis auvertant. Sogbronia igitur, & Deo. zum emniortaleum voluntate, & bumanarum legum aufloestate, & Gifipps prudentia, at mea spfius folertia unon mes eft. Quam quidem rem vor, que et Deir, et bominibut sapientia prastare contendities eimpie damnaties . edque duplicater, non fine magno mon doloro partem Sophroniam reisnendo, qua in re mes quidem fenientia insuris estis, partim Gisspin optime de mobis meritum enimice exagitando. Quam vero infulse, ne dicani inique vos un ca ve geratis, pluribus explicare nolo ... Hortor tamen, atque ut unucos pos obtestor, ne adei cansa seposita Sophroniam mibi meam restituatit ; vestra. enim affinitate lætus in Patriam discedam, & quond mili vita suppetet, nominis vestri Audiosissimus sempen ero. Quod fi ed, quod femel fatlum eft, infetlum reddere properatie, ellud wobie persuasissemum babetote, me quamprimum bine Gisippum abdusturum; Romam vero Ji salvus pervenero band dubie id recuperaturum, quod oure menm ell, idaus etiam gobis impitis. Et quando SALL-

inimici effe pergeter, quam ulesonem insto concepta era... em pellore Romano capere foleat, ut experiament faciama His dictis Titur surgit, Gisppoque manu apprebenso, Templo egreditur, minarum, & iracundig plenus, & everan, que in Templo event, contemptum praferent. Que Teti affinetate fimul pellecte, fimul mente perterrete bominem affinem, quam inimicum babere maluere, mes Gifippo Sophronia nuptiar negligente Titum repudiantes ntrobique fallere viderentur. Placuit itaque Komanum. convenire, cui se & illius affinitaie, & Gespramicitia contentos esse renunciant; magnesque suter se gaudis » letttraque figure editor, conflataque affinitate a Tito difeedunt, our e vejligio Sophronia militur: Qua ut prudentsfrimam feminam decebat , necefritate parere .. sumque amorem, quoad eum diem Gifippum profequita. erat, in Titum amandum, colendumque transferre flatust, virumque Romam segunta, magnificentissimo apparatu exceptur - Gesippum Athenis relectum owner gime negligere, & odio bibere: qui non multo post civili sa-Clique pauper, & omnium rerum egenus Urbe pellitur ; & profesibitur. Qui exilis males, paupertate, & ignominia affectus, Romam, ut poticit, se contulis tentands eaufa un fus memoria apud Titum nondum exolevifiet. Quem eum charum, accontunque, amnibur splendidesima Orvere intelligeret, ante oflium, domine redeuntem, præfolgre decrevit, cus ob miseriam , inopiamque nullum. verbum sacere ansus est: sia tamen se gestit, ut viders vellet, agnitus enim a Tito intromitti cupiebat. Quod eum ills non successisset y visungue se , & neglectum arbitratus effet, memoria repetens ea, qua sam in Tizum contulifiet, endignabundut, & fibi infensus discessit. Nolte vero appetente cum tetunus afret, nec ut cibum. gmeret pecuniam baberet, mors omnino decrevit; in defertissimumque Urbis locum forte pervenit, ubi ingentem. Specum conspicatus pernollare in en decrevit, multumqua prius de advierso suo sato questur, lacrymir, de somno sandem victus paululum quievit - Sed sta accidit, ut

infames dus larrones, qui noctu in Urbe furta commiferant, albente sam eplo, silo se conserrent. Quorum unut, que mann prompteor erat, altercatione orta, alternie. occidet, fugaque fibs confuluet. Senferat bec omnia., & viderat Gefipput, vefufque eft fibi viam invenific., ut a vita molestiit eximeretur; mortem enim sibs conscifeere nefas arbitrabatur. Quare illie tandin permanfit, dones a speculatoribus, quibus sam rer innotwerat, capiur, & en publicam cuftodiam deductur eft. Non longa questione opus fuit, se enim & bomicidium fecifie, & a spech unuquam dimovers potusfre confessus eft. Confesfum Mareus Varo, rerum capitalium ludex, crues affigendum indicat: boc enim ea grate supplicit geunt erat. Pervenerat forte en tempore en forum Teint, qui cumattentius infelicissimum veum inspiceret, causauque suplicit intellexisset, Gifippum veterem amicum agnovit t multumque eins vecem mefertus, qua de canfa Roman. pervenifiet confecere non points. Omarno tamen eum ab extremo periculo eripere flatuit. Erat ret in artlifitmo loco fita , difficillimumque patrocenium videbatur . Ut itaque periclitanti amico subveniret, sui ipsiut accusator efte voluit. Pratore staque, quanta fiers potust celeritate, convento, voce, que ab omnibut audiri poterat : Marce, inquit, Varro, infelicem iflum, quem in morti addiseffe, revoca; nibil enim ea pena digunm commist ... Ego enim fates Denin offendifte mibi videor, illum occidendo, que bodie mane a tuit flipatoribus mortaus iuwentus eft , wer serlers seelus aducere fullineo : quod certe facerem fi culpa vacuum pro sonte puntri permitterem. Varronem admiratio final, & dolor cepit, nec enim vellet cam vocem a concione auditam. Cum vero commisso fibi, & tradito Magistratus bonorifice deeft nequiret, revocatum Gifippum coram Tito fic alloquitur . Ecqua tua istbac enfanta est, ut nulli questioni subsectus en fecifie ultra fateure, que nunquem admiferir? idque in canfa capitale? A to enim bominem interfectum dicir; bec vero negat, & fe eins homicidis auctorem facet.

Agnovit flatim Titum Gifippur, nec elle amici pietae, qui accepts beneficis memor banc gratiam rependere studebat c ignota futt. In lacrymas staque pra commiferatione efjufus ad bane modum Pratori respondit : Ego, inquit, Pratar, bominem occide, iftud vero Tete officium, ut mebi gratum, sia falute men tardum, or ferum eft. Contra. Time: Prator, inquit, peregrinum, infelicem, incrmem bominem vides: qui sum non longe ab occifo inventus eff, canfam miferia fua morte liberanda quafivifte videtur. Es staque dimifro, me , ficut par eft, supplicio afficito. Magnam Varro ab bac officit concertatione, admirationem animo capiebat: nec longe aberat, ut utramque criminis immunem crederes; enmque el rei perficiende. zacitus encumberet, ecce tibi Publini Ambuftus adoleftens moribus perditifsimis, latrocinioque Populo Rom. aque. weine, alque invifus Pratorium intrat. Commiferat is ravera bomicidium, qui cum amicorum neutrum culpe, quam fibi muino adferibebant, affinem efte feiret, primum mtrinfque Vicem doluit, detade confcientia, & commiferatione duffut Pratorem bis verbit interpellat. Varro . vita mea omni scelerum genere exercita cogit me , aique enducit, ut borum quaftionem deficitum. Nefcio viero que Des strendante, & urgente agar, ut crimen a mecomm frum planum tebt faciam. flind staque tibs babeto mentrum efforum ed facinores, our fe uddicunt, perpetravisc. Ego enim, ego, inquam, eum bominem bodic. prima luce morti dedi. Infortunatum vero iffum fomno oppressum es tempore conspicatus sum, que secum de di-Vidundo surto altercantem, serro confeci. Nee Titus excufatione med indiget: egregia enim bominis virius enm ab en fielere vendicat. Illis staque dimifris, in me prout leges, & inra flatunut, animadverte. Intellexeras omnem rem a principio Octavini, qui cum Citum, Gifiggum, & Ambustum ad se ventre sussistet, qua causa fingulas moveret, ut unufquifque condemnare preoptaret. andire voluit. Qua ordine narrata, & duos ut innocenter mifini fecit, & tertium corum caufa a pena abfol-Off a.

vit. Titus Gisippum primum de animi dissidentia asperius castingatum incredibili gaudio domum ducit : quem Sophronia pre leistia conlacrymans accepit. Is perofficiose victu, & anuctu recreatus brevs pressino netore restetuitur. Mox vero Titus aurum, agros, possessiones cum eo communicat; Fulviaque sorore formofiscima in matrimonium data, affinem fibt bominem conciliat, unptiasque splendidissime celebrai . Nec multo post Rome secum manends, aut Athenas in patriam revertends potestatem facit. Ille & exilio, quo immerito affectus erat, commotus, & recents Tits beneficio devinctus, Romanus, quam Acticus este preoptuvit. Habitavere itaque in. tisdem ædibus egregis amici multum, diuque ita lete, et suaveter, ut quamver nullus amicitie cumulus accederes posse videretur, tamen magis, aique magis in dies inter se amarent.

Monfig. Francesco Bonciani poi nella sua Lezione sopra il comporre delle Novelle, tiene questa per bavola. Bene è vero, che di tutte le Novelle si di que-

fto, che di altri Autori crede l' istesso.

Il Muzio nelle Battaglie parla con lode della presente Novella. E in una lettera [ I ] a Gabriello Cesano, e a Bartolonimeo Cavalcanti sa il simile.

Alesfandro Sardo Ferrarese nel Discorso della Poesia. di Dante mostra essere l'orazione di Tito nel Boccaccio in iftile alto.



, tra le Lettere del Muzio lib. 3.

Giornata X. Nov. IX. Il Saladino in forma

to free A Property of the state of the state

chimnes for Teginners on in . . . . .

L dottissimo Anton Maria Salvini, generalmente a parlando delle Novelle del nostro celebratissimo Novellatore, afferi [1] che alcune tolte ei lo avea dalle Cento Novelle, Libro, qualmente altra siata si disso, nato innanzi al Boccaccio. Particolarizzandosi poi sopra la Griselda, sentimento su di Don Vincenzio Borghini, quegli, che tanto avanti seppe nelle Istorie, questa Novella maravigliosa essere tolta dall' istesso, mentre in esso nella vigesimaquatta Novella così viena raccontato.

Lo Saladino fu Soldano, a fue mobilifima Signore a prode, e largo. [2] Avvenue, che a una battaglia. prese uno Cavaltere Francesco con altri affai. Lo qual Francesco le venue in grande grazia tra gli altre. Gli altri tenea in prigione, e coffus de fuors con feco, e. vestialo nobilmente, e non paren, che lo Saladino saposso fare fenza lue, tanto l' amava. Un giorno, appennes che questo Cavaliere pensava sortemente fra se medesimo. Lo Saladino fe n' avvide: Fecelo chiamare, e diffe., che volca sapere, di che stava corì pensoso, e quello non volendo dire; lo Saladino disse: in pure il dirai . Lo Cavaliere vedendo, che non poten fare altro, diffegli: Messere, a me sovviene di mia gente, e di mis paefe. E lo Saladino diffe: poiche tu non monte dimorare con meco, el ti furd grania, e lascerotti. Fece GREE chia-

z Ne' Dife. Accademiei.

<sup>2</sup> Sozons. Piftorien ad an. 2194. Balachadime Bollanur, Vir magni-

## BELLA ILLUSTICATIONS

chiamare suo Tesoriere, e desse : Dalle MM. marche

d'argento etc. Quanto a coloro, the hapho parlato dei Saladiod famolo Seldano, mi rimetto a quel, cue ho io detto fulla terza Novella della Giordata I. é circa il tempo di questo. Saladino, io veggio, che il Sozomeno Pittoiesco. conta grandi cole di fui lotto gli appi 1187, e leguenti, onde altora potè forse accadere tal fatto, sebben vario in qualche parte, fe crediamo alle parole, che di questa Novella fa il Castelvetro nella Parte principale terra tiella fez Poetica a tare 383. dicendo: Agevole cofa 2. per cagione d' esempio, che da M. Torello da Pavia R Wargeffe la fama, che foffs moreo, effendo finta la peffeleuna nell" esercità Cristiano, nel quale egli era, a por fopravvenutavi la cattività, e per uno anno di lui non fi sapeste novella a casa sua, quantunque fosse vivo in Meffandrie f il che è legame. | Ma che egli beniffe. in una wiele d' Abffandrid in Pavia | che è il principie della soluzione ; è cosa malagevole appresso il Roccacaid, e pertito gli convenne affai viznamente ricorrere ad encantefimo, e all' opera d' un Negromante ec.

Il Sanfovino ne' Luoghi, ed Antori, da' quali Gior Boccaccio ha tolti i nomi ec. affarma effer vero ciò, este nel printipio della Novelia dice effo Boccaccio, menere in tre medi di viaggio, privatamente per l'Italia paffando, offervò l' apparecchio, che i Cristiani faccavano per l' acquitto di Terra Santa.



Giorunto X. Nov. X. B Marthele di Saluggo.

### C A P. CIL

🕆 Li avvenimenti della Nouella di Grifeida flette fra due il gran Perrasca fe doveva affermarli pet veri, o per finti, dicendo in un Enistola fua... concernente e il Decamerone in generale, a quella Novella in particolare trasportata: Quesque ex mes quares, an bac vera fint, boc oft an Hillorian feripforing an Fabulam, respondebo illud Crefpe: Fider pennt aufterem , moum feilicet loannem fit . Tuttavolta vette nero creduti accad menti veri da chi offeren , che, quella Novella, cft prife d'un aucien MS. intitulé: La Parement des Dames de la Biblioteque de M. Fourands? e the Grifelidis vienes environ l' am 1025 [1] Essa come vera accaduta liboria riferita è da uno che fe professione d' litoriografo, vale a dire da F. Fil ppo Foresti da Bergamo, il quale nei suo Supplemento delle Croniche dice in quella guifa : Illoria de Greselda , + Gualtiers Marchose de Salutia : Grifelda nata di flirge ignobile a povera, ma di obodienziar e fede fu ornatiffima , e nobile, e fu maritata a un certo Gualteers Marchefe de Salutia della. Esmiglia d'Alarano soprascretto, primo Marchese de Monferrato: la cui litorea piena de pasienzia, per efemplo di malie, com bo trovato feretto in Francesco Petrared deliberas nella presente Opera servoere. Quella Grifelda fu de corpo bollissima, ma molto più di viriù d' animo ec. E neita fua Opera De plurimes claris, feeleftifque unfterebus Cap. 245. com parrando: Grefildes Pedemonteum GEER 3

a Bouches Annal d' Aquit. Lib. 3.

Lombardie regionie Salutiana Marchionista, semina liceo pullins nobelitates genere infiguita, fed incomparabilis obedientia, & fides Plendore decuração que tempore clarubrit non fatte conflat. Hanc autom Valterit Salutta. rum Marchionie illustrie coningem fuille constat. Volume egitur ipfam pauperrymi bominis nomine Iannicola filiam fuifie; qua cum effet forma corporit fatit egregia, fed morum pulchretudine, aique animi adeo speciosa, ut nibel supra, magnopere phoenit spst pradicto Marchiani. Ipjam enim genilor sont in primit parco villa, & in financia fompen suopua aducaverat ; mant nel prorfus malle, nibilgue tenerum cogitare, ant contingere dediserit; fed miriter : femilefque animue vergence latebat en pellure; & patris semum inextimabili resovebat charitate, & panemo kar eint oper depascendo, colum interim digitit atterebat. In bine viegiann Valterius Salutiarum Marches [ sum\_ fine unere offer | fape cline transfers scular, non envenils bascioia, sod stiele gravitate definerar, so epsius virtui tem oceanism Supra Sozeum, Supraque atutem acre pourpraverat entuita, unde fallim oft, ut ellan, & non. alean uncerem emmino babere desposueret . Et ad patrem eum multo constatu accedene ellum feorfum parumper ab-Brabent, ille fubmiffa voce dixeret ; an ipfem files fibe en anorem data , gemeenm vollet bebere. Cus fenene: uibel, enquet, aut welle deben, unt nolle, nift quad tibe placerum eff., degnessime Princeps., quontam & Dominur ment et . Advocant doinde una com patre Valterius Marchio puellam, ducit: Et patre tuo placet, & mibi & set meer mee fix : grede- idipfium to tibs placere . Cub Griftldet oune com tremore, in reverentes respondet : Res, mi digniffino Princeys, & Domines, tunto bonores. me omnine endegnam conficeer: at fi tue voluntar, ficque men fore est, ut tue sub culmine ancillula pervepram, flat voluntat tua. Ego, inquit, tebi Domino bet golisorer, etfi-more me sufferer, mbel unquam molefic. ferom. Satir oft, ille enquer : vocataque en publicum... puella, uneverfo aflanta populo tilam cum anni piaufu ACCO.

accepit uncerem, as annulo pretinfificimo folemuster desponfant. Deductagut in palatinu, prent tempore cantut ille divinut favor affluxet, ut non in cafa popurale, fed in anis imperatoria educata, atque edocta videre voja eft. **dr** omnibut fupra extomationem carifilma e∏e sepit « Quamobrem Valterent 19fe Marchio, quamquam bumili quidem , fed infigue, at prospero matrimonio bonestatur , summa cum pace dome extraque vivere cepit. L'auloque poff gravida falla filiam peperit pulsberrimam, pro qua more totam provinciam latam nimium effectt. Quam cum abbaltaffet , Valterius ( ne spfins coninges experiretur fidem ) enterfice euffit, imo potent finnet, & eurdam fatelliti fuo infire illam fecreto modo Bononiam ad fororent. deferre, wideliset fuam, qua illie Comits cuidam nugtat fuerat : samque nomine sus traderet allevandum. Ex bae gamen filta amissione Grifildir nanquam mutati animi demonffravet inditinm. Poft quatuor deinde annor etram. filium mafeulum peperit forma quidem corporis elegantiffimum, quem etram de post aliquod temput ipse Valierius Merchio & 19 sum interfice velle finnet, quem & 19 sum. Bonomen edden modo ficut & filem mifit - Post vero ab orth files sunum duodectmum, Valterint ut acrius Grifildem experiretur, e Roma fimulatas literas Apoflolicar deferre fecit, quibut videbatur fibi a Romano Pontifice datam fibe finific licentram, at pro flia, fuique populs quiete, et pace alsam superinduceres uxorem. Qua res quant ad notsteam Grifildes perveniffet , etft admodum en corde triftie, inconcufea tamen auemo fletie. klo suterim tempore Valterius Ronanium nuncios mifit, qui cogustum rogarent, ut ad fe filios adducere diguaretur; Fama extemplo ubeque diffusa vergenem ellam Valterio in consugrum ducs. Dum antem bac agerentur, Valterius, m unorem denno retentaret, videlices us del doloris, et pudores cumulum ellum en publicam vientre fecit, et uniperfo aftante, atque audiente populo disest: Grifildir men, per Deum te obsecro, patientiam babe in me . Lapa enim mibe pracepir, ut et aliam mibi accipiam incorem quane!

## 606 DELLA ILLUSTRAZIONE

ľ

cam in via eft, et flatim adeffe debet. Efto igitur forch animo, et da locum es, et inam dotem accipient, indomum paires the revertere . Cue illa engenne respondens qui. Ego, mi Uhiftriffine Domine, & l'eincept, parata firm, bone, & ague, & pacate anime voluntatem tuama en omnibus exegue, de nova tua conings volens cedo . At he se weste practura expens, annium, quo cam suharrbaverat et am es reflituit : & cum folacamifia de omnihus rebus in dominiculum pateis remifit. Qua res Grifilder faptentiffima merabile aquanemetate, atque bumiletate toleravet, etant nullum en ea fignum trefteorie animit mideretur. Quippe cum in medit opibut enops sempen modelles fingulari, & friestu vixiffet, sique bumillims; camque eins file en Bononia Salutias appropiuquaffet , pridie antequam veniret, Valierins idem Marchio Grifitdem in veite bifpida, ac lacerata ad fuum palatium. venire fecit, & praparandi convivii eidem curam cummissi. Venieur autem quella cum germano cum emmenso apparatu, arbitrani Grifildis profetto illam veram force uxorem, cum bumanifimo, ac fereno multu entranti puella obviavit, Et bene venerit Domina mea, inquit, atque ita tam ipfam, quam religios Comiter lata facie. miraque susvitate verborum comiter suscept : Cumque. Bederet Griftles novam fonfam pulcberrimam , atque. mira indoler practarum adeffe, ad Valterium ait: Obfeero, mi Domine, atque tuam excellenteam moneo, ne. banc tenellam spansam illis aculeis agetare velis, quibut me ballenut agitafly, ne ex teneritudine puellari abe, te per martem tollatur. Ea quippe verba, & fimilia. aucentis vultur alacritatem perpendens Valterius , ipfine, eam tandem miferatur, at ferre, & experire eine patientiam, & mirabilem tollerauteam dinting non valent, dexit: Grifildes men dulceffima continue, nune, nune, mibi fatis cognita est incredibilis sides that nec sub. celo equidem aliquem effe puto, que tanta coningeles amorie experientia percipere potnerit de quacunque femina, ficut ego de te cariffina mes sponfe. Hac ila-

# DEL BOCCACCIO PAR. IL 607

que dicens universo astante convivio exclamavit dicens : O dulcissima, o sidelissima super omnes consunt mea, & eta lato Rupore consugem lacrymis perfujum cupidis ulnis amplection & ofculatur. Et iu, air, mea fold uxor es femper amantissima, aliam nec unquam babus, nec bibere wolo. Ifta antem, quam in meam existimas sponsam., files tua eff , breque , que cognatur meut credebatur , G tuns fimiliter est filius ; en gune divifint perdita videbantur, fimul omnia recepisti. Hat illa audiens pene pra gandio excausmis effecta, cum lacrymus fuorum pignorum in amplemus ruit. Raptemque matrone alacres citcumfufa vilibus cam exacutes vestibut, suis folitis exornarunt vestimentis : multoque cum gandio, & plenissimo Actu dies ille celeberrimus omnibus fuit, celebrior quoque quem dies aupitarum fuerat. Multofque poft annos sugenti cum pace, de quiete, atque gioria Valterius Marchio, & Grifildis coningales vixere feliciffimi, videruntque filiot filiorum suorum in generationem, & gemerationem.

Girolamo Claricio da Imola nell' Apologia contra i detrattori del Boccaccio ci ricotda, che tal Novella del Marchese di Monserrato su messa in Latino dal Petratca, e da ini ste so altamente lodata. Udeno Nisseli nel Volume V. de' suoi Progionasmi, Proginn. IX. paga 85. della prima edizione, così dice: Il Petratca stello non si silegno di tradurre in Latino una delle predette Novelle; siccome appare nel sa Tomo delle sue Opera. Latine. Noi perciò riserir vogsiamo qui tale Tradutione traendola dalle stesse Opera.

Trall' Epistole di G. Plinio, del Petrarca, di Picodella Mirandola, e d'altri eccellentissimi nomini, tradotte da Messer Lodovico Dolce ec. vi si ponetradotta la di sopra accennata seritta dal Petrarca al Boccaccio, nella quale lo ragguaglia,
d'aver vedute, e scorse le Novelle di lui, che
trano ad esso sotte piaciute, in ispezie il principio, ed il fine delle medessime, nell' uno dei quali

L' intitolazione della Novella Petrarcheica in Latino, fi è De obedientia, ac fide unaria. Dopo vati periodi dal cominciamento fi dice: Inter catera ad radicem Vefule, terra Salutiarum, vicis, & castellis saits frequent, Marchionum arbitrio nobilium, quorundum regitur virorum, quorum maus , primufque omnium , & maseimus fuiffe traditur Gualsberns quidam, ad quem familia ac terrarum omnium regemen pertineret: & bie quidem forma virent, aique atate, nec minut moribus quam fanguine nobiler, & ad fummam omnium ex parte vir infiguis, nife quod prafents sua forte contentus, incuriofissimus futurorum erat. Itaque Venatui, ancupioque deditus, fic illes incubuerat, ut alia pene cunita negligeret : quodque in primir agre populi ferebant, ab ipfit quoque contagu confilur abborveret. Id aliquandin taciti cum tulifient, tandem catervatim illum adennt, quorum unus, ent vel auctoritas major erat, vel facundia, majorque cum suo duce familiaretas. Tua ( inquit ) bumanitas, optime Marchie, bane, nobis praftat andaceam, ut & tecum fingule, quotiens ver exposcit devota fiducia colloquamur, & nunc omnium. tacitar voluntater, mea vose tuis auribus invebat, non quod fingulare aliquid babeim, ad banc rem, neft quod in me inter alsor charum tibi multis endicite comprobafii. Cum merito igitur tua nobis omnia placeant, semperque placuerint, ut fælices nos tali domino indicemus ? unum eft, qued fi a to impetrare finis, tegue nober excerabi-

enbilem praber , plane faliciffim flutenorum municipal future fumue, ut commerce, feelicer ansumm applicate, and lumque non leberous modo, fed emperesfine legitone fubeterar eugo, adque quemprimum facear : welant enim dies rapide, & quanquam floreda pe atate, consente tamano bane floren, tacisa fenellur infequitur, morique 19 fa amis proxima eft arate. Nulle munerer buine emmunetar datur, gane annebus morsendum eft, mique id cerium, fie ullud ambiguem e quando evenere . Suferze egitur, aramur corum preces, que nullum summ emperium recufarent's quarande antem coningir fludeum embir lengue . talem... enim tibi procurabionii, qua te merito digna fit, & tam clares area parencipes, et de en spes optima fit babenda ; libera tuer en per molefta follicitudine, quafumur, me quid bamanetne tibi forfan accideret , tu fine ton focceffore abear, ight has noting reffore remencant. Monerunt pea preces animum vire, &, engiter ( inquet ) me-Ameri , ad id, good wibe en anomom nonquem venit : de-LeCabar, anumoda libertate, qua in coningia rara eff . . Caterum fubiellorum woluntatibus me fponte fubucio, & gendenten voftræ fifur, & fider. Illam vero quam offettie quarenda cuesa concugus, remetto, camque bumerio meir spfe faben ; guid mint enim claretas confert altere? fate file diffim.ter funt parentum. Quiequed en bomine. .bene eft, non ab ales, quam a Deo eft. Illi ergo & flatut, & matrimonis mei forter, fperant de fun folita. pietate, commiferim, ipfe mibi invenier, qued quieti meg fit empedient, ac fainte. Itaque quando vobre eta placetim eft , meerem ducam , ed vobir bona fide polliceor, Deftrumque defiderium nec fruffraber equidem, nec marabor: unum vor mebr verfa vice promettete, at fervate, ne quancunque consugem spfe delegers, sam vos fummo banne, at venerations profequamous, not fit allus inter vote que de mes unquam endicio ant liteget, ant queratur. Veftrum fut mes animum quor novifite liberetmum, ingo subsected a cominger mes fit enge opfine elettro, quaeunque micor sea ereta ellas - Remani Perifepre filia domena... Hbbh

westen fit . Promistunt unansmeter , ac lete nibil defeturum, ut quibus wie poffivile videretar, optatum diem. cernere nuprearum, de quious in diem cersum magnificentessime reparandum, Domini inbentis ediction alacres suferperent. Ita a colloquio descessum est, & epfe nebelomenus cam spfum nupriarum curam domejáicis fuis empojuit . edixitque diem. Enti band procul a palatio villula pancorum , atque snopum incolarum, quorum uni ommuni panperrimo, lanicole ( t ) nomen erat, fed ut pauperum quoque sugurea nonnunquam gratia celejles envifit, unica alla consegerat Besteldes (2) nomine, forma corpores fates egrogia, fed pulchestudine morum, atque anims adeo speciosa, nt nibil jupra; bec parco victu, in fumma femper anoper educate, omner enfera poluptater, nel molle, nel vonerum cogitare didicerat, fed virilie, femilifque animus Dirgine latebat in pettore , paires fentum enencemabile refouent charitate, & pauculat eine over pafiebat, & colo interim digitor atterebat, viciffinque donium vedient, eluscula, & dayes fortuna congruas praparabat, duramque cubiculum flernebat, & ad fummam angujto su spatio totum filtalir obedientie, ac pietater officieme explicabat. In bane virgunculam Gualtherus fago illac tranfient, quandoque oculor non invenili lafervia, fed fenila gravitate definerat, & virtutem eximiam, fupra fenum, supraque etatem, quam vulge ocules conditiones obsensetas av londebat, acri penetrarat industu. Unde effection, ut & uxorem habere, quod nunguam ante voluerat, & final bane unam , un'lamque alsam babere desponeret . Inflabat nupriarum dier , unde autem ventura fronfa. effet news niverat, news win murabatur; spfe interim. & anules aureus, & coronas, & baltheos conquirebas, velles autem pretsofas, & calceor, & eins generes neceffaris omnis, ad menfuram puelle altereut, que flatura fua perfimilit erat, praparari faciebat. Venerat

e P. Pikppo da Bergoron Lavolrofe ..

B Di qui fi faceis ragione in fi po la date il cifo de quegli fermbiamenti di morni, che so ha fosperrato di sopra a car. 196, 229, 310, 465.

plepellurur elibe e Gr. dans millen federfie enmer enderetur e dilmerates smalem techementer meterturaba finkricane postdis aderar, samque apparein ingonis deime inta faruebat. Inm Gualeberns adventants velut fponfy abnean. profecturas dous exceditor, profequente aucurum, & matrumpum nobileum enterpa, Brijolder ommum, que arge fo parareutur, ignera, peracha qua agenda dunc crant , - aginem . e. longenquo. fonce .. auntiellane , paternem. linca... surrabat , at exceedata curer, alite , ad vefendem Domens für spinfam enm puelles comitibus properares . Dum. Gualthorus cogitabundus sucedent, camque compellant nomene: nhe nam pater eine effet enterrogames : qua enma silum dome elje verrenter atque bunnister respondisser a lube ( inquit ) ad me wentet . Venneuten fenneulum. minne prefenfien, parmieger abstrazert, ac fiibmiffa getes Bein ( ait ) me , lanicola , charten tibi , teque homination fidum nous, & quaeunque mibi placeunt, velle te atbetror , unum tamen nomenatem noffe velim . An me , quem Dominion baber, data with hac the in motoreto files gomeum welte? Inopeno megaro fimpefallus fenere obreguito de wise tandem paners beseenr . Nel ( imprit ) and welle deben, aut nolle, nift quod placetum tebr fit, que Dominut ment et . Ingrediamne foli wego [ inquet ] ut spfam de quebufdam interrogem le profente. Ingressi egitur, expellante populo, ac mirante puellam cura patrir obfequeum fatagentam, & infolite tante bofpiere adwente flugidam invenere , quam ter verbir Gualiberus negreditur. Et patri tuo placei ( inquet ) & mibi, ut useur men fie . Ctedo tdepfum tibt placent; fed babes est to quarere, abs bor peraclum fuerit, quod mose erit, an volente animo parata fir , nt de vointbur tecum mibe compensat, sta ut su nulla unquem re a mea voluntate different, & quicquid tecom agere volvers, fine ullas fronter, aus werbi repugnantes te ex animo volente mibi liceat. Ad has illa minaculo rei trement. Egu, mi Domine [ inquis ] tauté bouvre me maignam fire. At fi policiente tua, fique fors men eft, nel ego unquam ferent, Hhhh a

ur dum fatiam , fed etiam cogitabo, qued contra animun tunn fit, ner in aliqued facter, etfi me more sufferst, quod molefle feram. Satts off ( enquit elle ) fie en publicum eductam popula oftendent: Hac ( att ) unor med, but domina noftra eff, bane colite, bane amaic, et fi me charum babetes , banc chariffimam babetore. . Debine , noqued relequiquem fortuna veteres nevam inferret in demnin, unders eam enfit, et a calce ad werticem noves veffebar endas, quad and marrout cercuis. flantibus ac certatim fins illam, gremsque fomentibue merecunde, ac celerater adimpletum eff . Sie borridulam pergenem , endutam : laceramque comam recollectam mamibut , comptanque pro tempore infiguetam geniner . in corona welut fiebeto transformatam, was popular recognoost; quam Gualtberns annio pretiofo , quent ad finne effen detuleret , felenneter defponfavet , neverque agus empofitam, ad palatium deduct fecet, continue populo, G gandente . Ad bunc modum unpere celebrate , diefque alle leissimme allus oft . Breve debene mape foaufe tausum devini favorer affulferes , ne non ju cafa ille pafloria, fed in: ania imperatoria educata, aique edocta Olderetur , aigne agud mmet fugra fidem chara, & vemerabiles falla effer , vinque bis igfir , que illane ab oregine noverant, persuadere posset laucela nasam effe, tansus eras vity , tantus mornes decor , ea verbarum gramitar, ac delcedo, quibur ommun animos mena fibi magni amores afternueras . Langue non folum intra poteres finer , led per flutemes quesque provincen funm nomen celebri precomo fama oulgabat : eta ut multo ad ellam pefendam vire, as mairing fludes forvente concurros vent . Sac Gualtherns bunula quidem , fed infigni , oc profeero matrimonio, bonestatis summa domi in pace persea vere fumma eum graine bommun mevebas y quedque eximeam virtalem tanta fiib inopia latitantem : zam perspicaciter daprebendiffet , wilgo prodentiffinus babebatur . Reque vero falere spoufa , maliebria tantum bac domeflica, fed nhi ver postaret, publica etiam obibat othera

afficia viro absence, liter patrice, nobiliumque distardias dirimens, atque component, tam gravibus response, tameague mainrible, & indices againers, at small ad faclutem publicam demissam culo suminam pradicarene . Reque multum tempur efflunerat, dum gravida affelta, priming subditor anxia expellatione suspendit, debing fliem entice pulcherremem , quemvis fliem maluiffent , samen voteba fucunditate, non virum mede, fed totam. patriam latam fectt. Capit, ut fit, interim Gualiberium eum sem abla@ata effet infantula, mirabilis quadam.... quam landabiles dolleres indicent, enpidetar, fat expertam chara fidem coningis experiends alters , & eternin. atque steriem retentandi. Solam egitur en thalamom fo worntam, turbeda fronte fic allaquetur. Nofts, a Brifeldie, neque enim prafente fortuna se praterite tue flatus ablitam cerdo: ngilo, inquam, qualitee in bine domini. minerie, milie quidem chara fatte, ac diletta er at meis nobilibus non sta , prafertim ex quo parere incepifii , què plebera Domina fubelle antmit fernnt sniquesfimit . Mibe arpo, que cum em pacem cupea veceffe eft, da filea ena non mee, fed alseno enducia abseque, Or id fatere, one nel mele poffet effe moleftent. La cum vero te cenara. unuquan fecerim: volo antent tunu mebr aneminy accommodes, patrenteamque illam prafter, quam ab sutto noffra coningis promifific. Lie auditie net verba mota , neo waltu: Tu [ inquet ] nofter es Dominur , & ego , & bee peron files two finance; de rebut tues ogetur for up lebet, all placeve euem tibe poteff , quad mehr displacent . Nel penetur vol babere cupio, vel amittere metuo, acfi . se boe ipfo mebe in medio corder affixe, manquesas ende ... wel lapfu temporir , vel morte vellendum , annia prins pere pollunt, quam bit animus mutars. Letur ille responso, sed deffinmlant visu mastut absteffit, & post. paululum noum svorum fatelletum fidiffimum fibe , enens opera gravioribus in negociis uti consueverat , quid agi wellet edollum, ad anterem mift, que ad cam nocla veniene: parce [ inquit ] o Domina, neque mibi imparei ...

qui conflut facts. Sets fapteutiffina , quid off este fub District, acque tale engenes prodety, quamber inexperty dara parende necofficas aft egnota coffus fum banc cafantulam accipere, atque cam bec formone abrupto, quafi erndele menifterenn Dentio exprement fubtiente, fu pella. Birr fama, fufpelta facier, fufpelta bora, fufpelta axat oratie, quibut or clare vecifica ire dulcem filiam intelligeret, nec lacbrymulam tamen ullam, nec fufpersum dedet, su nutrice quidem, nedam ju mater duriffinam... Sed tranquella fronte puellulam acceptone , alsquameulum re/pexit, & final exofedant, benedicit, at figura fan-Ele concer improfit, porrescuque fatellice: vade ( aut ) quodque tibs Dominur nofter entumest exequere. Unune. quefo, cara ne corpafentam bec fere lecorant, que voluerer, its rainen, nift tibt contearing fit preceptum. Reverfus ad Donismus, cum quid diclium, quidve responfum effet exposusset, & er fitem obtalefiet , webementer paterna animum pietas motris, fusceptum tamen rigorem proposite non enstenet, institque fatellete obtiolatum panmer, eifly iniellam, ac somento empaficam, quiete anniquanta poffet diligenten Bonnnem deferret ad foreren... fuam, qua iller Comete de Paneco ( 1 ) nupra erat, vamque fibi traderet alendam marerno fludto , & charis moribut enfirmendam, tanta preterea accuitandam cura, ut eneme files effet a nemme poffet agmofee. Ivit elle elleen, de follicite quod impostrum ei erut implemit. Gualiberut inseved fepe wultum coninger, as verba confiderance, nullum anquem antere enime perpendit endicina, per alaeritat, atque fedulttar, foletum obsequinm, ende amer : milla triftitiz, milla filir mentio, unaquem five ex peopofito, five incidenter nomen eins ex ore mateix anditum. Transiderant boc in flatu anni quatuer , dum occe gramida, iterum filium elegantiffimum peperit, leitiigm pa-

Si vade , che il Petrares indagò qualche cofa di più di quella illioria , aggregocodo la Famiglia del Cognato di Gualciera , cioè del Costi di Panico , di coi favella sa più laugha delle foe Ifforte Bologneti Cherobiae Gharardacci.

tris ingentem, atque onnium amscorum; quo mutrics ab urbe post becausem subducto, ad currestratem solstam reperfut pater, unerem rurfut affatur: Et viem [att] andiffe posulum meum agre noffsum ferre connidenm , bedfortum ex quo te fecundam cognovere . Nunquam tem eg reginto quam ex quo marem peperifie, dicunt euim fe fape ad aures meat murnur bec perments, obennte settur altere . Lanicula nepar majira dominabitur, & tam nahilir pairia, vals Domina fubiacebit . Mulia quotidie in banc feutenream callantur en populer , quebur egn & quester aviv dur, & ut verum farear, mibi metneut permoneur, ut de boc infante disponan, quad de surve disposur; id tibi pranuncio, we to inopinui, & Subitus dolor turbet. Ad bac illa: Dine [ aut ] & repeto, mbet poffum fen volle , fen nolle , mife quod tu ; neque were in eit flut quiequam babes prater laborem, tu mar, & epforum tiomsant, tust in rebut ture tuo miere, not confenficm mauch... querat, in 17/0 enim. that downs introctly up paymor, he de voluntater, affellusque meer gami, ennt endur, muscunque ergo de re, quecquid un mis ugo etema volo: nempe queft futura ina coluntatio offem prafeia, anteetram antiqued ed effet, & welle, & cupere majerem quem tu veller, muc animum timm, quem pravenire mu poffinm, libone fequar; far fencentiam, tibe placere qued mariar, polent mariar, met ver uila demque, net mica epfa noftes sucret par generi. Admirant frame conflantion. tirebate vultu abnia confestimque fatellitem oline meffing ad cam remifit, qui multum excufuta merfficate parende. multumque petito venia, fiquid er molestum, aut feciffet, aut faceret, quafi immane feelus acturus popofeit infantem. Illa esdem quo femper vultu , qualitinque. autina filenia forma corporir atque indole, non mater tantum, fed twicter gwabelem en maunt super, fignenfigne eum figno trucis, & benedicent at filsam fecerat, at dintiente nentes ambarens, atque denfentant, mille penetas Syno doloris edito, petents obtalis. Et tene ( inquis ) fac quid influe er ; naum nunc etiam presor, ut f. fieri 700

potest a bor artus tenerar infantis egregas a protegas a. Denatione policeum ac ferarum. Cum us mandaus reworfur ad Dominum, animum esur magis in flugorem. egit, at neft cam noffer amanteffimam filsorum, paulomsous suspecare poffer, boe semmenm robur, quadam ab ammi ferstate procedere, fed cum juorum omnium valde mallus erat amautior quam viri. Infini inde Bononiam. proficifes, & ellum tulit, quo forceim tulerat. l'oterant rigidiffimo coninge bec benevolenie, or fider coningalie experimento fufficere: fed funt, qui not femel inceperint non definant, swe menmbant, bareantque pr pofito. Definist ergo en uncorem ocules, un ulla eius mutatio ergu. fe fieret contemplabatur affidue, nec n. im pentine endemire poterat, nift quod fidelior ille in dier, aique oufequentior fiebat , fie ut duerum nounts unus animus Videretur , ifque non communer ambierum, fed vier duntaxat unine; meor emm per fe mbil vel velle, ut de-Aum est, mbil nolle firmaveret. Caperat serfine de Gualthero decolor fama crebrefeere, qual videlicet eyeray & enbumana durine, buniles pensientia, as puacre Consuge files suffifeet onterfici , nam neque puere comparebans, neque ubinam gentium effent ultur andierat, que fe elle vir aliegum clarus, & fuir charus, multir infamem , odrofumque reddiderat , neque ideo truse animus flellebatur , fed in suspella feveritate experiendique fus dura ella libidine procedebat. Itaque cum cum ab ortufiles duadecimus annus elapfus efict, nuncios Romam miht, que fimulatas ende literas Apopholicas, refereent , Quibus in popule vulgaretur, datam fibr lecentiam a Ross. Pout, ut pro fue, & fuerum gentium quiete, primo matrimanto resecto, alsam ducere poffet unorem: nec operafum fane furt alpeftribur, rudibufque animis quidlibet perfusdere. Qua fama eum ad Grifeldie noritigm perveniffet, trefter ut puts, fed ut qua femel de fe, fuefque de fartibur flatnifter , enconcufra conflitit, expellant quid de se ille decerneret, cui se, & sua cuntta subiecerat. Miferat cam elle Bonousam , cognatiumque rogaverat , ut ad.

ad fo filien fune udduceret , fuma, medique diffufa y vingenem ellem fibe en consugenm adduce . Quod elle pacieter enceenturur , puellem sam nubilem , excellentem forma, praclaroque confricuent ornace , germanicaque funn jumil annam cam feytemum agentem , ducam cum excusta nobea lium compriva, Rando die storiarripatt. Bien enter Cuale theres folice, at meerem resentancing engines, inclures an padoret ad cumulum , in publicion addutta coron mala ris : Satis ( inquit ) tuo consugio delectubar , mores tues non vergintm respicame : unus quoman , at video , magna emmi fortuna fervetus magna eft, non mebi licet y quod entlibet liceret agricola . Cogunt mer , to Papa confentit , uneven me alteram babere , tamque uum in via eft , flatimque aderet . Efto vgetur forts dnimo , daurque locum alieri , & dotem inam referent a ju antiquam domina aqua mente revertere : nulla bomeni. perpetua fors est . Contra ella : Ego [ inquis ] ms Don mine , semper feren , anter magnitudinem tunm , & bumilitatem meam millam efte proportionem, meque menquans tuo- y non dicam consuguo , fed fervitto diguam dune ... inque bac domo , en qua en me dommam fecifit , Denin tofter , animo femper auxilla permanfi; de bac egitur tempore , quo tecum multo cum bonore longe fupra omne meestum meum fins, Deo, & trbs gratens ago ; de relique parata fiem bonn, pacatoque avento paternam dominim... repetere , atque ubi pueritiam egi, fenedutem agere , de mort, falix semper, aique bonorabelis vidua, qua mire tales unear fuerem. Nova contuge volens veda, que tibe utmam falix adveniat , atque bine , ubi incumdiffime degebam , quando era rebe placetum eft , non monba deftedam : at quod juber datem weam mecem no auferam, qualit fit viden , neque vuim vacidit , ur paterna olim donnit in limine spoliata meir , tuir induta-Bellibur ad to veni , neque omnino alia mibi dor fuit ... quam fider , & maderar . Bece igitne , ut baue veftene escao , emalamque refliene, quo me fubberrafte , relique annis, & veffer, Gernamenta, quibur to denente ad 111

impidatut antia eram , in thalamo tuo funt : muia en im. done patrix egreffa , nuda etidem revertar , nifi qued indiguous rear, at bic aterns, in quo filis sucreme a ques tue genneste popule, nudur apparent. Quamobrem fiubs places, to now alster, are atque objects, us preesum vergenetates, quem bue attuli, quamque non rofe. re, unicam mibi camifiam lingui inbear, caram, quibur teenm ate foleo, qua wentrem tag quondam ancores apoman Abundabant vien lacheyme , in continers ampline jam um poffet , etaque faciem averteux : & camifiam... tibe naicam babeis , verbis trementibus vin expressit. Et for about illacbrymant, tha coram cuaffer fefe extrems, folam fibe retenust campiant, qua contella, undo capiato , pediburque undir coram cuallit egreditur , atque... eta profequentibus multir, ac flentibus, fortunamque eulpantibur ficcie una sculir , & baneflo veneranda filentio , ad paternent domine remeaver . Seven , que bar filiaauptiet femper suspecter babaeres , neque unquem tensam frem mente emperat , semperque bar eveniment cogetaverat in fatietate fonfa tam bumils exerta dome , sllam quendoque vir tantus , & more nobeleum... superboir abitearet , tunicam eine bispidam , & attritum femo , abditam partia domini em parte formeterat - Ano dito erro non tam filsa tueste rodenutie , quam cometum... Arepitu, eccurret in limine-, & seminudem entique wellacooperate. Manfit illa cum patre paucos dies, aquaniminitale atque bomanitate mirabili , etal ur collina in. es figure sures trefferer , millem weflegeum fortuna prosperiores excitetty quippe cum in medits opibus inogs .. femper fpiritu muiffet, atque bamiler . lam. Panecius Co. mer propinquabat , & de novis unprut fama undique froquepe erat , pramifoque uno ese ficer , diem quo Salumae perventurus effet acceperat . Pridio igitur Gualtherus: ad fe Grifeldam evocans , devotiffime veniente : Cupio: 6 ais ) in puella cras but ad praudium mentura magniffce emcipiatur , merique , de matrona ; qui focum funt 3. fountque de miftei qui convervie intererunt , eta u: locoringi

vine verberumque boner integer fingulit pro dignitates Servetur, domi tamon faminas ad bor opus ideneas non baben; proinde tu , quemoir weste inopi , banc tibs , qua morer meor notte opteme , sufteprendorum, locandopumque hospitum curam sumer. Non lebenter mado [ inquit alla ] fed angide , & bac , & quaeunque tibi plakita fonfero , faciam femper y meque in boc unquant. fatigabor, out lentefeam dum spiritus butus reliquia welle supererunt; & cum dicte, servilia mon instrumenta correptens domum verrere, menfas enfirmera, le-Eles flernere, bortarique alias caperat, ancilla en modum fidelissima. Proxime lucie bora tertia Comes fupervenerat , certatinque onnes & quella , & germani infantis, mores ac pulchretudinem mirabantur. Erantque que decerent prudenter Gualtherum , ac feleciter permutaffe, quod, & spansa bas tenerior effet, & mobilior, & cognatus tamsperiofus accreteres. Sic fervente convivii apparatu , nbique preseur , omninimque salliceta Grifelder, nec tante cafu deselta animo, nec obsoleta vefits pudore confusa, sed sereno wultu intrants obvia. puella, flexes poplite fervilem in modum, vultuque demiffo reverenter, atque bumiliter : Bene venerit Domina men, inquit. Debine enteros dum combinas lieta facie, & verborun mira suavitate fusciperet, & immensam... domain multa arte disponeret : ita ut omner, Gr. prasertim advena unde en maiestat mienm , atque en prudentea sub tali babien vebementissime mirarentur, atque èpfa in primit puella pareter, aique infantis laudibus fateari millo medo poffet , fed viciffim mede virgineam , modo infantilem olegantiam pradicaret . Gualiberus eq ipso in tempore , quo assidendum mensit erat , in cam. Derfus , elara voce corum omnibus , quafi slludeus . Quid tibe videtur [ inquet ] Grifeldir, de bac men from, sa? Satir pulchra atque bonefla eft? Plane ( ait illa ) per pulcbrier ulla, nec boneffice inveniri potest, ant eum nulla unquam, aut eum bac trauquillam agere porevir , ac falicem miram , utque ira, fir cupio , & fre-Iiii 2

es : mans bana filante precen, nec momo, ne bane illie aculeie ageter, quobus alteram agetafti . Nam qual & sunter, & delicatius emitrita eft, part quantum egu augurer um valeret . Tales dicentes alacretatem emnene, atque conflantiam tottent , tungar aerster offenfa muherer examinent, & indignam forces non fic merita mifiretus , at ferre duting non maleut : Satte [ mante ] men Grifeldie copitata, de spollata mili fides est ina mec fub culo alequem effe puto , que tanta consugales amores experimenta percepera . Simul bas decens , charam consugem Lato flupore perfufam, de melus e fommo purbido experrellum , cupidir alme amplethem : in the ( air ) fola unese men er; aliam nec babus, nec babus do ; eftam autem, quam tu Sponsam meam veriv. Dien. tua oft bic, qui cognatur ment credebatur, tuns eft fle Lius , qua divifiu perdeta videbantur , finul mmin. recepifis. Sciant qui contrarium credidere, ne cursofum, stant experientem effe , non empium , probeffe contagem, pen damunife , eccultaffe filest , non mactaffe ... Hat illa audient pene gandio examinit . Ge pietate ament . incundissimitque enm lachrymit suorum, pignorum, en ame plexus ruit , fatigatque oscules , pioque gemeta madefauit , raptemque matrone alacres , ac faventes circumfufa , velibur emeten fier , faleter weftebur indunnt , excernautques, plansueque l'ateffinue , & fanfia communu. werba circumfenent , multoque tum gandes , & fleta elle dret celeberremur fuit , celebrior quoque , quam dies fuerat auptearum . Multorque post per annos ingents pace , concordiaque winere , de Gueltherus inopem focerum .. quem baffenut neplexiffe wifut eret , 'ne quando concepia animo obstares experientea , suam in domini translatum in bonore bebuit , filiam farm magnificie, alquebruefter unpteir collocavit , fliumque fut doment succesforem liquit, & coningto latur, & fobole. Hanc bifferism flylo nunc alio relescere vefum fuit , non tum iden ; nt matronal noftri temporer ad imitandam bujus mestik peteentiam , qua mibi vin imstabilie videtur , quam s

nt legentes de imitandem felicen faming confluntiam exestarem, ut quod hac turo fin prasiari, boc: proflure Dec nostro audeant, qui licut ( or lacobus his Aposilius ) intentator sit malorom, & spse neminem tentes.

Dal Lambecio rammentato è locume Beccacii Libellus de infigui obsessenta, de fide mouria en Italico in Latinum translatur a Lemardo Arretino; untur essan prafatto ad Boccacium prasides sefta Ma quegli intendet votte della persona del Petratea, shaglio bene avvertito dal Sg. Abate Lorenzo Mehus nelle Notiale, che ci

premette alle Lettere di Lionardo Aretino.

Nol Tomo II. del Teatro Francese Campato in. Amsterdam 1936, pag. 263. si osserva, che la Niovella di Griselda scritta dal Beocaccio, su ridorta sin null' anno 1395. a Rappresentazione in versi da i Commedianti Franzesi, e intimplata: Le Myserve de Griseledir Marquise de Salucer, e nel Proemio vi si dice: Cy commence l'Estorre de Griseledir la Marquise de Salucer, & de sa merveilleuse constance, & est appellé la Miroir des Dames mariées. Poscia: Cy sine le Livre de l'Estorre de la Marquise de Saluce, mis par personnager & ryme l'an. (cosi, mil cosiniam & quanto. Esta Rappresentazione su impressa in Parigi da Giovanni Bonsons in quarto.

Il foggetto di questa Griselda è stato ridotto in Drammi da vari, e principalmente dal chiaristimo Letterato Sig. Apostolo Zeno, che io volentieri nomino per la stima, che ho di lui uguale a quella, che ne sa il

Mondo letterato.

Finamente si trova in ottava rima ella litoria di Gualtiere Marchose di Saluzzo, e di Griselda, la quale è l'appresso:

Eccelfe Dipe, gloriofe suore,

Le quali el sacro soute par che bagni,

Da cue me spira el suave liquore

Ne' cuore generose, envitti, e magni;

De suste suvoco l'asuro, e'l vigore,

È prego, che ciascuna m'accompagni,

liii 2

F

E per mio duce fra voi sutte feelfe Polimia callo stile, e accenti eccelsi. Dunque, Polinia, i tuoi lusidi ragge Includa nel 1010 petto, e la refcalda, Qual negli auteressor samosi, e suggi Trovo d alcun, che ti venera, e laida; Sicchè dell' opra mia sal pregio n' agges. Che descrivendo con sua pirit falda. Accid stimata sta: mia: rimp, o verso. E devulgata in tucto V universo. Siccome degna di laude, e d'onore, Quant' opra, che di donna oggi fi trovo. St per les donnes, e sit per la Autores, casilla Benche fia in profa antica, al fecol unovan-Facassi versi d' un altro sapore, Ma non si metta nessun a tal prova- - -Della sua donna, che sorso sra zaure 🦥 🦠 Nessunt ne sarebbe si costanto. Qual fu Grifelda tanto paviente. Di fenno, a d' umiled lucido specchios, ... Come ps' verst miet distintamente Comprenderd chi VI porrd l' orecobio. Talche qualunque sia, dal mio eccellente O uomo, o donna fuor, giovane, o vecchion Non credo fla, gustando il bel tenore, Che non intenerista per suo amors. Or per veniro alla conclusione, E dare a tal principio degno effetto. E per trar d'oxio enfinite perfone, Le qual prendon dei carmi gran delettom . Avendo ged per med consolazione In un Autore questa Storta letto, E parendomi degna a celebrarla. In versi mi disposs, e volsi farla. H per quanto mi mostra l' Antere,

Se ben la mente, e l' intelletto aguzzo,

Eu gid gran tempo un giovane Signore. 1.

Mer-

Marchese inira' Marchesi di Saluzzo, Il qual vivena senza emulo al core, E di tor moglie gie veniva puzzo, Tenea gran corte, e vita magna in sesta, Cacciando, e uccellando alla soresta.

Per la qual cosa a tutte quante l' ore I sudditi, e gli amici, e suoi parente L' insestavan per gran zele d'amore Del prender donna per farls contenti, Per non restar post lui senza Signore, Nè che mancasse senza discendenti; Il giovan, che chiamato era Gualiseri, Non intendea costor mai volentieri.

Di prender moglie, o de lasciar post morte
Chi succedesse a luc non un pensava,
Per la qual cosa un giorno essendo in Corte
Con melsi, che ciascun lo molestava
Con vivaci ragioni, e di più sorte
Di donne degne se gli ragionava,
Il quale a tutti inteso la proposta
Ricisamente a lor duva risposta.

Ed arguiva con belle rapioni.

Siccome favio in quanto a stare in pare.

Perchè le donne son proprie demoni.

E tengon sempre l' nome contumace.

Se voi credessi aver lor condizioni.

Per padre, o madre, a me non è capace.

Nè credo al Mondo sia simil tormento.

Qual aver donna, e non esser contento.

Benché non credo ne sia nel migliaio

Un sol, ch' adempia in tutto la sua voglia.

E se pur uno, non ve ne è un paso,

Che non si penta, o viva senza doglia;

Non sono il primo, o non sarà il senzaio,

Ma pur se voi volete, ch' so ne toglia,

Essen voglio so il primo trovatore,

Per dolermi di me poi s' so so errore.

#### 524 DELLA ILLUSTRAZIONE

Da ora immanzi a tutti vi protesta, Che s' to la tolgo, e fia qual effer fian Per contentaren folo werro a questo. Benebe tal cofa a me grata non fia, E stimutudola voi, men che l'oscito. Dimosterrowes poi la doglia mia, Qual penso ws sarebbe incomportabile, Ellendo facto a tutti voi placabile, A cue risposometatte, de un volere, Sicuramente a ogni correptone Contents fidu di flare a tuo piacere Satisfacendo alla nostra intenzione, Che in verstà ci per gsufto, e dovere, Che su es dia questa consolazione. Diffe Gualtier voi m' avete coffratio A farmi entrar focto si giogo au effecta. Così pose filenzia a questa cosa, Avendo nella mente sua proposto Qual dovefr' effer la sua unica sposa, Posche pur de leggier s' era disposto, La quale era gentile, e graniofa, Ne era molto dal loce discoste, In una Villa, benchè poverissima Fusse naturalmente, era belissima. Più volte già Gualtier l' avea weduta Cacciando appresso dove stava quella. Che sommamente a lui era piacinta. Benche lei fusse in povera gonnella, In mells mente so l'avea tenuta, Perché guardava alcuna pecorella. Non gli parendo affubile al fuo flato, Però teneva il suo amor celato. Senza lascivia alcuna, inganao, o frodo, Sicche nessun non la pigli altrimenti, Essendo per rinchiuders nel nodo Per fuggir de rimproveri, e tormenti, Di sor castei dispose, e messe in sodo

Non istimando dote, ne parente, E pel padre di les mandò in esfetto Il qual venuto, Gualiser gli ebbe detto...

In softanza l'effetto brevemente

Se gli volca per donna dar la figlia,

Giannucol poweratto gliel consente

Pracevolmente, e con allegre siglia;

Disse Gualisen non ne garlar niente

Di ciò a nessun di tua, o mia samiglia,

Poi la mpalmorno, e dettonsi la sede,

Giannucol, che n' ha voglia, non lo crede...

E partito che su dipoi Gualtiers,
Mandà per tutti e' suoi benevolenti,
Gentiluomin, Signori, e Cavalieri
Un giorna estendo tutti a lui presenti
Propose loro s' avea fermo il pensieri.
Fargli della promessa sua contenti,
Quanto che lor raffermar gli volessino,
Quel che gli avean promesso, e l' attenessino,

Cioè qualunque e' togliesse per donna,

Da ciascun susse qual donna stimata,

E riverita sia como Madonna.

Da tutti, e così sussi riputata,

E lui de loro, il perno, e la colonna,

Promettendo così s' avea trovata,

E se a questo ognun de voi ratissea,

Ordinato di sar sesta magnissea.

Cosi da tutti promesso, e giurato.
Gli su, e da Gualtier preson licenzia,
Ed banno el suo palazzo preparato
Con gran trionso, e gran magnissenza,
E per tutta la terra in ciascum lato
Ognun sacea secondo sua noienza.
Per onorar la sposa, e forestieri,
Ché se nozze stimavan di Gualtieri.

Il Signore alle nozze fo invitare:

Parente, amici, e molti cercoftanti,.

L' molte ricebe veste se tagliare.

A prova d'una, c'ha tutti è sembiante. Di Griselan per lui volendo andare, Ordin'i ginochi, e suon con éseti canti, Non come andar per siglia d'un villano, Ma come susse d'un gran Re soprana.

E la mattina, ch' era diputata,

Che si doveva per la sposa andare,

Non che supessin dove è la brigata.

Quei, che hanno Gualtieri accompagnare,

Con una ricca, e magna cavalcata.

Al palazzo il Signor girno a trovare.

Circa all' ora di terza, e quello in punto.

Montò a caval, come ciascun su giunto.

Avendo ben provvisto ad ogni cosa

Per una donna di tutto vestiria,

Qual si richiede ad una degna sposa,

E cavalcando giunsono alla Villa,

Dove stava Griselda quella rosa,

Chi suona, e canta, chi le trombe squella;

Giunti alla casa in cima d' un poggetto

Gualcier vide Griselda con l'orcetto

Pien d'acqua in testa, che tornava in fretta Dalla fontana per gire a vedere Con altre donne di quella villetta Venir la sposa con sommo piacere, E giunto all'ascio della sua casetta. Sendo disceso da caval Gualtiere Chiamò Griselda: ov' è tuo padre, disse; In quello giunse, e innanzi al Sir si misse.

E da parte il menò dopo il saluto

E da parte il menò dopo il saluto

Dalla sua compagnia poco lontano,

Giannuccol, disse, sappi è son venuto

Per isposar Griselda, ma di piano,

Vo' intender prima, e par, che sia dovuto

S' ella è contenta cedere a mie voglie,

Nò altrimenti la torrei per moglie,

Così termina l' efempiare MS. di cui posseggo io copia.



#### DELLA

# ILLUSTRAZIONE DEL BOCCACCIO

PARTE TERZA



# TROEMIO.



NA delle applicazioni più favie, che flanno oggi a cuore agli editori de Libri de nostri antichi, si è il laudevolmente indagate, non pure le stampe, e i codici pregevoli a penna delle Opere, a cui danno mano; ma gli originali etiandio, o quegli, che ad originale si accostano;

con fare bella inchielia intanto del tempo, e del modo, con cui quelle, dirò così, nacquero, e si fecero adulte; malgrado quella barbarie deplorata dai Deputati alla correzione del Decamerone, di taluni, i quali con maggior cura, ed amore conservano, o stanno in cerca d'un testo di bella moderna lettera, di miniature corredato, Kakk

e mello ad oro, che d' un antico, e lacero, e fcorbiato, cui passano per istracci neila loro estimazione. Bello è vedere ivi i pentimenti, ed il faggio mutar configlio degli Autori, i futfidi, ed il cooperarvi degli amici, da prenderne ottimi lumi col tempo chiunque legge. Se così operato avessero i nostri maggiori, non l'acemmo ora noi all' oscuro di tante eccellenti Opere petite, per favellar così, nelle fasce; ne pafferebbe con si confiderabile danno qual parto d' uno Scrittore, come noi veggiamo accadere, una aborto: ne quel, che non è il minor male, fi crederebbe Autore d' alcuna prole d' ingegno colui , la cui mano, trascrivendo, non vi ebbe altro merito, che di allevatrice. Tanto più, che a fimili diffaire vi concorre grandemente assas volte l'Autore stello ingannato dal proprio affetto, per cui non si rende alcuna fiata giusto estimatore delle sue proprie produzioni.

S' io avessi pensato, che si care Fossin le voci de sospir mici 'n rima, Faste l'avrei dal sospirar mio prima

In numero puù spesso, en seil puù rare; andò confessando il l'etrarca. È che il simile accadesse al nostro celebratissimo Scrittore, ne sa qualche testimonianza il Muzio nelle Lettere, e Gio: Matteo-Toscani nel Peplo d'Italia, siccome altrove si disse.

Della pubblicazione del Decamerone rispetto a primi Testi a penna.

#### CAP. I.

L divulgarsi di que la Opera, eccellente reputata da turte le Nazioni, ed in ogni età (checche paresse diversamente a Paol Beni) si su, a mio giudicio, il dat-

darfene fuori copia; cofa, che seguì al dire del Cava Salviati l'anno 1353. Se vi sosse la data nella settera, che il Petrarca dirige al Boccaccio prima della sua versono della Novella centesima, si saprebbe quando su, che al Petrarca stesso l'Opera pervenne casualmente also n'ani-Librum tuum, dic'egli, quem nostro materno eloquio, ne opinor, olim suvenis edideste, nescio quidem anne, vel qualiter ad me delatum vide. Isacco Bullarto nell'Accademia delle Scienze così scrive: Quod opis Italia sosa cum applausu excepit, boc pariter extranea gentes ados

favorabiliter amplexa funt Gre-

Non già il primo a diligentemente, e come il Salviati crede, scrupolosamente copiaria, ma bensì quegli, a cui toccò la sorte di perpetuarne per lalunghezza di quattro secoli sin qui la sua Copia, si su
un accurato, intendente, e molto accorto nostro Cittadino, cioè Francesco di Amaretto di Zanobi dellanobil Famiglia de' Mannelli, fratello di Domenico
appellato ancora Domino quasi Domenichino, che su
padre di un altro Amaretto Scrittore di quella Cronichetta, che io misi suori più anni sono. Io tengo, che
sorella di Francesco sosse quella donzella, di cui il Monaldi nel suo Diario scrive all' anno 1374. Mercoledi
adi 20. Maggio menò moglie Marco di Ubertino degli
Strozzi.... d'Amaretto Mannelli; cui si può supplire il nome, cioè Vaggia corrotto da Selvaggia.

Scrisse adunque questa celebratissima Copia del Decamerone, appellatasi l'Ottimo Testo, Francesco Mannelli amico samiliarissimo, e compare del Boccaccio l' anno 1384, e dopo la morte dell' Autore il nono; e ciò sece dall' originale stesso del Boccaccio, qualmente egli in più luoghi sa sede. Questo Testo è uno de' più pregevoli Codici dell' insigne Libreria Medicco Laurenziana, conservato in essa nel Banco XI.II. al numero I. del quale si son satti pregio più Monatchi negli anni addietro d' averne diligenti collazionate copie. Questo su del Granduca Cosmo Primo, e pri-

Kkkk a

202-

mamente de' suoi progenitori; ed a caso perdutos, per buona ventura dello Scrittore, dall' eccellente Baccio Baldini Medico del Granduca stesso ritrovato, su ritornato al suo vero posseditore. Il Sarviati però, e con esso i Deputati giudicano, che sorse il Boccaccio lasciasse due Volumi di propria mano, ma vari.

Di altro Tetto a penna afsai stimabile mi dà contezza il celebre Sig. Conte Lodovico Antonio Muratori da me ben più volte per dar lustro a questi mici studi nominato. Questo esiste nella Ducale Biblioteca Estense, e si crede del secolo stesso, in cui siorì il suo Autore.

Puossi appresso tammentare quello, che i Deputați appellano il terzo, creduto esfere già stato di Lodo-vico Beccatelli di Bologna, che su persona di grandottrina, e di molti monumenti d'erudizione ornata.

Nel quarto grado annoverano i Deputati stessi tre Testi insteme, infra i quali non vi avea (dicon eglino) generalmente gran differenza in bontà, quantunque fra se ne' luoghi particolari si vedessero benespesso diversi, avendo per entro, sparso un poco del buono, e del mezzano assai, talchè se non da ciascheduno di loro molte cose, da tutti insteme se ne potea cavare qualche cosa di buono. Di questi il primo su creduto essere stato di Giovanni Gaddi virtuoso Gentiluomo morto nel 1542, quello, di cui in S. Maria Novella di questa. Patria leggiamo:

IDANNI, GADDIO, THADAEL FILIO.

CAMERAE, APOSTOLICAE, CLERICO, DECANO.

LITERARVM, ERVDITORVMQVE, VIRORVM.

INSIGNI, PATROCINIO, CLARO.

AD, NOMEN. ET. DIVTVRNAM. MEMORIAM. EN NICOLAYS. GADDIYS. PATRYO. DE. 90.

SAISCAL" BENEMERILD CO

Se non che i Deputati si protestano di non aver quell' Testo veduto, bensì averne offervato uno, che con quello- su riscontrato da Mattio Franzesi, nomo assai notopur oggi per le sue Rime, non meno di quel, che si
rendeste cognito in vita per effere stato Corrigiano di
Clemente VII- e di Paolo III- Nel qual Tello riscontrato dal Franzesi questo parve a' Deputati d' averetrovato, che vi erano perentro mescolate dimoste
chiose, e di tali assai ben lunghe, quasi che chi leserisse volesse schetzare, e sar pruova, se sapesse motteggiare anch' egli. L' altro, che era uscito di Casa
i Rosati, parea, che avesse questo notabil vezzo, che
ben sovente avea voluto lo scrittor suo sar piuttosto da
interprete, che da copista, specialmente dove erano vociantiche, o rate. Dell' ultimo dicevano eglino, che
era assai simile a' due precedenti.

Il Cav. Lionardo Salviati nella sua Lettera a' Lete tori del Decametone intende di preserire ai tre Codici, che in quarto luogo portano i Deputati, un Testo [ecco le sue parole] che ce n'ha donato Giovambatissa di Giovanmaria Dete, gentiluomo, che nella sua intera benta

l'ornamento ba congiunto di questi belli sludj.

Nel Banco 'XLII. della celebratissima Medicen-Laurenziana Codice IV. è conservato un Decamerone, che porta seco il ricordo d' essere stato seritto a' 25. d' Agosto 1458, per me Piero di Daniello di Piero Fei, Cittadeno Fiorentimo.

finito adl 5. di Maggio 1462-

Il Codice CCXXI. in foglio della celebre Libreria Stroziana contiene un Decamerone, che porta nel fine quella nota: Finito oggi questo di 18. « Ostobre 1469. stritto ter me Lodovico di Ser Iscopo Tommissimi .

Il chiariffimo Sig. Apostolo Zeno possiede un be' Con-

Il fu Cavaljere Anton Francelco Marmi aveva un Testo

## 632 DELLA ILLUSTRAZIONE

Testo di carattere condo con data del 1395, con questo in fine:

Quis scripcis bunc librum collocetur in Paradssum Manus Scritoris salvetur bomnibus eris. Amen. Ploc Librum expletum suit die XXV. Mensis Iulis 139%, per me Dopnum Nicotaum Monachum Ordinis Sci Benedesti. Amen. Deo gras. Amen. Oggi è nella gran. Libretia Magliabechiana con altro Tetto in soglio scritto dopo il 1450. che in sine ha:

Qui. scrissit. scribat. cum Duo vivat
Manus. scritoris. salvetur homnibus borss. Amen.
Più e più altri ne saranno nelle nostre Librerie, chelo non ho veduti.

Delle prime censure, onde su taceiata questi Opera.

. .[

### C A P. IL

Hiunque legge la conclusione delle nostre Novelle, scorge chiaramente, che nel tempo stesso, che il leggiadrissimo Boccaccio de scriveva, erano elleno di troppa libertà condannate; interno a che si andò egli stesso quanto poteva disendendo. Si tacciavano eziandio di qualche alterazione dal vero, dal che egli schermivasi rispondendo: Alla mia penna non dee essere meno d' autorità conceduta, che sia al pennello del dipiniore; il quale senza, alcuna riprensione, o almen giusta s'asciamo stare, che egli saccia a S. Michele serire il Serpente colla spada, o colla lancia, e a S. Giorgio il Dragone, dove gli piace, mi ec. a Lui medesimo, che volle per la salute dell' umana generazione sopra la croce morire, quando con un shiono, e quando con due i piè gle consicca in quel-

quella [1]. E ben Francesco Petraren nell' Epistola poc' anti rammemorata, con cui manua al Novellatore la versione della Novella X. della Giornata X. Antimaduerti alscubi librum ipsum canum dentioni lacessitum, tuo tamen baculo egregie, tuaque voce desensum; che a Lodovico Dolce piacque di tradurre: Mi sono avveluto, che voi sete stato morso das denti della invidia.

Ne' tempi dipoi, riguardo alla libertà di effaOpera, noi leggiamo: l'anclari l'orius Regii l'iri obfervarunt dec. quadam apud illum Authorem loca clare
offendere quod masors ferupulo caverit puritates Lingua
regular ab bominum arbitrio, ac voluntate tantum ortan
violare, quam precepta de morum puritate ab ipfomet Deo mobis tradita. Così il Baillet, ove riporta

ful Boccaccio il giudicio degli eruditi.

Nella Vita a penna di F. Girolamo Savonarola, composta, si crede, da F. Pacifico Burlamacchi da Lucea del-Ordine de Predicatori Cap. XL. si narra come quegli nel 1497. un certo giorno nella Pianza de Signori ordino. che si bruciassero Morganti, Petrarchi, Danti, e Decameroni del Boccaccio. E quindi è, che G inferifce. ciò altrest dal Vafari nelle Notizie di F. Bartolommeo di S. Marco Pittore Fiorentino con dirli: Autenne. che continovando Fra Irronimo le fue predicazioni, e gridando ogus giorno in pergamo , che le pitture lafeive . e le mufiche, e è libre amorofe spesse enducono gle animè s cofe malfatte et. il Carnewale seguente, che era. coffume della Città far fopra le pianze alcuni capannaces di flipa, ed altre legue, e la fera del marsadi, per antico costume, arderle queste con balli amorosi, doveerali per mano am nomo, e ma donne, giravano cantando

<sup>5.</sup> Gregorio Nacianzeco, le pur sosse flata su la Tragedia intireciata Cérefori patient, si fatebbe mostrate di sentimento, che la
arocisssione del Signore 6 sosse fatta con tre chieda, ma quasea da' migliori Criteri è attribuita ad Apollinatio il vecchia si
l' una e l' altra però del quarto secolo. 8. Ciprimo, 5. Gregorio Tutoritate, imporentio III. e il Cardinal Toledo sano per
l' opinione del quattro chieda.

#### 624 DELLA ILLUSTRAZIONE

interno certe ballate; se si Fra lermimo, che quel giorub fi conduste a quel luogo tante pitture, e sculture igunde, molte di mano de Maestri occellenti; e parimente libri, liuti, e canzonteri, che su danno grandissimo ec.

Simile Istoria la principia lacopo Nardi Istorico Fig. rentino dall'anno 1495, in queffa guifa: Depe queffe tempe uvendo lastrato Fra Girolamo il predicare per non fare esdegnare tanto i suoi avversari, e persecutori, successe a lui, come altre volte feleva il fuo compagno F. Domenico da l'efcen, predicando ne giorus festive enfino alla Quarefina , con tanto fpirito , e divozione ( benebe en apparenza fuffe tennto di non molta dottrina , che non... fo come ciò credere si possa ) che nel detto spazio di temps cori breve, perskase al popolo de cavarsi de casa enits e libri car) latine, come volgarà lastivi , e difonefti, e tutte le figure, e dipenture d'ogni forte, che potessero sucitare le persone a cattene, e disoneste cognagione. Ed a quefto effetia commefe a fanciult con ordine di lor cujtodi, o mefferò, o figuori, e ufficiale fatti, e deputats tra lar medefint fanciulle, che crafcuno andajle per le cafe de Cettadini de loro quartieri , e chiedeffero manfuetamente, e con ogni umilid a eiafenna l' anatema ( che cort chiamavana femils cofe laftrue, e difoneffe ) come scomunicate, e maladette da Dio, e da' Canons de eanta Chiefa. Andavano adunque per tutto ricercando, a chiedendo: e facevano a ciascuna casa, dalla qualco qualche enfa fimile ricevevano, una certa benedimente , o latina, o volgare, vrdinata loro del detto Frate molto. divota, e breve. Sicche dal principio della Quarefina dello Auvento sufino al Carnovale, fu lor data, e raccolfero eglino una molistudine meravigliofo di corì fatto figure, e dipinture disoneste; e parimente capelle morti. e ornamenti de capo delle donne, pezzette de levante... belletti, arque lanfe, moscadi, adore de più sorte, 👟 fimile vanita, ed appresso tavoliere, e scacchiere begle, e di pregio; carte da giucare, e dadi, arpe, e liuti, e cetere, e fimili firumenti da fonare ; l' Opere del Boconccio, a Morganti, libri de forte, e libre magici, ed superstizsos una quanteta mirabile. Le quas tutte coso el giorno di Carnovale furon portate, ed aliogate ordinasamente fopra un grande, e rilevato suggesto fatto in. Prazza il giorno precedente. Il qual edificio effendo da ballo molto largo di giro forgetta a pico a pico in also sa forma d'una rotonda piramide, ed era circondata ins terno de grade a guefa de federe, fopra e quale grade, · seders erano disposte per ordine tutte le dette cose, e scope e Aige, ed altre materie da ardere. A così faiso spettacele concorfe il giorne di Carnovale tutto il sopole a vedere, lasciando l'efferato, e bestial ginoco de salli, come e era futto l' anno pastato, e in luggo delle mascherate, e stanta septe caracteralesche, le Compagnie de fancielle, avendo la mattina del Carnesciale adeia una folenne Mesta degli Angelo divotamento cantata nella... Chiefa Castedrale per ordine del desso Fra Domenico, e dopo definare estendo ragunati tutto e dette sanciulis coloro enflods esufenno nel fuo Quartiere, undarono alla. Chiefa di San Marco tutti veffiti di bianco, e con ghirlande d'uliva in capa, e crocette rofie in mano pe quinds por efrendo retornate alla Chiefa Cattedrale, offerfero alla Compagnia de poveri vergagnosi quella cotanta elemosina, che in quel giorni avevano accaltata . E ciò avendo fatto, andando ju la piazza fi condustero su la ringbiera, e loggia de' Signori cantando continuamente Salmi, e Inni ecclefiaflici, e Lande volgare. Dal qual luogo discendendo finalmente le quattro enflode, e capi de Quartiers, colle torce accese misero succo nel supraddetto edisticio, o capannuccio, che dire ci vogliamo, e così arfero a fuono di trombe tutte le predette cofe.

E forto l' anno 1497. Nel medefima giarno del Carneficiale, divifi tutti fecondo l'ordine ufato i Quartiers, portando in processione un bello, ed ornatissimo tabernacolo con la smagine di Giesti Crifto in forma querile, anderono per inita la Città cantando Inni, e Salmi, e Landi Golgare. E la sera medefima essendo ri-LIII

#### 626 DELLA ILLUSTRAZIONE

condotti alla Piazza de Signori, furono da quelli arfe molte cose disoneske, laserve, e vane, che ne precedenti giorni, da medesimi s'anciulli erano state accastate, e ragunate nel modo, che l'anno passato avevano usato

di fare.

Col tratto poi di altro tempo, nell' Indice de' Libri proibiti fu notato: Boccatii Decades, five Novella centum, quando expurgate non prodierint. Donde Isacco Bullarto prese motivo di scrivere di quest' Opera, che Eo maiori sollicitudine boc quilibet exquisivit, quo maiori studio eius suppressio ientata est. Del Boccaccio proibito scrisseto però i Deputati nel Proemio: Nessuno si creda per questo titolo comune dell' estere proibito, che sia dannato, come persona meno che Catrolica, o seminatore di nuove, e perverse opinioni, la qual cosa siccome non è vera, così non è stata mai intenzione, de' Padri.

Di questa libertà di scrivere del nostro Antore, penso io, che intendesse di dire il Conte Lodovico Nogatola in una sua Epistola al Canonico Adamo Fumano super Viris ellustribus genere Italis; dicendo: Inaqua quidem verborum colluvie tres excelluere nostrates viri, Danthes, Petrarcha, & Boccatius, non, meo tamen tudicio, tam absoluti, atque perfecti, at non aliquid eis vitio verti possi. Nam a Danthe postulari verba magis splendida, & ornata; in Petrarcha res, & sententias verbis subiestas requiri; maiorem en Boccatia desiderari prudentiam satte apparet.

# Delle prime edizioni di quest' Opera.

#### CAP. III.

Ell'anno 1449. si riserisce, un'edizione in quarto dal Sig. Conte Giacinto Vincioli altrove da noi nominato, norarsi nella Biblioteca del Cardinal del Bosco; ma vi si soggiugne dipoi, che ben può dubitarsi di shaglio, come nell'anno necessariamente vi ha da essere.

Del 1470. è una di Venezia in foglio riferita dal Compilatori de' Cataloghi de' MSS. d' Inghilterra Par,

I. Fom. II. pag. 381.

Parimente del 1470, ne suppose un'impressione satta in Firenze in soglio Gio: Alberto Fabricio. Certo però è, che un' edizione di quest' anno si trova in più Librerie senz' anno espresso, e senza luogo, e si crede la prima prima stampa.

Del 1471, sembra esservene un'edizione in foglio rammentata dal Sig. Paolo Rolli nella Presazione al suo Decamerone, ed è forse quella di Venezia per

Christofal Valderfer.

Del 1472, una di Mantova col nome di Petrur Adam de Michaelibus, in foglio, lo data altamente dai Deputati.

Del 1475, se ne trova un' impressione satta per Giovanni de Reno in soglio senza nome di stampatore, o di luogo, il qual però si crede essere Vicenza.

Del 1478. altra impressione per Giovanni de Re-

no, fenza luogo, e termina in un Sonetto.

Del 1481. ne è una fatta in foglio in Venezia, la qual si trova in Dresda nella Libreria dell' Elettore di Sassonia.

Lill 2

#### 638 DELLA ILLUSTRAZIONE

Del 1484 una fatta in Venezia per Baptislam de Tortis in foglio.

Altra del 1492, si legge in Gio: Alberto Fabricio

esser uscita alla luce in Venezia.

Una del 2510. impressa in Venezia per Bartolom. meo de Zanni da Portese in foglio.

Una in Vinegia del 1516, in quarto per Gregorio

de' Gregori con tre Novelle aggiunte.

Un'altra dell'istes' anno ne venne fatta in quarto in Firenze per Filippo di Giunta Fiorentino, e con grandissima diligenza (vi si dice) emendato MDXVI. adi XXIX. Luglio. Quella ha le figure in legno a tutte le Novelle. Vi è una breve Presazione al Lettore con questo mentito titolo: Messer Giovanni Bocchaccio al Lettere; lo che non esser suo lavoro si deduce, se nonalitro, dal farvisi perentro menzione dell' Arte della stampa non per anco escogitata, non che trovata. Le tre Novelle, che vi sono aggiunte, son quelle, che ora si leggono in sine delle Novelle antiche.

Una ristampa del 1518, uset di Venezia in foglio-

per Augustino de Zanni da Portese.

Un'altra del 1522, venne fatta in Vinegia in quarto nelle Case di Aldo Romano, e d' Andrea Asolano suo fuocero del mese di Novembre, alla quale crano pure aggiunte in fine tre Novelle, che sorse surono le nominate di sopra.

Un' altra edizione del 1522. si trova pubblicata in

Venezia in ottavo.

Un' aitra del 1525, in Venezia per Bernardino de

Viano in foglio.

Una ristampa ne su fatta nel 1526 in Venezia da quei di Sabbio in ottavo, corretta per lo Magnisso Messer Niccolò Delsino Gentiluomo Veneziano.

## Belle Versioni warie del Decamerone.

#### C A P. IV.

I da un cenno delle multiplici Traduzioni di quest' Opera Monsig. Paolo Giovio negli Elogi degli uomini dotti colle parole: Quando iam illa decem dierum Fabula Gre. admirabile incunditate compo-

fita, in omne nationum Linguas adoptentur.

Ed in fatti si trovano Ioannes Boccacie consum Novelle, in Germanicam Linguam translata, chart. in fol. L'esemplare MS. di queste su posto nella Libreria dell'Imperadore in Vienna, cioè il Volume CCCCXLI. dell' Ambrosiana, che su l'anno 1665, in esta Libreria incorporata; di che veggasi il Lumbecio Lib. 2. Cap. 8. pag. 981. Comment. de Biblioth. Cas. Senza però più dillinte notizie io non so se questa sia la Versione, di cui il Fabricio: Versio Germanica Augusta Vindelec. 1490. sol. & Sigismundo Tegerabend surante Argentor. 1563.

Si racconta, che Carlo IX. Re di Francia bramolo di legger le Novelle del nostro immortale Autore, e per intenderle persettamente avendo commesso il voltarle in Franzese ad un tale, che non sapeva a sufficienza la Lingua Italiana, vennero da un più perito di lei portate in Latino, dalla qual traduzione suron poi da quel primo voltate in Franzese, e sì in Franzese su-

rono Rampate , edizione divenuta rata.

L' anno 1544, ne su fatta una versione pure inclidioma Franzese da 'Anthome Le Maçon Conseiller du Roy, Receveur general de ses finances en Bourgoigne, Treserier de l'extraordinaire des guerres ec. El la dedich alla Principessa Margherita di Francia, Regina di Navarra.

varra, e Duchessa di Alenson, e di Berrì. Perentro alla Decicazione narra come a sui, che avea soggiornato un anno intero in Firenze, questa Principessa avea comandato, che traducesse si fatto Libro nel Franzese Idioma. Vi ha dipoi una lettera di Emidio Ferretti Giureconsu to nostro aila Regina, nella quale tralle lodi, ch' egli dà al Matsone, dice, che egli talmente possedeva l'Idioma Tosseno, che da un Gentiluomo Fiorentino su addiniandato a suo tempo, di che Casata di Fiorenza egli sosse. Quivi Stefano Rosset Libraio savellando ai Lettori nomina altre versioni anteriori di quest' Opera in Franzese. Fu impressa questa nel 1545, in soglio: e Gio: Alberto Fabricio altra ristampa di Parigi in ottavo ne assegna all' anno 1559, e si Sig. Rolli altra in 12, al 1552.

L'anno 1599, se ne vide per le stampe di Amflerdam un'altra traduzione in Franzese chen George
Galler. Il Traduttore ivi innominato dà somme sodi
al nostro Scrittore nell'Avvertimento, che all'Opera
precede. Dice infra l'altre cose: Les Monasteres reviennent somment sur la stêne, & les Moines y parensfent avec assez de desavantage: Mais chacun sait que
leurs maurs ésoient alors bien corrempnés; & erux qui
convoissent ces tems la, trouveront que l'Anteur a bean-

comp épargné les personnes Religioenser.

Fu tradotto nell' idioma Spagnuolo, e stampato in Toledo per Giovanni de Villa li 8. di Novembre nel 2524, e in Medina del Campo nel 2543, e poscia Vallidoleti 2550, tutte in soglio.

D' una versione in Fiammingo ne dà pur conterra

Vincenzio Brugiantino Ferrarese Autore dell' Angelica innamorata Romanzo, emulando il pensiero di Lodovico Bartoli nostro Notaio, che prima
dell' anno 1414 mise in versi rimati il Corbaccio, ed il Ninfale; trasportò in ottava rima le nostre
Cento Novelle, pubblicando questa tale Opera nel 1554colle stampe di Francesco Marcolini di Vinegia, e dedican-

dicandola al Sig.Ottavio Farntse Duca di Parma, e Principe di Piacenza. Quivi egli ad ogni Novella espone il suo titolo per altegoria, siccome per esemplonella Novella IV. della prima Giornata Un Monaco enduta in peccata er. dica Per la Abate, che volfe pumire il Monaco caduto in peccato, dinota l' nomo cattivo, che unol riprender l' altro, done che fresso accade, che nel medefimo peccato coperto fi ritrova peggio effere sacorfo .. E nella Gioznata II. Novella II. Rinaldo d' Elle rubato capita a Castel Guglielmo, ed albergate da una Donna vedova, e de' fuos danns riflorate, fano, e fulvo se ne ritorna a casa sua. Allegoria: Per Rimaldo d' Ests si toglice uno sortito da Fortuna, quale. avendola en favore, spesso cinto de periglio, e danno,

viene liberata da benigna forte-

Finalmente. Francesco Dionigi da Fano sece l' anno-1594. il Decamerone spirituale; del quale incomincia il Proemio cost: Christiana cofa è il compatir all'affirzione de mifers, e comeché a crascuno stra bene, a coloro è massimamente dicevole, le quals per qualche tempo hanno da sanforto avinto mesticri, e l'hanno in altras risrovato; tra i qualt i' alcana ne fu mai bisognoso, e gli su caretrovandolo, to, fenza verun dubbio fon uno di quegli .. Perciecche nell' atd più bella della mia giovinenza fin... all' embiancar delle tempie avendo con ardeniissimo affetto de leale, e fedel servitore servito a un integrissimo Prelato de tuste quelle rare virtà adornato, che ponno render altrui riguardevole, ed ouorato, e quegli avendomi inafpettata morte dagle ocche della fronte rapito ec-Quindi conduce ciascuna Giornata con dieci Ragionamenti spirituali, adattandovi varie Canzonette per imitare si nella lingua, quanto poteva, e si nell'ordine li Decamerone del Boccaccio. Impreffero quell' Opera. in Venezia gli Eredi di Giovanni Vatifco 1594-

#### 643 DELLA ILLUSTRAZIONE

Della corregione del Boccascio del 1527.

#### C A P. V.

Traziate per colpa delle stampe e l'edizione del Decametone senza nome, che si crede del 1470, e più quella dell' anno seguente di Cristofal Valderset; e andando di male in peggio quella del 1484, per Batista de' Torti; venne i' Opera ad effere talmente alterata anche nelle due riferite imprellioni del 1516. ed in altre faffe. guenti, che fu d' nopo penfare al riparo per via di Fiorentini. Quindi la edizione emendata, che so me sece l' anno 1527, fu opera, qualmente i Deputati afferia feono nel Proemio, di alcuni nostri Giovani nobili, e virtuofi, i quali con gran diligenza, e con nulla minor giudizio lo correfsero. Vi si trovarono adunque parecchi, siccome ora diviseremo. Uno, e su il principale Bardo, o Bernardo di Lorenzo Segni annoverato dal Sig. Canonico Salvino Salvini tra' Confoli dell' Accademia Fiorentina, e di cui fu compianta las morte dal Varchi con quel Sonetto Pastorale, che incomincia.

Con esso di conserva s' impiegarono Antonio degli Alberti inniore, non quegli, che più d' un secolo prima ebbe annitade con Franco Sacchetti, come dal suo carreggiar seco apparisce; ma Antonio di Niccolò. Consolo non solo dell' Accademia Fiorentina, manuo de' Fondatori ancora di quella degli Umidi, lodato dal Cavalier Salviati in morte di Pier Vertori. Francesco di Lorenzo Guidetti Consolo anch' egli dell' Accademia Fiorentina, nominato dall' Ariosto nei Canto axxvii. Ottava xii. del Furioso, in quel verso

E Renato Trivulzio, e 'l mio Guidetto;
non che da Niccolò Martelli, e da Gio: Giorgio Tritino rammentato. Schiatta Bagneti: Pier Vettori famoso, quegli di cui tanto eruditamente ha parlato il Sig. Dottot Giuseppe Bianchini di Prato nella Presazione al Trattato degli Ulivi: Antonio Francini il vecchio, correttore delle stampe de' Giunti, colui cioè, che diede fuori Libros duos postremos Presciant de Syntami, cassigatos a Nicolao Angelto Eucinensi. E vi si trovò qualche volta Baccio, o Bartolommeo de' Cavalcanti, nomo di assai buon giudicio, di cui varie erudite satiche abbiamo alla luce, ed il quale rivedde le Cento Novelle, o Ecatommiti di Gior Batista Gitaldi Cintio suo amico; il quale, nel modo che il Segni, alcune Traduzioni sece d' Aristotile.

Servi loro per esemplare a questa correzione l'impressione d'Aldo Manuzio del 1522, e secero assai capitale del Testo, che abbiamo noi detto, che su di Giannozzo Manetti, ed il fondamento principale della correzione venne ad essere il menzionato Cocice di Casa i Cavalcanti, non già trovato da loro, ma per via di un riscontro, che videro averne satto Francesco Berni; essendosi sorse da loro veduto tardi, o non mai il Testo del Mannelli. Quello, che i suddetti Giovani vi secero, lo mostra il confronto con gli stampati di prima, per ochè di ciò, soggiungono i Deputati, si ba da aver loro infinito obbligo, ne si può tante losare,

øbe basti.

Mmmm

Ļų,

Impressioni, che si frapposero tralle due celebre corregione del 1527, e del 1573.

#### C A P. VI.

Opo la stimatissima edizione del 27. st trova, che nel 1729, su stampato il Decamerone in ottavo in Vinegia appresso Santo Moyse nelle Case nuove Iustiniane per Francesco di Alessandro Bindoni, e Mapheo l'asyni Compagni, del mese di Marzo, regnando il Serenissimo Principe M. Andrea. Gritti.

Del 1531. fu posto di bel nuovo in luce in Vinegia per Marchio Sessa in ottavo adi 24. di Novembre-Similmente si stampò per Naccolò. Zoppino, in ottavo.

Nel 1532. fu nuovamente messo suori col Vocabolario di M. Lucilio Minerbi, e con somma diligenzia ridotto, in Vinegia per Bernardino di Vidali Viniziano, in ottavo.

Stampato pur venne in Venezia l'anno 1533. ini ottavo per Maffeò Patini fopraddetto.

E parimente in ottavo dallo Zoppino-

Nel 1535. altra impressione si vide di Venezia in ettavo per Bernardino di Vitali.

Similmente s' impresse del 1536, in Brescia, pure

in ottavo, nelle Case di Lodovico Britannico...

Un' edizione del 1537, fu fatta medefimamente in ottavo in Venezia per Pietro de' Niccolini da Sabio-

Nell' anno 1538., si stampò, in Venezia, dal Giolito.

in quatto.

Nel 1540, in ottavo fu ristampato per Giovantili del Farri, e fratelli da Rivoltella, in Venezia.

Nel-

Nell' anno leguente 1541, le ne sece muova edizione in quarto per Curzio Navò in Venezia, mortetta da Lodovico Dolce con la Dichiarazione de Vocaboli, Detti, Proverbi ec. del Boccaccio.

Dei 1542, venne ricorretto da M. Antonio Brucioli in quarto per le stampe di Venezia di Gabriel Iolito di Ferrari, con la Dichiarazione de' Vocaboli, Detti ec-

Patimente dell' illess' anno par che sacesse il Giolito altra edizione in dodici, secondo altri in sedici, corretta dal Brucioli.

Nel 1545, altra ne fece Agostino Bindoni di Ve-

nezia in ottavo .

L'anno 1546, venne suori altra siata per le stampe di Venezia del Giolito, di nuovo emendato, siccome ivi si legge, secondo gli antichi esemplari per giudicio, e diugenza di più Autori con la diversità di molti Testi, in quarto. Questa edizione su dedicata alla Delsina di Francia. Vi ebbero che sare il Dolce, e il Sansovino. Con la Dichiatazione ec-

Similmente di Venezia per Comin da Trino, in.

ottavo.

Venne fuori il Decamerone altresi nel 1548, in quarto da torchi di Gabriel Giolito, essendone revulore Francesco Sansovino.

Ne venne l'anno suffeguente un'edizione in quarte da Giovanni Grifio di Venezia corretta dal Santo-

vino .

Nel 1550. si vide altra pubblicazione per opera del Sansovino; aitri aggiungono assistita dal Dolce, in., dodici.

Nel 1550, novellamente venne a luce corretto per

Lodovico Dolce in quarto da' torchi del Giolito.

Nell' anno 1552, nuovamente alla fua lezione ridotto con allegorie, annotazioni ec. di Lodovico Dolce, in Venezia in quarto presso il Giolito.

Dello stess anno alla sua intera lezione ridotto dal Ruscelli, in Venezia in quarto per Vincenzio Valgriss.

Mmmm 2 Pure

## 646 DELLA ILLUSTRAZIONE

Pure lo stampo Comin da Trino in ottavo. Similmente il Rovillo di Lione in dodici.

L' anno 1553, altra edizione usel di Venezia dal

Ciolito in quarto.

Del 1554, ne fece impressione in quarto il Valgrisi colle Dichiarazioni, e correzioni di Girolamo Rufeelli, edizione seconda.

Dello stess' anno lo pubblicò il Rovillo in ce-

dici .

Del 1555. fu ristampato in dodici colle annotazioni tratte dalle Prose del Bembo col nome di Lione per Guglielmo Rovillo, e su dato in luce da Francesco Giuntini, Fiorentino, uomo per lettere chiaro.

Del 1556. fi fe un' impressione del Decamerone

per Comin da Trino in ottavo...

Del 1557, un' altra colle stampe di Vincenzio Valgrisi da Girolamo Ruscelli, con un Vocabolario ec. e su la sue terza edizione.

E nello stesso anno ne sece impressione pure in... Vinegia per Paulo Gerardo in quarto Francesco Alumbo Terrarese...

Delle mutagioni fatte da Lodovico Delce.

#### € A. P. VII.

Eggesi in una Lettera sovra il Decamerone della Boccaccio dei 1726, impressa in Venezia nella Raccolta d'Opuscoli Scientifici, e Filologici, che da fuori laudabilmente il degnissimo P. D. Angelo Calogierà Tomo si circa alle alterazioni nel Testo del Decamerone satte per opera di Lodovico Dolce in questa guisa: La rovina però venne verso il 1550. Allora due gran Dottori si messe intorno al Decameron, e come ognan di loro pelle

uelle cofe della Lingua si credeva super più che moltopinfrancati da quetto opinione, fenna rifervo alonna... molte cofe en ello a piacer toro levarono, e mellerobinnarramente . Uno de queste fu Lodovico Dolce (1) che e impacció nelle tre edimioni flampate dal Giolita 1546. 1550. e 1552. E perché cofini andé sempre rové. mando nel peggio , in questa nitema fi trovano vienite caugiamente, ed errori, che nelle due altre prime. . Vedafi quel che Gerolamo Rufcella dece di lui, e de queste edizioni del Boccaccio, nel primo del suoi tre. Discorsi al medesimo Dolce indivisizati, e dati suorè solle stampe de Venezia l' anno 2553. Leggo de granes V.S. quefto Difcorfo del Rufcelle, e veded come egle rimo propera al Dolce di aver malmenato el Boccaccio alloparbè egle medifimo malifimo concio l' aven. Noi frattanto udiamo alcuni periodi del Ruscelli stesso intornaal Boccaccio dei Dolce flampato, e riftampato da Gabbriel Giolito: Me che le flampe dell' efteffe M. Gabesele in taute volte, e corrette dall' efteffo vos, abbiana Luto un libro per fincerissimo e persettissimo, e poi fi meteano elle medefime, e voi medefimo a biafimar quello, che elle, e voi avete prime, e tante polte approvato, a lodeto, e ( quello che più importa ) ve volviate non pid a fenfare voi fleffo, në pure a farne menzaone come fo men fofte fatto voltro, ma per moftrar de far faccendo. a biafimar con tanta colera le flampe de Fiorenza, fiato serto, Signor mio, che pafra de gran lunga quella della buona Badefra, che fu trovata colle mutande del Domina in teffa, mentre volca porre in croce quella povera aris Gianella, che aveva trovata con l'amico fia. Perciec. abe quella buona Badefra riprendeva, a volca caftegane in coler una cofa, che manifestissimamente era brutta, e degna di cafligo, la our voi, come poi vi fiete pienamente fatto chiaro y riprendenate con tanta colera in... ques.

p Lodovico Dalce per altre fa nomo, che obbe il fino merito nella Repubblica delle Lettere, elegiato a buona equità da vari Scritturi.

ques Boccacci sutte cose , che erano persettiffime , e di santo ornamento, che a sorle pia si veniva puramense a stroppiare quel libro, ad a levarne quello, che l'Autore stefro con supere, e con giudicio avea procurate de portes, ficcome con la lettera mea a' Lettore en quelle del Vulgrifie, so bo fatto conofiere a chi ne avea bifugno, can le ragioni verissime, e con testimonianza di tante autore, al che voi flesso poi non avece poeuco, ne voluto contradere in alcun modo, ma faltatle in nuova briga scome to vi fpiegherd poce appresso. Olire a cids quello della Badessa non fe potea in alcun modo dire sfasciamento, escudo che da principio ella poteva, e doveva credere, che la carità sua col Messere non si sapesse da quelle Monache. Onde tofto che fi auvide effere fcoperta, ella mutò proposito da saggia donna, ed ogui cosa ebbe per men male de farse tenere, che efacciata. Ma effendo e vostes Decamerous gampati tante volte, e pubblicats per mino all' unno M. D. Ll. che fu l' anno innanzi che stampaste quell' ultimo caduto da cielo, sutti approvati da voi stessi, e date, o vendut; al mondo per perfettissimi, e per conferits con tante diverse essemplars, e col giudicio di tanti grandi nomini , e poi I anne, o el mezz' enne appresso darne un altro così grasformato, e faroi sa lunga dicería, che quello folo ha el buono, e tutti gle altre fieno goffi, fesocchi, falfi, e pedanteschi, e per meglio non fare alcuna scusa, nè menzione de' voftri, ma voltarus, come è già detto, a. feridar quei di Fiorenza; fiate certo , Signor mio, che persona de manco sicurentia, che moi, non lo farebbe perzanto prepas, per quanto non venderla l'onor fuo . fenne rifervarfene penfione, ne regresso alcuno.

## Delle pretese correzioni del Ruscelli.

#### C A P. VIII.

Egue l' Autor della Lettera mentovata ful Decamerone del 1726. Il Rufcelli egne cofa effere a. lui permessa cradette, come colui, che sentire più avanti d'ogus altro nelle cofe della Lingua s' immagind. Onde auvenne, the gonfio del fuo fapere, corvesse si Decameron, come egle dice nel Discorso a' Lettors del suo Testo del 32. in più di settanta luogbi : fece anche qualche cofa de peggio, porche egli pofe mel sopraddetto suo Testo molte postille in margine, dove tenendo, come fe fuol dire, il Boccaccio a findacato, ad ogni poco, con un' aria grave, e magistrale da seutenza ec. Di questo suo criticare suor di ragione. quento ne restaffe motteggiato el Kuscelle, e schernito da Messer Lodovico Castelvetro, si può vedere da quello, che il medefimo Caflelvetro ne lafeiò feritto a car-57. 58. nel fuo Libro intitolato Correzioni di alcune cofo del Dialogo delle Lingue de Benedetto Varchi , flampato in Bafilea in quarto l' anno 1572.

In una Lettera, che serive da Castello Baccio Baldini a Monsig. Vincentio Borghini ne' a di Maggio 1573. si legge: Nella Novella de Federago degli Alberighi, dove il Boccaccio dice, che essendo Federago impoverito, se n' andò a Campi, id dove aveva un suo poderetto, delle rendite del quale sirettissimamente vincea, quel venerabile nomo del Ruscello, storpiatore, e rovinatore del Boccaccio, non intendendo quella locusione là dove, congiunge quella dizione Campi, con quella là, e se una dizione Campilà, e pos in margine scrive:

forle a Campiglia .

### 650 DELLA ILLUSTRAZIONE

L'edizione di Girolamo Ruscelli Viterbese venne schetnita altamente dal nostro Gtazzini coll'appresso Sonetto.

Come può fare il Ciel , brutta bestiaccia,

Che vadi a viso aperto, e snor de giorne? Volendo il tuo parer mandar attorno

Sopra la sota, e non vonosci l'accia?

O Mondo ladro, or ve' chi se l'allaccia!

Fiorenza mia, va' secati in un forno
S' al gran Boccaccio tuo con tanto scorno
Lasci sar tanti sfregi in sulla faccia.

Mon ti bestava , pedantuzzo stracco, Delle Muse, e de Febo marinolo,

Aver mandato menzo Dante a sacco?

Che lui aucor, she nelle prose è solo Hai tristamente si diserto, e guasto,

Che L' una lancia e fatto un punteruolo.

Ma questo ben c' è folo, Ch' ogni persona saggra, ogni nom, che intende,

Es biasma, ti garrisce, e ti riprende.

In te goffo contende,

Ma non fi fa chi l' una l' altra avanza,

O la profunzione, o l' ignoranza.

lo si dico in fostanza,

Che done della Lingua bai ragionato, Tu non intende fiato, flato, fiato.

E dove bar poftillate,

O ricorretto, o levato, o aggiunto,

Tu non intendi punto, punto, punto.

E dovo bas preso assunte Di comentar, su sembri il Carasulla,

Di comentar, su sempri si Carasnita E non intendi nulla, nulla, nulla.

Trovategli la culla,

Le pappa, il bombo, la ciccia, e il confette,

Essesatel bene, e mettetelo a letto.

lo ti giuro, e prometto,

Se gid prima il cervel non mi si sgangbera. Ternerii di Ruscello una pozzangbera.

Final-

#### DEL BOCCACCIO PAR. III.

613

Finalmente Sertorio Quattromani, e insieme con sin Diomede Borgheti nelle respettivo soro Lettere in proposito di alcune correzioni di voci, che il Ruscelli sece al Decametone, so tacciano di ragionare spesso di cose, ch' ei non intendeva. Morì per altro il Ruscelli con fama di Letterato circa il 1567.

Queste si fatte altercazioni aggiunsero stima all'ediziope dei 27- tanto p.u., che mediante gli ordini dei Sacrofanto Concilio, a nuove tistampe si potette poco pensare.

# Di alcune censure fatte dal Castelwetro.

#### CAP. IX.

N questi tempi, che di correggere il Boccaccio da più d'uno si stava meditando, si legge nelle Opere Critiche del Castelvetto, che si trevava Lodovico, Castelvetro insieme con Francesco Robortelle in Kinegia in una stamperea , dovo se stampava el Decameron de Giovanni Receaccio ad Gianza di Girolamo Rufcello. che l' aveva, fecondo lui, liberato dagli errore altrai, e manifestats ancora i propri del Boccaccio e e dichiarate s luoghs ofcurs. Ora era quivi un Fivrentino, che aveva la cura, che questa Opera se sampasse appunte come aveva ordinato il Rufoello ec- Quivi fi profegue a dire, che il Castelvetro si r se delle chiose marginali del Ruscelli; che invero non meritavano applaulo. Indi si passa ⊷ notare dallo stesso Castelvetro certi disetti da Gio: Boccaccio nel Decamerone commelli, cominciandos da alquanti, che egli suppone, ch' ei con metteffe ne'racconti intorno alla Confessione; fra' quali si nota, che la moglie del Geloso si pose a sedere a' piedi del marito, foggiugnendoli, che alcuni s' immaginano, che a quel tempo fosse usanza en Errenze, che le donne confessanti-

#### 612 DELLA ILLUSTRAZIONE

fi sedessero; e si nota, che la Donnasti voleva consessare, e comunicate la mattina di Pasqua; quando segue a dire sera le donne si sogliono consessare un mese almeno invanzi, che si comunichino. Le quali censure basti averle in questo luogo in qualche parte accennate.

Della corregione stimatissima de Deputati.

#### CAP, X.

A proibizione del Decamerone su cagione, che alle preghiere del Granduca Cosimo I. verso di S. Pio V. e poscia di Gregorio XIII. si tentasse di poter ristorare quest' Opera, e con una ristampa ritrarnela a nuova vita. Quindi nacque la correzione del 73. incommeiata l'anno 1571. dal Lasca motteggiata colle divisate Ottave. Vide perciò l'Opera, e la esaminò it P. F. Tommaso Manrique Maestro del Sacro Palazzo d'allora, ed ancora Eustachio Locattelli Bolognese dell'Ordine de' Predicatori, già Procuratore, e Vicario Generale di sua Religione, Consessore, e Vicario Generale di sua Religione, Consessore, e vicario Generale di sua Religione, Consessore di S. Pio V. e Vescovo di Reggio dall'anno 1569. al 1575, siccome si ricava dal seguente Epitassio in Reggio assistente:

FR. EVSTACHIO LOCATELDO CIVI BONOM. VIRO INTEGERRIMO

ATQVE BMMIVM SCIENTIARVM COGNITIONS
CVMVLATISSIMO

DRINDR PIO V. PISE MEMORIAR PONT. MAX.

A SAGRIS CONFESSIONIBYS AC POSTREMO EPISCOPO ET PRINCIPI REGIRNSI

TINCENTIVS REFEREND. AFOST.

1 Qe

TO, BAPTISTA HT BYOTST, BITS TRATERS

DIE MEM LIVE MEM FIG

Dist. 114.

OBILT RE MIDEXEN PRID HOM OCTOR

Nel carteggio, che su questo proposito, attefa la gentilezza del Sig. Dott. Anton Maria Biscioni benemuvitifimo Bibliotecario della Medicco-Laurenziana , io hoveduto in esta tra Lodovico Martelli, che scriveva di Roma, ed il Benivieni, ed il Borghino, che catteggiavano di quà, vi fi fanno onorevoli escomi di questo Monfignor di Reggio, e spezialmente sopra la natura fus facile, benigna, condefeendente. Se noti qui incidenza, che altra parte del catteggio sopraccentiato esiste nella famosa Libreria Strozjana Codice in soglio /817. donde lo ho potuto trarre il rimanente del

ilegözláto.

Nella meditata correzione, a riguardo de' tempi, è delle contingenze infelici d' allora , fu ordinato , che por niun modo si parlasse perentto alle Novelle in. male, v feandalo de' Prett, Fratt, Abbati, Abbadeffe, Monate, Monache, Provant, Proposite, Vestove, o altre cofe facre; ma fi mutaffero i nomi, o si facette in altro modo. Dietro questa instruzione il Granduca Cosimo I. pensò di dare il Decamerone ad alcuni Accademici per correggerlo. Vennero a lui, e insieme al Principe Francelco proposti per ciò esfettuare Monlig. Vescovo di Fielole il giovane, cioè a dire Monlig. Francesco Cattani da Diacceto, detto così a distinzione del Vafosvo F. Angelo pur Cattani da Diacceto suo zio, che sebbene sopravvide fino all' anno 1574, aveva zinunziato nel 1570, il Vescovado in mano di S. Pio, da cui a Francelco era stato conferito. Furono eziandio mesti in. confiderazione a quei Principi gli accennati Antonio Benivieni Canonico Fiorentino, Vincenzio Borghini Priore Noon 1

Agnolo Guicciardini, lacopo Pitti pur Senatore, Baccio Baldini Medico del Granduca, Lettore in Pifa, e Prefetto della Libreria Laurentiana, è Bafflano Antinori dipoi Senatore, Indi fu che il Principe suddetto nella nota ne contrafiegnò quattao con farvi una lettem 7, e ciò su-rono Antinori, Guicciardini, Borghini, è Benivieni, Aggiungeli Pier Francesco Cambi da Minnig. Fontanini,

e con lui dal Padre Negria

Mi piace di addurre fopta ciò in conferma alcune parole dell' eruditillimo Sig. Giuseppe Bianchini ne' suoi Ragionamenti litorici des Granduchi di Tofcana della Real Cafa de' Medici Ragion. I. pag. 17. dicendo : Ma L' amore, che alle Lettere, ed agle Sendy portava il Gran Duca Cofine, faceva el, che ancora egli proceso raffe ec. che si facessero unave, ed emendate adizione de principali Seruttori Tofcani, acciocche le Opere loro com piens profitto, e ficurenza fludiare, ed efervare fi poteffere. Quinde ?, che ben farende de quanta meceffita, e georgemento fite la lettura dei Decamerone del Boccasese, per escrevere con utienta maniera nel nestro Toscano-Linguaggio, e fapendo ancora, che per la granda, e nonenefla liberia, cella quale dall' Autor fue fu quell' Opera composta, olla era molto persentosa, a potena arrecare, danno sperennelo ne' leggitere, e che percio dal Sacre-Concelio de Trento en era flata, prosbita las lestura; supplied S. Pio V. accisected fl volesse deguare de commesterne la revisione, e l'emendazione, che finalmente, per le premurofe sue instanze, egli attenne : ma essendofrattante paffato all' eterna vita quel Santiffino Pontefie per deede compresento alle granen de lue et jue faccessore Gregorio XIII. talche poi, secondo gli ordinamente Ponteficj , fi wide la bella edizione del Boccaccio fattal' anno 1573. e mel 1574. furous flampate le dottiffme. Annotazioni al medefimo, fatte da i Deputari.

Nel darsi adunque mano all' Opera F. Tommaso. Manzique, con sua lettera dell' ultimo d'Ottobro 1571.

figifie agli Accademici rapprefentati in quello catteggio per la più da Monfig. Borghini , che avendo veduto il principio delle correzioni fin allora fatto , eli foddisfacevano, e della VL Novella della f. Giornara. dice: Della fefta poschè è prasimo alle SS. VV. non... farne altra nova, no su suo loco penerne altra dell' Ausore, per le giufte rapions, che allegano, 6 potre flar fuori, che ad ogni modo da cento a novantanove non... è molta differenzia, e si potranno persoventura aucora, abiamar cento intendendosi la denominazione del maggior numero. Aveva egli con altti ptopofio, in vece di quella VI. Novella della prima Giornata, di mettere la ... Novella del Proemio della Giornata IV. ma Lodovico Martelli proponeva, che se ne cavasse anzi una o dal Centonovelle, a dalla Fiammetta, o dal Corbaccio. In altra fua lettera poscia scrisse loto: Le me perdoneranno se alcuna volta gis parerò un po daretto in levere, accerrandole però, che in sutta quallo potrò condefeendere. ferò sempre pronto . Con altra pol de' 22. di Gennaio 2572, dopo aver egli melso in campo alcune fottili difficoltà, passa ad ciagerase l'accuraterza de' Deputati in questa guisa: S' so ingenuamente bo da dire la verita, fono restato tanto sodiefatto dell' accompdamento dell' Ottava, che non potrin dir pin, e se et binne e sudato, e penfato su molto, come facilmente agunno potra cognofeere, l' banno aucora si fattamente accomodata, che namo patra fe non ladare ogni cofa intorno a ciò mutasan ed acconcian Finalmente ne' 2. di Maggio 1572. fi vede, che era terminata in turto la correzione, imperciocché dal Mantique Maestro del Sacro Palazzo fi discorre di mandar di Roma l'autorità di poterto dampar l' Opera ...

. Chiude questo negoziato nel Codice suddetto 827un' instruzione de' Deputati da servire perché gli stampatori Giunti sacessero la Dedica al Granduca con proprietà, e dicessero inseme per salvare quelli, che del sevare a dello scambiare noi non ne siamo intrintori, ne ci abbiemo parte; ma tutto è di altri, se mon nel tracconciare ansieme il levato, che tutto era venute da Roma fatto. Ebbe finalmente l'Opera l'approvatione del P. Paolo Costabile Ferrarese, Maestro del Sacro Palazzo immediatamente dopo quello, indi Generale dell'Ordin suo. E dipoi ne' 17. di Agosto dell'anno 1573. la Licenza del Padre Maestro F. Francesco da Pisa Inquisitor Generale di Firenze, quello stesso, a cui i Giunti aveano chiesta la Licenza prima della pensata correzione.

Ben è vero, che di questa mutilazione I al riferie del Sig. Paulo Rolli nella Prefazione al fuo Boccaccio l reclamaron tanto e Fiorentini, che el Cardinale Ferdinando I. de' Medici , e Granduca de Tofcana o' induffe a seriverne a Monsignor Civillo in Roma questa lettera, data il di 16. di Luglio 1573. » Questa gran mutin lazione del Boccaccio tocca tanto nel vivo questa. 3, Città, che io, che aveva risoluto di tacere, da molti 22 fan pure sforzato di parlare. Alcuni Gentsluomini de-31 putats a ciò, studiosi, e intelligenti delle proprieta " delle voce Toscane, e della frase, con la resposta loro so alla censura ultima, mostrano come non fiano scandas, lose molte cose, massime novellando, notate costa per 33 tale. Prego V. B. che nel riferire u Sua Sanzad . 32 voglia aver raccomandato, e proteggere questo Libro 3) con la destreuva sua in gravia mia, e di questa. 22 Nazione, certificandola, che le me arò molt' obbligo. 29 come le ne dird l' Agente mio, a cui mi rimetto, ed a lei mi raccomando di core. Di Fierenza.

Il mostrar, che secero quei Gentiluomini non esfere scandalose molte cose delle Novelle, io dubiterei,
che sosse stato per una Scrittura da noi altre volte
citata nella Libreria Strozzi Codice 851. in quarto.

## Della corregione del Cavalier Salviati.

#### CAP. XI.

Fciò, che desse moto alla correzione del Cav-Lionardo Salviati, ne fospetta Monsig. Giusto Fontanini con dire : Bifogna, che il Pontefice Seflo V- come Paffor supremo , e viciliante al buon coflume, non fosse appseno consento delle correzione Fioventrue fatte al Boccaccio da Deputate del LXXIII. de permeffione de Gregorio XIII. immediato successore de B. Pro V. perchè nell' Indice del medefimo Sillo pag-36. vuolfe, che il Decamerone si corregga di nuovo. E appunto così fu fatto, mentre il Granduca Erancesto ne did l'incombenza al Salvieti , il quale percis IX. anni foli dono quell' altra edizione del LXXIII. ve divulge la sua: ed in fatte egli stesso nella Dedica del Decamerone del primo Ottobre 1582, al Duca di Sora Iacopo Buoncompagni, di cui era Gentiluomo, egli dice d' averlo ridotto alla sua vera lezione d'ordine del Serenissimo Principe. Ma più chiaramente lo abbiamo dal soprallodato Sig. B.anchini nel Ragionamento fecondo della mentovata Opera a car. 37. dicente: E se el Gran Duca Francesco, quando ansora era solumente Gran Principe di Toscana, se accordò col suo Real Genitore a proceurare la correzione, e l'edizione del Boceaccio del 1573, come fi ricava chiaramente dalla Let--men dedicatoria de' Giunts flampatore ad effo Gran Prinsepe posta in fronte alla suddetta edizione del Boscar--eio; quendo poi paffato fu ad effer Gran Duca y decebe gindicate eras the la primiera corresione, non foffe inunter la parti indoramente fatta, per quello spezialmente, the rignarily it been calling, wolle, the mount corre-ELONE S.

### 658 DELLA ILLUSTRAZIONE

zione, e nuova edizione fatta ne fosse; e perciò elesse il letteratissimo Cavalier Lionardo Salviati, ed a lui ordinò, che esducesse alla sua propria lezione il Decame-rone del Boccaccio, e così poi stampar lo sacesse. Di tutto ciò ne abbiamo un' indubitata testimonianza, che si legge nel principio di esso Decamerone, dell' edizione del medesimo Cavalier Salviati, satta in Firenze dai Giunti nel 1587, la quale consiste nella segnente Deputazione, che dal Gran Duca nostro su satta. 29 Don Francesco 29 Medici Gran Duca di Toscana. Desiderando noi per 29 benesizio ec. 29 Si valle ancota in ciò sate di un Testo, che del Decamerone gli aveva donato Gio: Batista Deti.

Veggio bene, che Traiano Boccalini sferza nellafua l'ietta del l'aragone politico il Salviati dicendo, che
ad inflanza dei Giunti Stampatori di Fiorenza per avarizia di vinticinque scudi, avendo affrontato l' Eccellentissimo Sig. Giovanni Boccaccio ec. gli diede molte ferite,
colle quali lo deturpò, e laserò talmente, che i suoi più
domestici amorevoli, che dopo tanta calamità l' banno
veduto, affermano, non esser possibile riconoscerso per
quel Boccaccio tanto leggiadro, ch' era prima.

Della corregione del Decamerone fatta da Luigi Groto detto il Cieco d' Adria.

#### C A P. XII.

Ella Dedicazione, che fa Giovanni Segadel Decamerone del Cieco d' Adria al Serenissimo Signor Duca di Mantova, e di
Monferrato in data di Rovigo nel 1587, due anni
dopo la morte di Luigi, scrive, che sueva Messer
Luigi Groto nato nell' antica Città di Adria di onorevole

Cole famiglia, ed avvengache siece, tattavia d'ingeguo acutissimo, e di giudicio non disprezevole, a cai io era per affinità, e per unitizia fireteamente congrunto, fra le altre fatiche fue et, reveduto per ordine del fantissimo Ufficio dell' Inquifizione le Novelle de Mess. Geo; Banne Boccaccio, e correttele in quella forma, che a lus era paruta migliore. Principiò queffa correziore l'anno 3579 qualmente io ricavo da una lettera, che ne' 20º di Gennaio anno detto egli fetificial Miles Rever. Paire Commifiario digniffino della Santa loquettino in Vimegea el P. Frata Papio dalla Minandela, dicendegli : Quanto al Libro, de cue escorreppere me ba fatto aver licenna, e mandatomene el capitolo, che vien da Roma, do prometto d'agrare un guifa , che iddio ne riceverà gleria, la Chiefa fedicjacimento, il Maejino del Sacro Palazza ( fembra , che foffe il P.Sifto Fabbri Lucchefe ) contentenza , quello Actore vitas la Lingua Tofen el fecondo lume, la Repubblica degli fludiofi dileito, esopra antie Vojira Paternità Reverenda ne riceverà grazie. da coloro , che porfer pregbi , per non favellar de' Leiperjete , che banno a contraere con les un obbligo eterno , a non fi pentere el Reverendo Radre Commiffaeso di ced , che me avrd impetrato . Ne la fama de questo Libro sparsa per Venegra ( com ella ftrive ) fia fraesa indarno . Quelle cofe le golla ardisamente promettere, perche vi fi richiede pentiefto buona molente, che molta dergrene. L' chito di quella malmemata correzione dimofirato ci viene dal Crescimbeni . afferente di Luigi : Molto s'affatted per fervegto della no-Ara bavella; e fegnatamente auch efto provostica riformare il Novelliero del boccaccio, ma con poca fortung . In Toscana effa correzione giunse tardi , ed a. fronte delle edizioni di Firenze e del buoni Manuferitti ne fu fatto poco conto-. 1

## Opere diverse composte sopra il Boccarcio.

### CAP PARENTE

Re Discorsi di Girolamo Rustelli a Mest. Lodovico Dolce: L' uno intorno al Decamerone del Boccaccion L' altro, eca stampati in Venezia

Della Fabbrica dei Mondo di Mess. Francesco Alunno da Ferrara Libri X. ne' quali si contengono le voci di Dante, del Petrarca, del Boccaccio Venezia 1575, in soglio.

Le riccherze della Lingua volgaro di Mest. Francesco Alunno da Ferrata sopra il Boccaccio. Qualunque
ne sosse la prima impressone, elle si trovano stampato
in Venezia in Casa de' sigliuoli d' Aldo nel 1551. in
soglio. Poscia nel 1555, pure in soglio appresso Gio: Maria Sonelli, Ed'ancora nel 1557, per saolo Cherardo
in quarto.

Letrere di Melt. Francesco Sansovino sopra le dieci

Giornate del Decamerone. In Veneria : 542.

Dichiarazione di tutti i Vocaboli , Detti, Proverbi, e Luoghi difficili del Decamerone di Meller Francelco Santovino. In Venezia pet il Giolito 1550. Ina quarto:

Ne' Pittolottà amorosi del Doni sono alcune Lettere dei Boccaccio e prese dal Decamerone. Venezia...

Viati sopra il Decamerone, Volume primo in Venetia presso Domenico, e Gio: Batista Guerra in quarto; Volume secondo in Firenze per i Giunti nel 1586, in quarto.

Let-

Lettere amorole, e Lettere villans di Licilea, el Tindaro, autore Gifmondo Pavele. I Guitti : tolle tutte parole, e forme di dire dal Boccaccio. Afferifee ciò il Doni nella seconda sua Libreria.

## Altre impressione dat 1373. in poi

#### C A P. XIV.

Amosa su l'edizione de' Giunti in ignarto satta dell' anno 1573, del Decamerone ricorretto in Rouis (come ivi si dice) ed emendato secondo l'ordine del Sacro Concilio di Trento, e riscontrato in Firenze con Testi antichi da' Deputati di loro Altezze Serenissime.

Indi venne quella fattane l' anno 1582, con effer ristampato il Libro, e riscontrato co' Testi antichi dal Cav. Leonardo Salviati. In Firenze, in quarto, nella Stamperia de' Giunti, nel mese d' Agosto.

Altra immediatamente ne fecero i medesimi Impresfori nel mese d'Ottobre, e s' intitolò da loto Ediziona seconda.

Nel 1585, lo pubblicarono in Venezia in quarto,

Giunti di Firenze, e si diffe Edizione terza.

Nel 1587, fecero gli stessi l' Edizione quarta, parimente in quarto [ e questa si cita dagli Accademici della Crusca nel nuovo Vocabolatio ]

L' anno seguente i Giunti lo ristamparono pure in

quarto del mele di Febbraio.

E fimilmente lo dierono le flampe di Fabio, e Agostino Zoppini, e Onostio Farri, corretto, o reformato da Luigi Groto, in quarto.

Nel 1500. 6 pubblicò di bel nuovo in Venezia.

appresso Fabio, e Agostino Zoppini fratelli, e Onosrio

Ocoo 2 Farri

Fatri compagni, in quatto, riformato da Luigi: Groto fopraddetto. Edizione, come io penso, seconda. E colle Dichiarazioni, e Avvertimenti di Girolamo Ruscelli, dedicato dal soprannotato Giovanni Sega al Duca di Mantova.

L'anno 1594, si sece la quinta edizione del Decamerone del Salviati in Venezia per Giorgio Angelieri

in quarto.

Del 1595. è una ristampa de' sopraddetti Zoppini, e Farri del Decamerone del Cicco d' Adria; edizione, che sorse su la terza.

Nel 1597, ristampò in Venezia il Decamerone.

Alessandro Vecchi in quarto:

Altra edizione di quello del Salviati fi fece nel

1652. in quarto da Alestandro Vecchi suddetto.

L'anno poi 1612, lo diede fuori in Venezia Piero Facri in quarto, e forfe fu una ristampa di quello del Cieco d' Adria.

Due anni dipoi, di nuovo in Venezia il Vecchi in quarto.

. Del 1626. usch per le stampe di Venezia del Giuliani, in quarto.

Del 1627- ne accenna un'impressione di Firenze

H Fabricio .

Del 1638, si pubblicò dal Bertani di Venezia in-

L'anno 1663, si stampò in Amsterdamo, in dodici.
L'anno 1665, su pubblicato in Amsterdamo in cottavo senza nome di Stampatore: secondo, che altri dice, in dodici, imitandosi l'edizione del 27.

-E l' anno 2679, parimente in dodici col nome di

Amsterdamo, ma fi crede impressione di Ginevra.

Nel 1701- fotto nome di Amsterdamo in dodici in

Mapoli per Felice Mofca.

Nel 1703. in Amsterdamo in dodici, copia (vi si dice nell' Avviso a chi legge) di quello del 1727. ma veramente in Napoli.

Net

#### DEL BOCCACCIO PAR. IIL 663

Nel 1718. in Amsterdamo in ottavo.

Nel 1719. in Napoli in quarto.

Nel 1720, in Napoli, con seguirsi l'edizione del 73.

Nel 1724. in quarto, in Napoli.

Nel 1725, in Londra, in quarto, per opera del Sig-

Nel 1726- in quarto altra ristampa di Londra ne

accenna il Fabricio.

Nel 1727. in Londra in dodici , edizione affi-

Bita dal Sig. Rolli .

Pochi anni sono se ne sece in Venezia una ristamра similissima a quella de' Giunti del 1527.



## AGGIUNTE, E CORREZIONI.

Carte 1. verso 28. agg. Che egli nascelle in Flrenze su noto eziandio a Gio: Matteo Toscani, il quale nel suo l'eplo d' Italia seritse del Boccaccio: As ipse Florentia natur.

17. v. 29. agg. conforme il Chitreo ancora lo

pone morto nel 1336.

19. 14. fiol, leggé fiel. 31. 12. quia, legg. quin. 37. 14. dalla, legg. della. 39. 27. de', legg. dì.

47. 33. agg. Ne si tralasci in fine di dire, che d' un Ritratto del Boccaccio fatto da Andrea del Castagno se ne dà contezza nella Vita di lui scritta da

Giorgio Vafari.

- 67. 8. agg. Nel Codice II. VI. 541. della Libreria del Sig. Marchele Gabbriello Riccardi Suddecano
  della Chiefa Fiorentina, gran Protettore, ed amante
  delle Lettere, si legge MS. di catattere del 1400.
  in ottava rima la Patsione di Gesù Cristo, che incomincia: O increata Macstd di Dio, O infinita esternal
  potenza ec. e finisce: Santissime passionis Dii Thu Kpi
  vivi & veri bic explicit feliciter Compates edita per
  Serenissimum Vatem Dhum Iobannem Boccaccio de Certaldo, merito cuius anima sua requiescat in pace. Amen.
  Iobannes Urbanus is.
- 81. 3. agg. E non è altro in fostanza, che la Novella C. tradotta dal Petrarca detto.

98. 22. legg. in fcirpo.

99. 4. agg. varia nonpertanto in molti luoghi

dalle stampe.

e v. 9. (ut si una illorum anima duo babuisset corpora, conforme scrive lo Squarciatico nella Vita del Petrarca)

118.

218. 21. pietre, leggi parole.

132. 7. (crivendo ne' fuoi elogi, legg. fezivendone:

con clogio -

vien lodata dal Lafca nella seconda Novella della se-

141. 14. delle quali, legg. della quale...

Paradossi, Paradosso 27- esclama, non so con qual ragione: il Boccaccio nella Novella de Ser Chiappellesto a che altre attese, che a levarce dal cuore la 
riverenzia, e divozione de Santi? Ma non così l'intende il Bellatmino da noi nella Prefazione allegato.

Parifice indeclinabile con vari elemplificar li può ancora.

Sozomeno Pistoiele.

Lando, che il Boccaccio cercò di metterci in odio la Romana Corte; ma a questo adeguazamente dà risposta il Bellarmino nelle Controverse.

181. 18. ella , legg. alla-

202. 6- agg. Egli è primieramente da fat qualche cafo dell' effetti fervito del prefente Raccouto Intoino a Landolfo un Illorico moderno, vale a dire il Dottor Francesco-Pansa, il quale nell' Istoria da lui composta dell' antica Repubblica d' Amalsi Tomo I. cos) della Costa d' Amalfi a. car. 11. Accrebbero altres? enfra brieva gle edificie , a la Città con ri bell'artificio fabbricate, che vaghissime sopra tutte l'altre agle occhi de' naviganti fi rendono , di modo che il Boccaccio dovendo far parola de Landulfo Rufolo, le convenue della delizite della Costa darue un abbonzo, così dicendo: Credefe , che la marina de Reggio a Gaeta fia quafi la più delettevole parte dell' Italia , mentre affai preffe @... Salerno , & una Costa sopra il mare rignardante , la quale gle abtrante de effa abramano la Cofta d'Amaife piena de picciole Città de giardini , e de fontane , e

d'anniei ricebi, e procaccionti in atto di mercanzio: e ciò quantunque altrove si è persato, su questo luego però mi è parso riferirlo per confirmare la verstà di quanto se sin qui si è detto. È dice vero, poichè a car. 2. 2. vera parimente allegate le parole di quella Novella, non in altra maniera, che come aveva fatto di quelle degli altri Istorici.

206. 33. egg. Questa medesima Novella finalmente fu renduta rappresentabile per Francesco Canali VI-centino, e stampata in tal guisa in Vicenza appresso

Giacomo Cescato nel 1612, in 12.

234. 14. egg. Per non tralafciar fopra di ciò cos' alcuna, occorre dire, che di un Veglio della Montagna fe

ne parla nelle Storie Piftolefi .

345. 28. agg. Mi vien suggerito da un eruditismo Cavalier Faventino, amante al fommo delle Lettere , e de' Letterati , a cui lo fono per sali notizie fortemente obbligato, che la presente Novella, anzivera Storia fu folamente dal Boccaccio, checchè fe ne fosse cagione , variata in alcune circostanze e di tempo , e di luogo ; e che il Tonducci la referifce nella Storia di Facusa Rampata fettant' anni fono, a car-124 narrata già de un Cronista Larino antico, e dicendo , che fu dopo l'invalione del Re de Longobardi circa l'anno 753, e che la recognizione della fanciulla fegut in Cremona. Quindi del Latino barbaro m' invia le puntuali parole, che sono : Elegrandus Rex Longobardorum ad Italia partes permenit , multerrar fue Imperio subingamerat ; tandem. Roman anbelant alter constus eff ad lam perpeuit sunta Faveutiam Civitatem enercitus Romanorum fe in campo contra exercitum Liprandi - At infe furibundus , pleunfque veneno ab exercitu. Romanorum pluries repulsus suit ; ipse tufidies , & machinationibur intendeur eam accipere, net fic valuit, tandem qua traisitione unam portam, qua Flaminia vocabatur, traditam babuit - Imperavit , ut aliqua domus incendio

durentur . qui fugurent incendio . & igue vombacerenpur . Tota Couriet pradatime data oft . in emerrien des fraires curait erant , unus Parmenfer , alter Cremonenfer , ambe ad pradaudem venerent ; ad noam demam accodeutee emufdam tinturer , que nocle cum duchus films , Gennore , paneifque pecunies , dimiffa camenen lette files pervula duerum , vel treum annorum Cremonem adiet , de che domme accepte ; Et Leprandus poliquem Cevitatem accepet, ac depopulatet , exercitus bene inde deffribut in regionem Marchia ; iffor fratres eurator in Civitate. Fanenfi deputavit . Parmenfis ad enfirmitatem ultimam devenet , qui incepet contriftere , & meffine effe ; Quem Cremonentes ad vifitandum evet , eni dixet : quare etd. meftur , de trefter er ? Respondet : propier eftam filiam, quam em fleam arrule, demetto orphanam. At elle : noh flore, nois propier boc contriftare, quod in rega com fatturus eras, faciam utique, & tebi promitte emnia. ademplero . Ille autem dexet : Ecce bec ommen men do tibi , difterbuar , ut vir, pecumar iffar peo dote iffine. file tibt dimetto . Tandem defuntlus oft . Cremonenfit post aliquantulum temporis ad l'atriam reversus uft , confellur jenio artem militarem reliquet ; In domo fua Cremona a Civibus delegebatur propter finam probitatem ; focum babebat ellam puellam , tamquam filtam pulcbram , & beneftam tenebat . Quidam nobiler invenir incepet eam adamare , quapropter fapine per contratam illam in. qua babetabat bic edem tranfibat ; unur ex iller fratribue Paventinus, qui cantor, & pulfator cythara, cum aliis emmentbur multorier per Croitaiem cantando , & pulfando deambulabat , transfendo contratam silam , in qua. babitabat illa puella Cremmenfis , motur suvidia, & zelotypia , increpavet Faventimum dicent : quare transis per viam iftam ? ze non quiefcir defiftere , promitto tibi , quod tybiar inar incidere faciam . Elle ait : minquam. tebi eniuream feci , me vie percutere , quare transco per viam communem adaffam dum cado . Ille art : propter bec non inineis to , quare communit eft emuibus via ; Pppp

at ille; intendie qua tibi dico, defifiat . Ille antem vi-Mondit: non desistam propter to Sic inter eor suit altercatio. Favortenus simust, bot tamen compatri fuo infinuavit, & spfe erat vicious estius armigers, que tenebat illem puellam, quam adamaverat ille suvenit, Eawentinus, compairs suo ast; bac nocle ero , permitte... oftium domus tua apertum, quare amuno volo videre Miss malignitatem; fi clamavero, esto ad me descende . Ait compater eins : nois facere, ne incidas in scandalum ; ille autem att : islum non timeo , quia nebel fibs facto, ad placetum fac samen, suftabo, & vigilabo . Notte fequents foliso, tempore ad cantandam veneral ille Cremonenfit cum furore, de armes contra ipfum engadens, & persecutus est; Faventsaus obsugit ad domum compatris fue cum clamore ; elle subsecutus eta cum fursa amba en offium compatris intelerunt . Furorem audient compater descendit, & oftium clausit, intus ambovemanserunt . Ad bac consurgunt vicini , G armiger , que flisam babebat, ad spectaculum. Miles contra ifton succept insurgere, as clamare: numquid meretrix of filia mea? Cucurrit ad illum kaventinum, comamque. eins accepit, dicens et, unde et tu? Ait ille Faventinus . Quare but veniste? Respondit : nos obsugimus ; fingillatim interrogare, an baberet Patrem, infe ait : not fumus bie duo fratres cum patre , & matre , nobes erat una foror parenda, quem pater propier fugam in. lelto dimifit. Miles inter se cogitare cepit , & dixit ei : an tua mater agnofeeret illam? Ille ait : forsitan agnoficeret .. Miles ad vocandum parentes mifit , dum. irent , mater entre se de silui cogitabat ; quapropter vifeera eius funt commota . lingue antequam ad eam accaderent, incepit clamare: o film mex-poffex ofculata. est cam, direstque omnibus adstantibut, quando in cuna erat sumia ignem cecidit super ferrum calidum , itaque infra anriculam, de collum remanfit fignum. Invento boc , omnes pra gandio lacrimas miserunt . Miles antem videns talia , omner parentes , & filios ofculari

cepit; Laveni Cremonensi discit; si placet tibi, & paventibus tuit, istam in uxorem tradam, ne respictas ad sacultatem, quia nobilitatem babeo sic & tu; tradam dotem convenientem, & eris in genero. Miserunt pro parantibus; boc miserabile cum senserunt, en immicis essects sant amisi, consagnines, & assumes, & pradecla puella inventa est sita cum magna latitia.

425. 16. agg. Giornata VI. Nov. VIII. Fresto

conforta la Nipose, che non fi specchi.

Nelle cartapecore MSS, di Cestello, e di Settimo fi trova fotto l'anno 1306, che Guido, qui Maza decetur, de' Nerli, insieme con altri vende a D. Gracia Abate di Settimo un certo podere positum su Parrochia S. Maviant, loco dicto a Celatico, districtur Florentie, ove fra. testimoni è notevoie Frescobaldus filius olim Domini Lass Tofi de Frescobaldis; 10ga Raynerius Tholomes de Florentiu. Similmente in detto anno, precedendo alcuni giorni, fi legge, the Abbas, & Convensus Monast. S. Salvasoris de Septemo Gra, intendunt emere quoddam podere pohium in pop. S. Mariani de Celatico de Communi Ganzalandi , loco diclo Marchefe, ove fra i confini è sinmen Stagnuols. Allum Pefer: Ciò, che quali si repete in altro Instrumento pure Allem Pefir. Seguendo io questi lumi trovai, che a... Celatico tra le gran tenute vi avevan che fare i Frescobaldi, e che il Fresco del Boccarcio si era Fresco fratello di M. Guido, e figlicolo di Lamberto del già Frescobaldo, e che frall' altre, Guido nel 1279, era Procuratore di Fresco suo fratello, e che Fresco stesso nel 1189. offerse al Monastero di Sertimo l'ius, che aveva nel fiume d' Arno dalla bocca d' Ombrone fino al Ponte. di Signa per mille braccia verso firenze.

Or per quanto la Chiesa di S. Mariano, ove eta Celatico, non si trovi più, esi creda sommersa poscia dal fiume Arno; pur suttavia noi possiamo mostrare ad evidenza la verstà del presente avvenimento, massin e con altre scritture alla mano enunciate in una gran situacomunicatami gentilissimamente dal Sig. Francesco di

Pppp 2

Ghe.

Gherardo Frescobaldi, Cavaliere adorno delle più belle cognizioni, che ad nomo Letterato sien convenienti, e decoro delle no tre Accadenne, nelle quali fin nella, prima gioventù i principali onori ha sostenuto.

Quindi ad onta del tempo annichilatore di ogni più recondita memoria, mi si vuol permettere, che io tenti di restituire alcun poco di quello, che nella lun-

ghezza de' fecoli egli ha involato.

Fresco di Lamberto di Frescobaldo si su un nobile, e possente Cittadino di questa Patria, addimandato peravventura allora da Celatico dal luogo, ove egli il più del tempo si dovea stare, prima, che passasse alle sue cospicue cariche, ed impieghi. Tra le altre si trovasessere statonel 1270. Potestà, enel 1284, essere stato Capitano del Popolo di Prato; laonde nella facciata del Palazzo del Podestà di quella Città vicino alla Porta si legge:

ANNO DOMINI MCCLXXXIIL IND. XII.
TEMPORE CARTAN. MOBILIA VIRI DNL. FRESCHI DE PRESCOBALDIG.
DE PLORENTIA CARTANEL POPUL ET TERRAT PRATI ACQUISTUM.
ETAT ROC ENLATIVAL PLO POPULO SUPRADICTO ET ETIAM.
ERPARATUM.

Fu egli ancora Potestà di S. Gimignano, onde sa legge colà nel 1291, primo di Scatembre sal memoria:

## DE FLORENCIA POTENTAS.

e vi fi vede la fua Arme...

Fu eziandio Potestà di Cremona per una memoria alle Riformagioni, che sotto il 1279, dice D. Fresius de

Profeshaldis Potestas Cremone.

Fondò l'anno 1287, la Chiefa di S. Mommeo, o fia Santo Mamma, creduto da altri Santa Mamma; stata annessa dipoi a quella di S. Vito in Fior di Selva, siecome si ritrae dall'appresso Inscrizione quivi apposta: PORT HONORS PP. HIS. ET DNI ANDRES

REL PLORENTINE IN DIE

ANNUTIATIONIS S. MARIE

FUNDATA EST HEG BECLE
SIN AD HONORSM SCE MANIE

BIARTIRIS T'A NOSILE MILLITE

DNO FRESCO DE FRESCORAL
DES FASSICATA ET MOTATA.

Per riprova poi , che Fresco da Celatico sia quegli , di cui io savello , ecco , che nell' Albero di questi Signori si trova , che il featello di lui M. Guido obbe una sigliuola appellata Francesca nello Spoglio di Pierantonio dell' Ancisa , così : D. Checca unor D. Diedi de Manteria silia D. Guidonia 1321. che è appunto la Cesca , a cui il Boccaccio dice esser dispiaciuti gli spiacevoli.

458. 3. agg. Che questo Gherardo, anche vocato Daddo, di Bonsi Sinibaldi del Popolo di S. Niecolò fosse devoto di San Gherardo si verifica dall'aver fondato lo Spedale di S. Gherardo in Via di S. Gallo, ove è ora il Monastero di S. Clemente. Fece Testamento nei

1345.

475. 17. agg. Parla della Novella di Tofano Luigi Groto Cieco di Adria nelle fue Lettere famigliari a car. 11.

483. 8. agg. Parla della VII. Novella della VII.

Giornata Luigi Groto nelle sue Lettere a car. 31.

488. 18. agg. Finalmente d'altra notizia vengo favorito dal più volte lodato Sig. Salvino Salvini Canonico Fiorentino, ed è il trovarii l'appresso parentado sotto l'anno 13/52. Biordo di Ser Mance di Ser Lippo da Prato, con Filippa sorella di Francesco di Ser Giovanni di Ser Buonaccorri de' Bissoli. F. 15. a 25.

533. 20. agg. Trovali ancora Mels. Talano di Mels. Davizzo Vildomini, facendoli oliervazione, che Talano è accorciato di Catalano.

542. 29. Se dia pelo di verità al presente satto l'amistade , che il Boccaccio tenne con Messer Carlo de' l'igiovanni , ne lia giudice il leggitore . In fronte ad un' antica versione dell' Epistole di Ovidio stampata in Vinegia 1532, posseduta dal Sig. Canonico Salvino Salvini, vi fi porta una Epiftola Tofcana scritta ad Andrea, e Giovanni figliuoli di Mess. Pino de Roffe dall' accennato Mess. Carlo Figiovanni, il quale così per entro dice loro: Sovenie ne' giovanili anni effendo confueto de andare a una mia paj/effione a Certaldo, vicina a quella del nostro Mester Giovanni Boccaccio, più volte l'andas a vicitare, il quale allora quasi negle ultimi de' suos giorns queve paristicamente si dimorava. E da. agli alti studi delle Muse, e alla santa Philosofia da' teneri anus stato intento, ne era pieno, sanza che dal fuoi amorevole conforte fue agli utili studi della Lingua Latina indrizzato, e cel fuo ainto più cofe composi, ... traduffi, come fogisono fare i giovani, per più efercetarme, che per altro; fra le quali surono le Epsstole di Ovidio, le quali effendomi venute a questi giorni alle mani, non come molte altre mie giovenils compofizioni le wolf mandare a emendare at fuoco, ma co ora vecchiffimo a vos ziovani, come allora era io quando le traduffi, le mando, acciocobe per la giovinile etd vostra alcuno diletto pigliate delle mie giovinili fatiche, avvegnache ancura non poco utile ne fiate per pegliare; fe leggenda in esse Epistole, considererete de quanto perscolo sia ne piopenili petti il non moderato amore-

640. 25. agg. Si trova exiandio Decameron Gallice reddstus per Laurentium Premier. Parifit 1534.

in ottavo.

#### REGISTRO

Frontespizio SS SSS SSSS A B C D E F G H I K L M N O P Q R R\* R\*\* R\*\*\* R z S T V X Y Z Az Bb Cc Dd Ee Ff Gg. Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rt Ss Tt Vv Xx Yy Zz Aaa Bbb Ccc Ddd Eeg Fif Ggg Hhh Iii Kkk Lll Mmm Nnn Ooo Pyp Qqq Rrr Sss Ttt Vvv Xxx Yyy Zzz Aaaa Bbbb Cccc Ddd Eeg Fiff Ggg Hhhh Iii Kkk Lll Mmmm Nnn Ooo Pyp Qqq Rrr Sss Ttt Vvv Xxx Yyy Zzz Aaaa Bbbb Cccc Dddd Eege Fiff Gggg Hhhh Iii Kkkk Llil Mmmm Nnn Ooo Pppp.

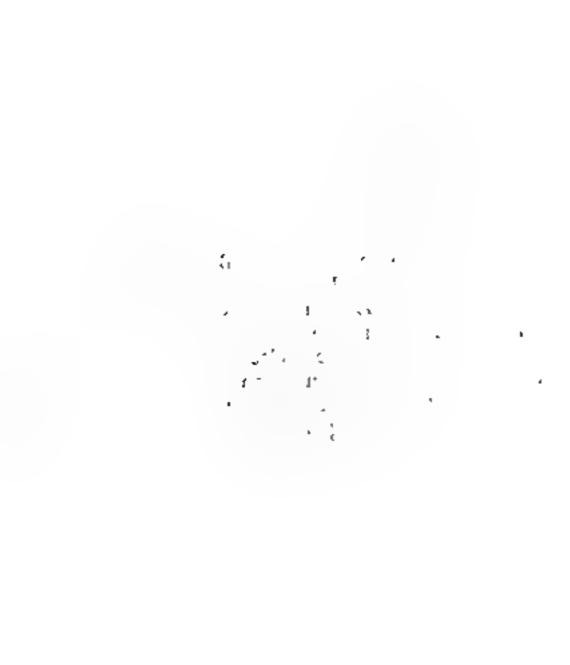

005639829

3. 1.25

